

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





48. 1



| · |   |        |  |
|---|---|--------|--|
|   |   |        |  |
|   |   |        |  |
|   |   | •<br>• |  |
|   | • |        |  |
|   |   |        |  |
|   |   |        |  |
|   | · |        |  |
|   |   |        |  |
| : |   |        |  |
|   |   | •      |  |

• • • 

• • 

### STATIO QUINTA ET SEXTA

### ET APPENDIX

### LIBRI MEVAKIF

**AUCTORE** 

'ADHAD-ED-DÎN EL-ÎGÎ
CUM COMMENTARIO GORGÂNII.

EX COD. MSC. BIBL. REG. DRESDENSIS

EDIDIT

### TH. SOERENSEN

PHIL DR., PRIVATIM DOCENS IN UNIV. CHILONIENSI, SOCIETATIS
ORIENTALIS GERMANICAE SODALIS.

### LIPSIAE -

SUMPTIBUȘ GUIL. ENGELMANN MDCCCXLVIII.

TYPIS GUIL. .VOGBLII FILII.



•

,

.

#### VIRO PRAECLARISSIMO

#### DEQUE

### LITERARUM ORIENTALIUM INCREMENTIS MERITISSIMO

### JUSTO OLSHAUSEN

REGI DANIAE A CONSILIIS PUBLICIS, LITT. OBIENT. IN ACADEMIA CHILONIENSI PROFESSORI PUBL. ORD., ORDINIS DANEBROGICI EQUITI CET.

#### QUO

# PRAECEPTORE DILIGENTISSIMO ET LIBERALISSIMO,

### FAUTORE STUDIOSISSIMO

ET DEINCEPS

#### AMICO DILECTISSIMO

USUS EST,

### GRATUM ANIMUM PIAMQUE OBSERVANTIAM PROFITERI CUPIENS

HUNC LIBRUM

DEDICAVIT

EDITOR.

Cum rex Daniae augustissimus, CHRISTIANUS VIII, fautor atque patronus literarum ingenuarum liberalissimus. clementissime commeatum mihi praebuisset, quo studiis literarum orientalium, in quibus per quinquennium institutione J. Olshauseni, viri eximia literarum potissimum hebraicarum et persicarum cognitione insignis, usus eram, per complures annos amplius vacare liceret: Berolinum ad virum illustrissimum Fr. Rueckertum, et deinceps Lipsiam, quo jam ad scholas Fleischeri undique auditores conveniunt, me con-Cum autem in literis populorum exterorum ea potissimum, quae ad religionem et cultum Dei spectant, accuratius quaerere ab initio propositum haberem, et proinde Moslemorum quoque doctrinae dogmaticae operam darem: tam meorum studiorum consilio accommodatum esse, quam ceteris, quibus eadem curae cordique sunt, gratum fore duxi, si opus aliquod Arabum dogmaticum, quo typis impresso nostrates adhuc carerent, non solum ederem, sed etiam interpretatione et commentario adjectis viam ad has res cognoscendas pro virili parte munire studerem. Elegi igitur opus, quod inscribitur Mevâkif, in regionibus orientis ex quo in lucem prodiit celebratissimum, quo etiam nunc theologi Moslemorum prae ceteris in scholis suis uti solent. Humanitas autem viri nobilissimi Falkenstein, regi Saxoniae a consiliis aulicis, mihi copiam fecit codicis manuscripti praestantissimi, qui asservatur in bibliotheca regia Dresdensi, in cujus libri auctoritate haec nostra editio nititur.

Librum Mevâkif scripsit 'Adhad-ed-dîn el-Îgî (القاضى عصد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى) qui obiit a. H. 756, Chr. 1355. Teste commentatore Gorgânio, qui scriptorem Gemâl-ed-dîn abû Ishâq vocat, inter alios Sultanus Indiae Muhammed Schah Gauna (محمد شاءٌ جونه), cui liber dicatus est, illum ad condendum systema metaphysices excitavit²). Secutus autem est 'Adhad-ed-dîn sectam orthodoxam Asch'aritarum (الاشاعرة), quae originem ducit ab Abu'l-Hasan Alî el-Asch'arî.

Complures deinceps viri docti librum Mevâkif commentariis et adnotationibus illustrarunt. Inter commentatores nominantur Sa'ad-ed-dîn et-Testâzânî et es-Surûrî (v. Hammer-Purgstall Gesch. d. osman. Dichtkunst II p. 288). Commentarium huic nostrae editioni additum scripsit 'Alî ben Muhammed el-Gorgânî (الشريف الحرجان), qui teste Hâgî Chalfa s. v. الشريف الجرجان), qui teste Hâgî Chalfa s. v. مواقف hunc commentarium Samarkandae a. H. 807, Chr. 1404 absolvit, novem annis antequam mortuus est a. H. 816, Chr. 1413. Est autem commentarius Gorgânii ex eo genere, quod dicitur mixtum (المؤوج), cum commentarius ita textui immixtus et implicatus sit, ut tota oratio tanquam unius ejusdemque scriptoris uno tenore procedat. Textus igitur ut a commentario dignoscatur, lineis superpositis distinctus est.

Jam lectoribus haud ingratum fore existimavi, si ex libris ejusdem generis et argumenti, qui ante opus 'Adhad - ed - dîni prodierunt, celebratissimos hoc loco recenserem. Sunt autem fere hi:

<sup>1)</sup> est oppidum Persiae; v. Lubb el-lubâb ed. Veth. s. v. ألايجي

<sup>2)</sup> Muhammed Schah Gauna, qui viros doctos praemiis annuisque stipendiis munifice adjuvit regnique sedem ab urbe Tughlik-Abâd în urbem Delhi transtulit, regnavit ab a. H. 725 (Chr. 1325) usque ad a. 752; cf. Alexander Dow Gesch. von Hindustan. Deutsche Ausgahe I pag. 367 sq.

- وللمام السنّة والإمامة qui liber inscribitur بيان السنّة والإمام المد و ctore Ahmed ben Ga'far el Hanefi (الخنفي qui obiit a. H. 341, Chr. 952.
- الامام ابو) auctore Muhammed el-Ghazâlî قواعد العقادد في الكلام عمد الغزالي qui obiit a. H. 505, Chr. 1111.
- et adnotationibus interpretati sunt. Auctor libri fuit Negmed dîn 'Omar en Nesefî (خمد النسفى الدين ابو حفص عمر بن) qui obiit a. H. 537, Chr. 1142. Prae ceteris hujus libri commentariis inclaruit commentarius Sa'ad ed dîn et Teftâzânii 2).
- opus celebratissimum Nasîr-ed-dîn Tusensis, تنجريد الكلام (العلامة الحقف نصير الدين ابي الى جعفر محمد بن محمد الطوسي 3) cujus quadraginta commentarios enumerat Hâgî Chalfa ed. Fluegel. No. 2448. Obiit auctor a. H. 672, Chr. 1273.
- auctore Beidhâvio, commentatore Qorani clarisaimo (القاضى عبد الله بن عمر البيضاوى) qui obiit a. H. 685, Chr. 1286.
- المقاصد الدين auctore Sa'ad-ed-dîn et-Teftâzâni المقاصد (مسعد الدين عدر التفتازاني 4) qui obiit a. H. 791, Chr. 1389.

  Fuit Teftâzâni aemulator Gorgânii, qui ambo principis
  Timuri religiosissimi gratia florebant.

<sup>1)</sup> عَشْفُ est urbs ditionis ما ورآم النهر, quae eadem nomen habet بَخُشُب cf. Lubb el-lubab ed. Veth. s. v. النسفي

<sup>2)</sup> Hunc librum ex codice Halensi nitido multisque adnotationibus instructo edere meditatur vir d. Roediger. Compendium est brevius, quod cum adnotationibus adjectis tertiam fere partem voluminis commentarii Gorgânii adaequat.

<sup>3)</sup> Tûs est urbs illa, quae nunc appellatur Meschhed.

<sup>4)</sup> Lubb el-lub. s. v. المُقَارَان قرية بنواحي أَسَا . Nasâ autem est ditionis Chorâsânicae.

Post librum Mevâkif 'Adhad - ed - dîn scripsit العقائد العصدية, quem librum duodecim antequam mortuus est diebus absolvif. Liber el -'Aqâïd cum commentario Gelâl - ed - dîn ed - Dewânii (جلال الدين محمد بن اسعد الصادقي الدواني) typis impressus est Constantinopoli a. H. 1233, Chr. 1818; v. de Hammer in Act. lit. Lips. 1826. No. 161. pag. 1284.

Haec opera omnia de disciplina Kelâm (الكلام), quam nos in metaphysicam et dogmaticam dispescere solemus, scripta sunt. Cur autem haec disciplina Kelàm vocata sit, ipsi Caussae diversae sat multae in praefa-Arabes ambigunt. tione libri, cujus supra mentionem fecimus, 'Omari en - Nesesî enumerantur; quarum probabilissima originem nominis inde ducit, quod haec disciplina sententias suas primarias ex Qorano, verbo dei (کلام الله), repetat ejusque auctoritate in iis explicandis et confirmandis dirigatur. Hanc appellationis caussam etiam auctor libri Mevâkif in praefatione et Gorgânî in ed. Fluegel. s. v. كلام probaverunt. qui ambitum hujus disciplinae, qualis primordio fuit, spectaverit, non mirabitur. Duplicem enim Arabes Kelamum distinguunt: Kelamum magistrorum antiquiorum et posteriorum (كلام المتقدَّمين والمتأخَّرين). Hoc discrimen autem non in tempore solo situm est, sed etiam ad disserendi modum et quaestionum naturam pertinet. Kelamus enim magistrorum antiquiorum potissimum in dogmatis Qoranicis explanandis et in certas classes disponendis versabatur. Simplicior haec Kelami ratio permansit donec exstitere Mo'tazilitae auctore Våsil ben 'Athå, qui doctrinam orthodoxam impugnarunt. Inter theologos eos, qui orthodoxiam defenderunt, primi inclaruerunt Abû Mansûr el-Mâterîdî, i. e. ex inclyta urbe Hispanica Matriti oriundus, qui obiit a. H. 303, Chr. 915, et Abu'l-Hasan el-Asch'arî, qui obiit a. H. 324, Chr. 935, a quo postea theologi orthodoxi omnes Asch'aritarum nomen acceperunt. Haeretici plerumque ex philosophorum scholis profecti, ancipitem Qorani auctoritatem subtiliore argumentatione utentes ad illorum sententias accommodare et deflectere studuerunt; quare theologi quoque orthodoxi, ut adversarios redarguerent, philosophicam disputandi rationem adsciverunt et multa, quae laxiore tantum vinculo cum theologia cohaerent, dogmatices expositioni praemiserunt. Ita factum est, ut Kelamus magistrorum posteriorum quaestiones metaphysicas, physicas, astronomicas, mathematicas assumeret.

Opus autem Mevâkif totum in sex partes dispositum est, quae stationes (مواقف) vocantur; quae ipsae in partes minores, مراصد, et deinceps in مقاصد divisae sunt. Continet autem statio

- 1. introductionem totius libri, في المقدّمات.
- 2. الأمور العامة i. e. de universalibus, velut de ente et non ente, de quidditate, de existentia, de possibilitate et impossibilitate, de unitate et multitudine, de caussa et caussato.
- 3. في الأعراض de accidentiis.
- 4. في الجواهر de substantiis.
- 5. في الالهيات de natura dei.
- 6. في السمعيات de dogmatis religionis revelatae.

Statio quinta et sexta comprehendunt absolutum et necessarium (الواجب), quinta quatenus per se spectatur, sexta quatenus per revelationem divinam hominum generi patefactum est. Tria autem illa, العرض (accidens), الواجب (substantia) et العرض (absolutum), de quibus statione tertia, quarta, quinta et sexta quaeritur, communi nomine appellantur التسام الموجود الثلثة i. e. tres partes entis. Hisce stationibus in fine libri adjecta est enumeratio sectarum septuaginta trium, quae in octo classes majores redactae sunt.

Haec nostra editio stationis quintae et sextae, ut supra

diximus, ad auctoritatem codicis manuscripti Dresdensis facta est, quem Fleischerus descripsit in catalogo libr. msc. orient. bibl. Dresd. sub numero 397 pag. 66 sq. Hunc codicem a se exaratum esse a. H. 880, Chr. 1475, Chodja Ahmed ben Buchârî en-Nâzilî, oriundus e ditione Aidin, în fine libri manuscripti ipse testatus est.

Humanitas viri generosissimi, liberi baronis Hammer-Purgstall, mihi copiam fecit conferendae editionis libri Mevâkif, quae typis impressa est Constantinopoli a. H. 1239, Chr. 1823, fol., pagg. 635. Vir idem doctissimus hanc editionem fusius descripsit in Act. lit. Lips. a. 1826. No. Ad emendandum textum admodum pauca inde adhiberi potuerunt; reliqua autem, quae deterioris notae vel vitiosa sunt, huic editioni adjicere noluimus. Nam in libris disciplinarum severiorum si quis linguam et res ipsas tenet, in verbis quae vera, quae falsa sint, plerumque ultro intelligit; quo accedit illud quod, cum vilium discrepantiarum recensus volumen libri et pretium augeat, vix tamen sunt qui in iis excutiendis tempus et operam perdere velint. Etsi igitur utilitatem talium adnotationum, dum modus adhibeatur, praesertim in aliis generibus, haud negaverim, vel ideo quod inde cognoscere licet, quibus de caussis haec illa corrupta sint et quomodo recte tutoque emendentur, meum tamen institutum judicibus aequis probatum iri spero. Praeter vitia calami properantis non castigata, negligentem textus et commentarii distinctionem, quae multas creat difficultates, tandem defectum omnium vocalium, quarum adminiculo haud paucis in locis impeditioribus aegre caremus, charta quoque editionis Constantinopolitanae et typi quamvis elegantes, minus tamen accurate expressi a nostratium consuetudine abhorrent. que textum libri et emendatiorem et difficultates lectionis minuentem, item specie nitidiorem oculisque gratiorem parare operae pretium duxi, atque si quis editionis Constantinopolitanae inspiciendae occasionem nactus erit, is, puto, haud frustra me novae editionis adornandae negotium suscepisse judicabit. In ea autem procuranda, maxime in textu constituendo emendandoque, me a Fleischero, praeceptore carissimo, majorem in modum adjutum esse, eo libentius profiteor, quo luculentiorem inde huic editioni commendationem accedere scio. Illi viro quantum haec studia incrementi debeant, quanta liberalitate cum omnibus, qui ab eo adminicula petunt, doctrinae copias communicet, etiam extra Germaniam jam ita notum est, ut nonnisi grati animi testificandi caussa hoc loco commemorandum esse videatur. Zenkero quoque, viro clarissimo, qui et ipse corrigendis perperam impressis diligentem operam navavit, gratiae agendae sunt: quo officio hic publice defungor.

Scriptionis compendia, quorum pleraque satis nota et a grammaticis explicata sunt, e codice Dresdano expressi. Inusitatiora apud nos fere haec sunt:

De ceteris cf. Fleischeri catalogus libb. mss. arab. pers. turc. bibliothecae senatus Lipsiensis, pag. 374.

Cum hujus editionis consilium cepissem, etiam ad interpretationem animum appuli. Interpretatio enim libri cum verbis tum rebus difficilioris et arabice doctis grata, et christianis theologis ac philosophis exoptata fore videbatur. Cum autem res scholasticas, praesertim difficiliores, latine et reddere et legere impeditius sit, linguam germanicam elegi. Interpretationi germanicae adjicientur, ubi opus erit, notae, ac praecipue extrema libri pars, quae est de sectis islamicis, cum ex scriptis recentioribus, Hammeri, Sacyi, Schmoeldersi, Wolffii, tum ex opere illo praestantissimo Schahrestanii,

Curetono Anglo editum est, ita augebitur, ut, quatenus fieri poterit, nihil, quod quidem gravioris sit momenti, desiderandum relinquam.

Cum studiorum meorum ratio non ferat, ut ceteras quoque libri Mevâkif stationes proximo quidem tempore edam, mihi ipsi gratissimum fore profiteor, si quis tali muneri idoneus eo pro me perfunctus fuerit. Scr. in Universitate Chiloniensi, m. Dec. A. C. MDCCCXLVII.

# تصحيح الغلطات

| صحيح               | غلط                  | سطر             | صفحة                |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| يسلكها             | سلكها                | ٥               | <b>A</b> F          |
| والعرص             | والاعرض              | ٥               | A¶                  |
| ٔ قبلَ             | قبلِ                 | 19              | 99                  |
| وللغط              | ولأفط                | rr              | 544                 |
| ار <b>ای</b> ت     | ارايت                | ۳               | tto                 |
| کان                | كانت                 | <b>59</b>       | rf.                 |
| عن ا               | فن                   | \$ <b>F</b>     | ťvv                 |
| ربد او تتمر الخط   | سمول من فصلك ان تر   | با المطالع الم  | وما عدا ذلك فيا ايا |
| -                  | هذه المواضع والالفاظ | ن من <b>فوف</b> | الذي هو علامة المتم |
| محمد بن کرام       | ابو عيد الله         | Po              | St                  |
|                    | الاول                | m               | m                   |
| الذعلية في الالفاظ | نقول ليس ينحصر الدا  | \$A             | 44                  |
|                    | نظرت                 | r.              | 90                  |
|                    | الاول                | <u> </u>        | 1111                |
|                    | السائس               | 1 <sub>A</sub>  | Pa¶                 |
|                    | بي حدًا اللفظ        | حولا من فوا     | وان تما             |
|                    | الرابع               | 5.              | Sav                 |
|                    | -                    |                 |                     |

| <b>"</b> V       |                           |              | ٠                         |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| صفحنة            |                           | صفحن         |                           |
| <b>1</b> 69      | اليونسية                  | الله ٢٥٧     | القايلون بطاعة لا يرادبها |
| 169              | العُبَيْدية               | Pov          | الحجاردة                  |
| ۳4.              | الغَسّانية                | l'ov         | الميمونية                 |
| <b>r4.</b>       | الثَوْبانية               | l'ov         | الحَمْزية                 |
| 1245             | التُومَنية                | l'ov         | الشُعَيْبية               |
| mall             | الفرقة للحامسة النّحجارية | l'ov ·       | لخازمية                   |
| 12415            | البرغوثية                 | l"ov         | الخَلَفية                 |
| 1441             | الزَعْفَرانية             | Pov          | الأَطْرافية               |
| <del> "</del>  } | المستدركة                 | MOA          | المعلومية                 |
| <del>  "</del>   | الفرقة السادسة الجَبْرية  | MON          | المجهولية                 |
| 414              | المتوسطة                  | MOA          | الصَلْتية                 |
| 1411r            | الخالصة                   | ۳٥٨          | الثعالبة                  |
| ۳۹۲              | الجَهْمية                 | Mon          | ، الآَّخْنَسية            |
| <b>141</b> 1     | الفرقة السابعة المشبيهة   | POA          | المعْبَدية                |
| rur              | مشبهة غلاة الشيعة         | ۳٥٨          | الشَيْبانية               |
| 144              | مشبهة الكَشْوية           | <b>1</b> 709 | المكرَّمية                |
| <del>1416</del>  | الفرقة الناجية            | P09          | الفوقة الرابعة المرجِمة   |

|                      |                         |                      | J"V•                  |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| ص <b>فا≥ێ</b><br>عبد | ا<br>البَكآئية          | صفا <i>حن</i><br>عیب | 81 88                 |
| mer                  |                         | ۳۴.                  | الصالحية              |
| <del>1 1 1</del> 1   | النُصَيْرية والاسْحاقية | ۳.                   | لخابطية               |
| 17°                  | الاسماعيلية             | ۳.                   | الحُدَبية             |
| ۳۴۸                  | الپاطنية                | ۳۴.                  | المعمرية              |
| 17°F.                | القرامطة                | 1741                 | الثُمامية             |
| <del>ነተ</del> ሉ      | الحُــرَمية             | 1741                 | الخَيّاطية            |
| 17°                  | السبعية                 | 1741                 | لجاحظية               |
| <del>175</del> 9     | البابكية                | 1 <del>14</del> 11   | الكَعْبية             |
| <del>175</del> 9     | المحمرة                 | 444                  | الخبائية              |
| <del>1"</del> 4      | الاسماعيلية             | <b> "f"</b>          | البَهْشَمي¥           |
| ror                  | ۲ الزيدية               | 444                  | الفرقة الثانية الشيعة |
| 101                  | الإلودية                | mem ,                | ا الغُلاة             |
| ror"                 | السُلَيْمانية           | <b>14614</b>         | السّبائية             |
| ror                  | البُتَيْرِية            | ۳۴۳                  | الكاملية              |
| ror                  | ٣ الامامية              | 1 <del>75</del> 5    | البنانية              |
| ror                  | الفرقة الثالثة للخوارج  | 1 <del>"ff</del>     | المُغيرية             |
| <b>1</b> "01"        | الحكمة                  | <b>115</b> 0         | الحِّناحية            |
| rof                  | البَيْهَسية             | 1760                 | المنصورية             |
| <b>ም</b> ዕት          | الازارقة                | <del>11</del> 60     | الخطّابية             |
| 100                  | النَجُدات               | 144                  | الغُرابية             |
| 100                  | العاذرية                | 174                  | ألهشامية              |
| <b>1</b> 00          | الآَّصْفَرِية           | ۳۴v                  | الـُزُرارية           |
| 164                  | الاباضية                | 17°                  | اليونسية              |
| <b>1</b> 704         | ً الحَفْصية             | ۳۴v                  | الشيطانية             |
| <b>7</b> 64          | اليزيدية                | l <del>"f</del> v    | اليزامية              |
| <b>Pov</b>           | لخارثية                 | ۳۴۸                  | المفوضة               |
|                      | •                       |                      | •                     |

|   | ۱۳41                |                                |                  |                                   |
|---|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|   | فاحنا               | ص<br>جاء بد الشرع من الصراط    | حدیم ما          | 118                               |
|   |                     | •                              | _                |                                   |
|   |                     | وللحوص المورود وشهادة          | ه الكتب          | والميزان وحساب وقرا<br>الاعصاء حق |
|   | . <b>۲√۳</b>        |                                | 14 1             |                                   |
|   | <b>*√</b> \$        |                                | •                | المرصد الثالث في الاسماء وا       |
|   | <b>*</b> √ <b>f</b> |                                | •                | القصد الاول في حقيقة              |
|   | 174                 | وينقص                          | •                | المقصد الثاني في أن الايم         |
|   | ۳۸۳                 | _                              | '                | المقصد الثالث في الكفر            |
|   | Pao                 | - · ·                          |                  | المقصد الرابع في أن مرتا          |
|   | <b>19.</b> 7        | - من اهل القبلة حل يكفّر ام لا | بخالف للحق       | المقصد لخامس في أن الم            |
|   | 199                 |                                |                  | المرصد الرابع في الامامة          |
|   | 144                 |                                | نصب الامام       | المقصد الاول في وجوب              |
|   | <b>r.</b> 1         |                                | الامامة          | المقصد الثاني في شروط             |
|   | ۳.۴                 | :                              | ىت بە الامامە    | المقصد الثالث فيما يثب            |
|   | ۳.v                 | ول الله صلعم                   | للق بعد رس       | المقصد الرابع في الامام .         |
|   | <b>**</b> **        | رسول الله صلعم                 | الناس بعد        | المقصد للحامس في افضر             |
|   | 144                 | ع وجود الفاضل                  | نة المفضول مع    | القصد السادس في اماه              |
|   |                     | صحابة كلهم والكف عن            | ، تعظيم ال       | المقصد السابع انه يجب             |
|   | <b>779</b>          |                                |                  | القدح فيهم                        |
|   | <b>***</b> \$       | المنكر                         | ا والنهى عن      | خاتمة في الامر بالمعروف           |
|   | ۴                   | ر الغرق                        | بل في ذكم        | تنبي                              |
|   | ۳۳۳                 |                                |                  | الفرقة الاولى المعتزلة            |
|   | ۸۳۳                 | الاسكافية                      | 1"1"0            | الواصلية                          |
| • | ۳۳۸                 | للمجعفرية                      | 1""0             | العمرية                           |
|   | ۳۳۸                 | البشرية                        | <del>}"}"(</del> | الهذيلية                          |
|   | <b>}</b>            | النُّمْ وُدَّارِية             | <b>""</b> ~      | النظّامية                         |
|   | وسرس                | الهشامية                       | <b>,</b>         | الأَّسُوارِية                     |
|   |                     | PF .                           |                  |                                   |
|   |                     |                                |                  |                                   |

.

-

| غحن              | <b>6</b>                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 149              | الموقف السادس في السبعيات                                    |
| 149              | المرصد الاول في النبوات                                      |
| 149              | المقصد الآول في معنى النبيّ                                  |
| ivo              | المقصد الثانى في حقيقة المجزة                                |
| SAF              | المقصد الثالث في امكان البعثة                                |
| 19v              | المقصد الرابع في اثبات نبوَّة محمد صلعم                      |
| MA               | المقصد لخامس في عصمة الانبياء                                |
| 114              | المقصد السادس في حقيقة العصمة                                |
| rr_v             | المقصد السابع في عصمة الملائكة                               |
| ۲۳۸              | المقصد الثامن في تفصيل الانبياء على الملائكة                 |
| ۳۴۳              | المقصد التاسع في كرامات الاولياء وانّها جايزة واقعة          |
| 14 <b>4</b>      | المرصد الثاني في المعاد                                      |
| 174              | المقصد الآول في اعادة المعدوم                                |
| P\$ <sub>A</sub> | المقصد الثاني في حشر الاجساد                                 |
|                  | المقصد الثالث في حكاية مذهب للكاء المنكرين لحشر الاجساد      |
| roi              | في امر المعاد                                                |
| tof              | المقصد الرابع للِنَّة والنار هل هما مخلوقتان                 |
| 104              | المقصد للحامس في فروع للمعتزلة على اصلهم في حكم العقل        |
| ۳.               | المقصد السادس في تقرير مذهب اصحابنا                          |
| 144              | المقصد السابع في الاحباط                                     |
| <b>144</b>       | المقصد الثامن في انّ الله يعفو عن الكباير                    |
| Mo               | المقصد التاسع في شفاعة اكتمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم     |
| 144              | المقصد العاشر في التوبة                                      |
|                  | المقصد لخادى عشر في احياء الموتى في قبورهم ومسئلة منكر ونكير |
| 149              | لهم وعذاب القبر للكافر والفاسف                               |
|                  |                                                              |

.

•

| ۳۱۷<br>فحة |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 19         | ص<br>المصد الرابع في الصفات الوجودية                          |
| 19         | المقصد الآول في اثبات الصفات لله تع على وجه عام               |
| ۳۳         | المقصد الثاني في قدرته تع                                     |
| ff         | القصد الثالث في علمه تع                                       |
| 4ه         | المقصد الرابع في انه تع حيّ                                   |
| ٥v         | المقصد للحامس في انه تع مريد                                  |
| 4.         | المقصد السادس في انه تع سميع بصير                             |
| 43**       | المقصد السابع في انه تع متكلّم                                |
| vj         | المقصد الثامن في صفات اختُلف فيها                             |
| VA         | المرصد للخامس فيما يحوز علية                                  |
| VA         | المقصد الآول في الروبة                                        |
| 1.4        | المقصد الثاني في العلم بحقيقة الله                            |
| 1.0        | إلمرصد السادس في افعاله تع                                    |
| 1.0        | المقصد الأوّل في ان افعال العباد واقعة بقدرة الله تع وحدها    |
| 114        | <ul> <li>المقصد الثانى في التوليد وفروعة</li> </ul>           |
|            | المقصد الثالث في البحث عن امور صرّح بها القران وانعقد         |
| 110        | عليها الاجماع وهم يأولونها                                    |
| 119        | المقصد الرابع انه تع مريد بجميع اللاينات غير مريد بما لا يكون |
| 110        | المقصد الخامس في الحسن والقبح                                 |
| 14x        | المقصد السادس أن الله لا يفعل القبيج ولا يترك الواجب          |
| lor        | المقصد السابع في ان تكليف ما لا يطاني جايز                    |
| 100        | المقصد الثامن في أن أفعال الله تع ليست معلَّلة بالأغراض       |
| JOA        | المرصد السابع في اسماء الله تنع                               |
| SOA        | المقصد الارّل الاسم غير التسمية                               |
| 14.        | المقصد الثاني في اقسام الاسم                                  |
| 141        | المقصد الثالث تسمية الله تع بالاسماء توقيفيّة                 |
|            |                                                               |

### فهرست

## مراصد الموقفين ومقاصدهما والفرق المذكورة

### في التذييل

| سفاحت | 1 4.34                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ſ     | الموقف لخامس في الالهيات                               |
| •     | المرصد الاوَّل في الذَّات                              |
| 5     | المقصد الاول في اثبات الصانع                           |
| 9     | المقصد الثاني في ان ذاته تع مخالفة لسائر الدوات        |
| 11    | المقصد الثالث في انّ وجوده نفسماهيته                   |
| SP .  | المرصد الثانى في تنزيهم وهي الصفات السلبية             |
| \$P   | المقصد الآول انه تع ليس في جهة ولا في مكان             |
| ١٠    | المقصد الثانى في انه تع ليس بجسم                       |
| \$A   | المقصد الثالث في انه تع ليس جوهرا ولاعرها              |
| ÍA    | المقصد الرابع في انه ليس في زمان                       |
| 19    | المقصد للخامس في انه تع لا يتّحد بغيره                 |
| M     | المقصد السادس في انه تع يمتنع ان يقوم بذاته حادث       |
| ۳۱    | القصد السابع في انه تع لا يتصف بشيء من الاعراص الحسوسة |
| řv    | الموسد الثالث في توحيده                                |

عثمان ثر على والأفصلية بهذا الترتيب ولا يكفر احد من اهل القبلة إلا بما فيه نفى للصانع القادر العليم او شرك او انكار للنبوة او انكار ما علم مجيمة عم به صرورة او انكار لمجمع عليه كاستحلال الحرمات التي أُجْمع على حُرْمتها فإن كان ذلك المجمع عليه مما علم صرورة من الدين فذلك ظاهر داخل فيما تقدّم ذكره فإن كان اجماعا طَنيّا فلا كُفْرَ بمخالفته وإن كان قطعيّا ففيه خلاف وأمّا ما عداه فالقايل به مبتدع غير كافر وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فنّنا هذا قال المصنف وليكن هدفا

آخر الكلام من كتاب المواقف ونسأل الله تعالى أن يثبِّت قلبنا على دينه

ولا يُزيغه بعد الهداية ويعصمنا عن الغواية ويوققنا للاقتداء برسول الله تع واصحابه والتابعين لهم باحسان ويعفو عن طغيان القلم وما لا يخلو عنه البشر من السهو والزلل وان يعاملنا بفصله ورحمته انه الغفور الرحيم والاجواد الكريم وانا اقول هذا ما تيسر لنا بعون الله وحسن توثيقة من كشف مشكلاته وتوصيح معصلاته وتحرير مسائله وتقرير وسائله مُعْرِضين عن الاطناب المُمل والايجاز المُخل ومشيرين في بعدض المواضع الى ما يتوجّه على كلامه من الاسؤلة وما يمكن أن يُتمسّك به في دفعها من الاجوبة نفع الله تع به الطالبين وجعله نُخْرا لنا يوم الدين انه خير موقف ومُعين

وقع الفراغ من تأليفة يومر السبت قريب العصر من اوايل شوّال سنة سبع وثمان مانة بمحروسة سمرقند صينت عن الآفات وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيد الافام وآله الكرام وصحبه العظامر وسلّمر تسليما كثيرا دايما

تم تم

بعد الردّة فهذه في الفرق الصالّة الذين قال فيهم رسول الله كُلُّهم في النار ، وأمَّا الفرقة الناجية المستثناة الذين قال النبي عم فيهم هم الذين على ما انا عليه واصحابي فهم الأشاعرة والسلف من المحدّثين واقل السنّة والجماعة ومذهبهم خال عن بدع هولاء وقد اجمعوا على حدوث العالم خلافا لبعص الغلاة القايلين بقدمه ووجود البارى خلافا للباطنية حيث قالوا لا موجود ولا معدوم وأنَّه لا خالف سواه خلافا للقدرية وأنَّه قديم خلافا للعَمْرية القايلين بانه لا يتصف بالقدم متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات لللل خلافا لنفاة الصفات لا شبيه لم خلافا للمشبهة ولا صد ولا يَدُّ له خلافا للحابطية حيث اثبتوا الهَيْن ولا يَحُلُّ في شيء خلافا لبعض الغلاة ولا يقوم بذاته حادث خلافا للكرامية ليس في حيّز ولا في جهة ولا يصمِّ عليه لخركة والانتقال ولا لجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص خلافا لمن جوَّرُها عليه كما تقدّم مَرَّبِّي الموَّمنين في الآخرة بلا انطباع ولا شعاع ما شاء الله كان وما لر يدشاء لر يكن غني لا يحتاج في شيء آلى شيء ولا يجب عليه شيء إن اثاب فبفصله وإن عاقب فبعدله لا غرض لفعله ولا حاكم سواه لا يوصف فيما يفعل او يحكم بجور ولا ظلم وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية وله الزيادة والنقصان في مخلواته والمعاد للإسماني حقُّ وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق لِلنَّة والنار وخلود اهل للِّنَّة فيها وخلود الكفَّار في النارِ ويجوز العفو عن المذنبين والشفاعة حقّ وبعثة الرسل بالمجزات حقّ من آدم الى محمّد واهلُ بيعة الرِضُوان من تحت الشجرة واهلُ بدر من اهل للِنَّة والامامُ ياجب نصبه على المكلَّفين والامامُ لخقَّ بعد رسول الله ابو بكر ثر عمر ثر

واقوالُهم في التشبيع متعدِّدة مختلفة غير انها لا تنتهي الى من يُعْباء به ويبائى بقوله واقتصرنا على ما قاله زعيمهم وهو أن الله تع على العرش من جهة العُلُو عاس له من الصفحة العُلْيا ويجوز عليه الحركة والنزول واختلفوا ايَّهْلاء العرش ام لا يملاء بل هو على بعضه وقال بعضهم ليس هو على العرش بل هو محاذ للعرش واختلفوا أبيعً متناه او غيره ومنهم من اطلق عليه لفظ الجسم ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها آو متناه من جهة تحت فقط أو لا أي ليس متناهيا بل هو غير متناه في جميع لجهات وقالوا تحَلَّ للحوادث في ذاته وزعموا انه انما يقدر عليها اى على للوادث للحالة فيه دون الخارجة عن ذاته ويجب على الله أن يكون اول خلقه حيّا يصمّ منه الاستدلال وقالوا النبوة والرسالة صفتان قايمتان بذات الرسول سوى الوحى وسوى امر الله بالتبليغ وسوى المجبة والعصمة وصاحبها اى صاحب تلك الصفة رسول بسبب اتصافه بها مي غير ارسال ويجب على الله تع ارسالُه لا غير اي لا يجوز ارسالُه غيهرً الرسول وهو ج اى حين اذ أرسل مُرسَل فكل مرسل رسول بلا عكس كُلَّي ويجوز عزله اى عزل المرسل عن كونه مرسلا دون الرسول قائه لا يتصور عزلة عن كونة رسولا وليس من الحكمة رسول واحد أي لا يجوز الاقتصار على ارسال رسول واحد بل لا بدّ من تعدّده وجوّزوا امامَيْن في عصر واحد كعلى ومعاوية الله انّ امامة على على وفق السُنّة بخلاف امامة معاوية لكن يجب طاعة رعيته له وقالوا الايمان قول الذَّر في الازل بَلَي اى الايمان هو الإقرار الذى وُجد من الذَّرّ حين قال تع ألسنت بربّكم وهو باي في الكل على السويّة إلّا المرتدّين وايمانُ المنافق مع كفره كليمان الانبياء لاستواء الجميع في ذلك الايمان والكلمتان ليستا بإيمان آلا

وهذه حكاية عنها وقالوا اقوال مخالفينا كلها كذب حتى قولهم لا اله الآ الله فانه كذب ايصا ، الفرقة السانسة من تلك الكبار الجُبْرية والجُبْرُ اسناد فعد العبد الى الله تع والجبرية متوسطة اى غير خالصة في الـقـول بالجبر الحص بل متوسطة بين للبر والتفويض تثبت العبد كسبا في الفعل بلا تأثير فيه كالاشعرية والنجارية والضرارية وخالصة لا تشبته كالجَهْمية وهم اصحاب جَهْم بن صَفُوان الترْمِذْي قالوا لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤدِّرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات فيما يوجد منها والله لا يعلم الشيء شيئًا قبل وقوعة وعلمُه حادث لا في مُحَلِّ ولا يتَّصف الله بما يوصف به غيره ان يلزم منه التشبيه كالعلم والقدرة لو ابدل القدرة بالحيوة كما ذكرة الامدى لكان اولى لانّ جهما لا يثبت لغير الله قدرة ولجَّنَّةُ والنار تفنيان بعد دخول اعلهما فيهما حتى لا يبقى موجود سوى الله ووافقوا المعتولة في نفى الروية وخلف الكلام وايجاب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع ' الفرقة السابعة منها المشبّهة شبّهوا الله بالمخطوفات ومثّلوه بالحادث وهم لاجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قايلة بالتشبيه وآن اختلفوا فى طريقه فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبائية والبنانية والمغيرية وغيرهم كما تقدّم من مذاهبهم القايلة بالتجسيم ولخركة والانتقال ولخلول في الاجسام الى غير ذلك ومنهم مشبِّها التحشُّوية كُمْضَرُّ وكَهَّمَس والهُجَيْمي قالوا هو جسم لا كالاجسام من لحم ودم لا كاللحوم والدماء وله الاعضاء والجوارح وياجوز علية الملامسة والمصافحة والعانقة للمخلصين الذين يزورونه في الدنيا ويزورهم حتى نقل انه قال بعضهم اعفوني عس اللحية والفرج وسلبوني عما وراءه ومنهم مشبّهة الكرامية اصحاب افي عبد الله بن محمّد بن كرّام قيل بكسر الكاف وتخفيف الراء وفيه قيل الفقُّهُ فقهُ الى حنيفةَ وَحْدَهُ والدين دين محمد بن كرام

حيث انه قال يجوز أن لا يكون الامام قريشيا التُومَنية اصحاب الى مُعان التُومَني قالوا الايمان هو المعرفة والتصديق والحبَّة والاخلاص والاقرار بما جاء به الذي عم وتَرْكُ كلَّه او بعضه كفر وليس بعضه ايمانا ولا بعضه اى ولا بعض الايمان وكلُّ معصية لم يُجْمَع على انه كفر فصاحبه يقال فيه انه فَسَقَ وعَصَى ولا يقال انه فاسِقُّ ومن تسرك الصلوة مستحلَّل كَفَرَ لتكذيبه بما جاء به النبي عم ومن تركها بثية القصاء لم يكفر ومن قتل نبيًا او لطمه كَفَر لا لاجل القتل او اللطمة بل لانه دليل لتكذيبه له وبغضه وبه قال ابن الراوندى وبشر بن المريسى وقالا السجود للصنمر ليس كفرا بل هو علامة الكفر فهذه هي الموجبة الخالصة ومنهمر من جمع اليه اى الى الارجاء القدر كالصالحي وافي شمر ومحمّد بن شبيب وغيلان ' الفرقة الخامسة من كبار الفرق الاسلامية النَجّارية اصحاب محمّد بن للسين النجار وهم موافقون لاهل السنّة في خلف الافعال وان الاستطاعة مع الفعل وإن العبد يكتسب فعلَه وموافقون للمعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفى الروية بالأبصار ووافقهم على ذلك صِرار بن عمر وحفص الفَرْد وفرةُهم ثلث الاولى البُرْغوثية قالوا كلام الله اذا قُرىً فهو عرصٌ واذا كُتب بأى شيء كان فهو جسمٌ الثانيةُ الرَّعْفَرانيةُ قالوا كلام الله تع غيره وكلُّ ما هو غيره انحلوق ومن قال كلام الله تع غير انحلوق فهو كافر الثالثةُ المُسْتَدْرِكةُ استدركوا عليهم اى على الزعفرانية وقالوا أند اى كلام الله تع تخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنّنة الواردة بان كلام الله غير مخلوق والاجماع المنعقد عليه في نفيه وأولَّناه بما هذه الصورة أ حكايتُه اى حملنا قولهم غير مخلوق على انه مخلوق على هذا الترتيب والنظمر من هذه للحروف والاصوات بل هو مخلوق على غير هذه للحروف

ذاته وكذا باقي صفاته وانه تع على صورة الانسان لما ورد في للديث من الله تع خُلف آدم على صورة الرحمن الغَسّانينة اصحاب غُسّان الكوفي قالوا الايمان هو المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما اجممالا لا تفصيلاً وهو اى الايمان يزيد ولا ينقص وذلك الاجمال مثلُ أن يـقـولـوا قد فرص الله للمي ولا ادرى اين الكعبة ولعلها بغير مكَّة وبعث محمَّدا ولا ادرى اهو الذى بالمدينة ام غيرُه وحرّم الفنزير ولا ادرى اهو هذه الشاة ام غيرها فان القايل بهذه المقالات مومن ومقصودهم بما ذكروه ان هذه الامور ليست داخلة في حقيقة الايمان والَّا فلا شبهة في أن عاقلا لا يشكَّ فيها وغسّان كان يحكيه اى القول بما ذهب اليه عن الى حنيفة ويعدّه من المرجئة وهو انتراء عليه نقصد به غسان ترويع مذهبة بموافقة مذهب رجل كبير مشهور قال الامدى ومع هذا فاصحاب المقالات قد عدّوا ابا لخنيفة واصحابه من مرجمة اهل السّنة ولعل ذلك لان المعتزلة في الصدر الاول كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجيًّا او لانع لمًّا قال الايمان هو التصديق لا يزيد ولا ينقص ظُنّ به الارجاء بتأخير العمل عن الايمان وليس كذلك أن عُرف منه المبالغة في العمل والاجتهاد فيه الثَوْبانينُا اصحاب ثوبان المُرْجتي قالوا الايمان هو المعرفة والاقرار بالله وبسلة وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله وأمّا ما جاز في العقل أن يفعله فليس الاعتقاد به من الايمان واخروا العمل كله عن الايمان ووافقهم على ذلك مروان بن غَيْلان وقيل ابو مروان بن غيلان الدمشقى وابو شَمر ويونس بن عمران والفضل الرقاشي وهولاء كلهم اتفقوا على انع تع لموعفاً في القيامة عن عاص لعفا عن كل من هو مثله وكذا لمو اخمرج واحدا من النار لاخرج عنها كل من هو مثله! ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار واختص ابن غيلان او غيلان من بينهم بالقدر اذ قد جمع بين الارجاء والقول بالقدر اي اسناد الافعال الى العباد والتخروج من

هو هُيْمان بن سُلَمة وقالوا بالجبر ونفى القدرة للحادثة الرابعةُ المكرِّمية هو مكرَّم العجليّ قالوا تارك الصلوة كافر لا لترك الصلوة بل لتجهلة بالله فان مى علم انه مطَّلع على سرِّه وعَلَنه وأنجازيه على طاعته ومعصيته لا يُتصوّر منه الاقدام على ترك الصلوة وكذا كل كبيرة فان مرتكبها كافر لجهله بالله كما ذكرناه وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة وما هم صايسرون اليه عند موافاة الموت لا باعتبار اعمالهم التي هم فيها أذ في غير موثوق بدوامها فكذا نحس فمن وصل الى حالة الموت فان كان مؤمنا في تلك الله واليُّناه وان كان كافرا عاديناه فاذَّنْ فرق الخوارج عسرون الآن العجاردة عشر فرق نصمها الى الست السابقة وتصير ست عشرة ويتشعب من الثعالبة او الاباضية اربع فرق اخرى فالمجموع عشرون وفيه بحث لان المقسم لا يُعَدّ مع أَقْسامه فلا يُعْتبر الثعالبةُ عاشرةَ اقسام العجاردة مع فرقها الاربع بل يُكْفَى عنها بهذه الاربع فتكون الفرى حينيُّذ تسع عشرة وايصا اذا اعتبر فرق الاباضية وفرق الثعالبة معا كانت الفرق كلها اثنتين وعشرين واعتبار احدى الاربعين دون الاخرى تحصُّ محص الفرقة الرابعة من كبار الفرى الاسلامية المُرْجِمَّة أقَّبوا به لانهم يُرْجِمُّون العمل عن النية اى يُوخّرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أَرْجَـاً اى اخْـره ومنه أرجأه وأرجاه اى امهله واخره او لانهم يقولون لا يصرّ مع الايسمان معصيةٌ كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغي ان لا يُهْمَز لفظ المرجمَّة وفرقُهم خمس اليونسية هو يونس بن النَّمَيْرى قالوا الايمان هو المعرفة بالله والخصوع له والحبية بالقلب عمن اجمتمسست فيه هذه الصفات فهو مومن ولا يصرّ ترك الطاعات وارتكاب المعاصى ولا يعاقب عليها وابليس كان عارفا بالله وانما كفر باستكباره وترك الهصوع لله كما دلّ عليه قوله تع الى واستكبر وكان من الكافرين العُبَيْدية اصحاب عبيد المُكَّب زادوا على اليونسية انَّ علْم الله لم يَزَلُ شيئًا غيرُه أي غير

غالب الله انهم عدروا اهل التَّطُواف فيما لم يعرفوه من الشريعة اذا اتوا بما يعرفون لزومَه من جهة العقل ووافقوا اهلَ السُّنَّة في اصولهم وفي نفي القُدّر اى اسناد الافعال الى قُدْرة العبد وفي بعض النسرخ في نفى الْقُدْرة المُوتّرة عن العباد السابعة المعلومية هم كالحازمية الله أن المؤمن عندهـم مي عرف الله بجميع اسمائه وصفاته ومن لم يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن وفعل العبد مخلوق لله الثامنة المجهولية مذهبهم كمذهب الخازمية ايصا الا انهم قالوا يكفى معرفته ببعض اسماته فمن علمه كذلك فهو عارف به مومن وفعل العبد مخلوق له التاسعة الصملة بية هو عثمان بن ابي الصَّلْت وقيل الصلت بن الصامت هم كالحجاردة لكن قالوا من اسلم واستجار بنا تولّيناه وبرءنا من اطفاله حتى يَبْلُغوا فيدَّعُوا الي الاسلام ويقبلوا أو ينكروا العاشرةُ من فرق الحجاردة الثعالبة هو تَعْلَب بن عامر قالوا بولاية الاطفال صغارا كانوا او كبارا حتى يظهر منهم انكار للق بعد البلوغ وقد نُقِل عنهم ايضا ان الاطفال لا حُكُم لهم من ولاية او عداوة الى أن يُدْرِكوا ويرون أُخْذَ الزكوة من العبيد اذا استغنوا واعطاءها لهم اذا اغتقروا وتفرّقوا اى الثعالبة اربع فرق الاولى الَّاخْنَسية اصحاب أَخْنَس بي قيس هم كالثعالية للَّا انهم امتازوا عنهم بان توقَّفوا فيمي هو في دار البيعة من اهل القبلة فلمر يحكموا عليه بايمان ولا كفر الله من عُلم حاله من ايمانه وكفره وحرّموا الاغتيال بالقتل لمخالفيهمر والسرقة من اموالهم ونُقل عنهم انه يجوز تزويج المسلمات من مشركي قومهمر الثانية المَعْبَدية وهو مَعْبَد بن عبد الرحمن خالفوهم اى الاخنسية في التزويج اى تزودج المسلمات من المشركين وخالفوا

الثعالبة في زكوة العبيد اى اخذها منهم ودفعها اليهم الثالثتُ الشَّيْبانية

الحارثية المحاب الى الحارث الاباضي خالفوا الاباضية في القَدر الى كون افعال العباد انخلوقة لله تع وفي كون الاستطاعة قبل الفعل الرابعة القايلون بطاعة لا يراد بها الله أى وعموا أن العبد أذا أتى بما أمر به ولم يقصد الله كان ذلك طاعة المجاردة هو عبد الرحمن بن عُجَرَّد وهم آخِر السبع من فيق الخوارج زادوا على النجدات بعد أن وافقوهم في مذهبهم وجوب البراءة عن الطفل اى يجب ان يُتبرّاء عنه حتى يَـدّى الاسلام بعـد البلوغ ويجب دهاءه اليه اى الى الاسلام اذا بلغ واطفالُ المشركين في النار وهمر عشر فرَق الاولى المَيْمونية هو مَيْمون بن عِمْران قالوا بالقُكْرِ اى استناد الافعال الى تُدر العباد وبكون الاستطاعة قبل الفعل وأنّ الله يريد الخير والشر ولا يريد المعاصي كما هو مذهب المعتزلة قالوا واطفال الكفّار في الإنّة ويروى عنهم تجويزُ نكاح البنات للبنين وللبنات ولاولاد الاخوة والاخوات اى جوزوا نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات اولاد الاخوة والاخوات وانكارُ سورة يوسف فانهم زعموا انها قصة من القصص ولا يجوز أن يكون قصة العشق قرانا الثانيةُ من فرق المجاردة الحَمْزية هو حَمْز بن أَدْرَك وافقوهم الميمونية فيما فهبوا اليد من البِدَع إلَّا انهمر قالوا اطفال الكفّار في النار الثالثةُ منهم الشُّعَيْبِية هو شُعَيْب بن محمّد وهم كالميمونية في بدعتهم الله في القدر الرابعة لخازمية هو حازم بن عاصم وانقوا الشعيبية وحُكى عنهم أنّهم يتوقّفون في امر على ولا يصرحون بالبراءة عنه كما يصرّحون بالبراءة عن غيره الخامسة التحَلّفية اصحاب المَحْلَف الخارجي وهم خوارج كرمان ومُكْران اصافوا القدر خيرة وشرة الى

التخلف الخارجي وهم خوارج قرمان ومعران اضافوا القعار حيرة وسرة التحلف السادسة الله وحكموا بان اطفال المشركين في النار بلا عمل وشرك السادسة التحريب في النار بلا عمل وشرك السادسة التحريب التحريب التحريب عمرة ورئيسهم رجل من سجستان يقال له

النار ومنع التقيّن في القول اي جوزوا التقيّن في القول دون العمل وقالوا المعصية الموجبة للحدّ لا يسمّى صاحبها الله بها فيقال مثلا هذا سارت او زان او قانف ولا يقال كافر وما لا حدّ فيه لعظمه كترك الصلوة والصوم كُفُرُ فيقال لصاحبه كافر وقيل تزوِّج المُومنة اى المعتقدة لما هو دينهمر من الكافر المخالف لهم في دار البيعة دون دار العلانية الاباضية وهو عبد الله بن اباض قالوا مخالفونا من اهل القبلة كفّار غير مشركين يجوز مناكحتهم وغنيمة اموالهم من سلاحهم وكراعهم حلال عند الحرب دون غيره ودارهم دار الاسلام الا معسكر سلطانهم وقالوا نقبل شهادة مخالفيهم عليهم ومرتكبُ الكبيرة موحّدٌ غيرُ مؤمن بناء على أن الاعمال داخلة في الايمان والاستطاعة قبل الفعل وفعلُ العبد مخلوق لله تع ويفنى العالم كله بفناء اصل التكليف ومرتكبُ الكبيرة كافُرُ كُفْرَ نعمة لا كافرُ ملّة وتوقَّفوا في تكفير اولاد الكفَّار وتعذيبهم وتوقَّفوا في النفائي اهو شرك أم لا وفي جواز بعثة رسول بلا دليل ومحجزة وتكليف اتباعه فيما يُوحَى اليه اى تردّدوا أنّ ذلك جايز او لا وكفّروا عليّا واكثر الصحابة وانترقوا فرّقا اربعا الاولى الحَفْصية هو ابو حَفْص بن الى المقدام زادوا على الاباضية أَنَّ بين الايمان والشرك معرفة الله فانها خصلة متوسَّطة بينهما فمن عرف الله وكفر بما سواه من رسول او جنّة او نار او بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك الثانية اليزيدية امحاب يزيد بن أنيسة زادوا على الاباضية ان قالوا سيبْعَث ذي من الحجمر بكتاب يُكْتَب في السماء ويُنْزَل عليه جملةً واحدةً ويترك شريعة محمّد الى ملّة الصابئة المذكورة في القرآن وقالوا امحاب للحدود مشركون وكَّل ذنب شرك كبيرة كانت او صغيرة الثالثةُ وكفرت الصحابة أى عثمان وطلحة والزبير وعايشة وعبد الله بن عبّاس وسائر المسلمين معهم وقصوا بتخليدهم في النار وكفروا القَهَدة عن القتال وان كانوا موافقين لهم في الدين وقالوا يَحْرُم التقيّة في القول والعمل ويجوز قتل اولاد المخالفين ونسائهم ولا رَجْمَ على الزنا المُحْصَن اذ هو غير مذكور في القران ولا حدّ للقذف على النساء أى القاذف أن كان امراة لم تُحَدّ لان المذكور في القران هو صبغة ٱللَّذينَ وهي المذكرين قال الآمدى واسقطوا حدّ قذف المحصنين من الرجال دون النساء أى المقذوف المحصن إن كان رجلا لا يُحَدّ قاذفه وأن كان امراة يُحَدّ قاذفها وهذا اظهر واطفال

المشركين في النار مع آبائهم ويجوز ذبيّ كان كافرا وان عُلم كفره بعد النبوّة ومرتكبُ الكبيرة كافر النَجْداتُ هو نَجْدة بن عامر النَخَعى منهم العانريلا الذيبي عذروا الناس بالجهالات في الفروع وذلك ان نجدة وجه ابنه مع جيش الى اهل القطيف فقتلوهم واسروا نساءهم ونكحوهي قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة قبلها ايصا فلما رجعوا الى نجدة اخبروه بما فعلوا فقال لمر يَسُعْكم فقالوا لم نعلم انه لا يسعنا فعذ،هم بجهالتهم فاختلف امحابه بعد ذلك فمنهم من تابعه وقالوا الدينُ أَمْران احدُهما معرفة الله ورسولة وتحريم دماء المسلمين اي الموافقين لهم والاقرار بما جاء به الرسول جملةً فهذا لا يُعْذَر للجاهل به والثاني ما سوى ذلك وللجاهل به معنور فهولاء منهم سُمُّوا عاذرية وقالوا أي النجدات كلُّهم لا حاجة للناس الى الامام بل الواجب عليهم رعاية النّصّفة فيما بينهم ويجوز لهم نصبة اذا رأوا ان تلك الرعاية لا تتمّ الا بامام يحملهم عليها وخالفوا الأزارقة في غير التكفير أي وافقوهم في التكفير وخالفوهم في الاحكام الباقية الأَصْفِرِيلُا اصحاب زياد بن الاصفر يخالفون الازارقة في تكفير القَعَدة عن القتال اذا كانوا موافقين لهم في الدين وفي اسقاط الرجم فانهم لمر يُسْقطوه وفي اطفال الكفّار اي لم يكفّروا اطفالهم ولم يقولوا بتخليدهم في

رَجَلَ كانوا اهل صلوة رصيام وفيهم قال النبي عمر يحقر احدُكم صلوتُه في جنب صلوتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لا يتجاوز ايمانهم تراقيهم قالوا من نُصب من قريش وغيرهم وعَدَلَ فيما بين الناس فهو امسام وان غيّر السيرة وجار وجب ان يُعْزَل او يُقْتَل ولم يوجموا نصب الامام بل جوّزوا ان لا يكون في العالم امام وكقروا عثمان واكثر الصحابة ومرتكب الكبيرة البَيْهَسينُه هو بَيْهَس بن الهَيْصَمر بن جابر قالوا الايمان هو الاقرار والعلم بالله وبما جاء بد الرسول فمن وقع فيما لا يعرف أَحَلال هو ام حَام فهو كافر لوجوب التفحّص عليه حتى يعلم للقّ وقيل لا يكفر حتى يرفع امره الى الامام فيحدَّه وكل ما ليس فيه حدَّ فهو مغفور وقيل لا حرامَر الَّا ما في قوله تع قبل لا اجد فيما أُوحِي الله محرِّما الآية وقيل اذا كفر الامام كفرت الرعية حاضرا او غايبا وهذه الاقوال لطايفة من المحصَّمة وقالوا الاطفال كآبائهم ايمانا وكفرا وقال بعضهم السكر من شراب حلال لآ يوًاخُذ صاحبة بما قال وفعل بخلاف السكر من شراب حرام وقيل هو اى السكر مع الكبيرة كفر وافقوا القدرية في اسناد افعال العباد اليهم الأزارقة هو نافع بن الازرق قالوا كفر على بالتحكيم وهو الذي أُنْول في شأنه ومن الناس من يُعْجِبك قوله في الله على ما في قلبه وهو الدُّ الخصام وأبن مُلْجَم بحقّ في قتله وهو الذي أُنْزِل فيه وس الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله وفيه قال مفتى الخوارج وزاهدها عمْرانُ بن خُطّاب

يا ضُرْبَةً من تَقي ما أراد بها الآليبُلُغَ من نَى العَرْشِ رِضْوانا أَنَّى لَآذُكُرُه هوما فأَحْسِبُهُ أَنَّى لَلْهُ ميهزانا أَوْفَ الهَرِيَّة عند الله ميهزانا

يَحْيَى بن غُمَيْر صاحب الكوفة من أحفاد زيد بن على دعا الناس الى نفسه واجتمع عليه خلف كثير وقُتل في ايام المستعين بالله فذهب البه طايفة ثالثة وانكروا قتله السُلَيْمانيةُ هو سليمان بن جرير قالوا الامامةُ امامة المفصول مع وجود الافصل وابو بكر وعمر امامان وان اخطاء الامّة في البيعة لهما مع وجود على لكنه خطاء لمر ينته الى درجة الـفـسـق وكقروا عثمان وطلحة والزبير وعايشة البُتَيْريةُ هو بُتَيْر الثُومي وافقوا السليمانية الا انَّهم توقَّفوا في عثمان هذه فرق الزيدية واكثرهم في زماننا مقلّدون يرجعون في الاصول الى الاعتزال وفي الفروع الى مذهب الى حنيفة الله في مسائل قليلة وأمّا الامامية فقالوا بالنص الجلتي على امامة علي وكقروا الصحابة ووقعوا فيهم وسأقوا الامامة الى جعفر الصادق واختلفوا في المنصوص عليم بعدة والذي استقر عليم رأيهم أنه ابنه موسى الكاظم وبعده على بن موسى الرضا وبعده محمّد بن على التقيّ وبعده عليّ ابن محمد النقي وبعده للسن بن على الزكيّ وبعده محمد بن لخسى وهو الامام المنتظر ولهم في كل من المراتب التي بعد جعفر اختلافات اوردها الامام في آخر الحصَّل وكانت الامامية اوَّلا على مذهب أنَّمتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعّب متأخّروهم الى معتزلة اما وعيدية او تَفَصَّلية والى أَخْبارية يعتقدون ظاهر ما ورد بــــ الاخــبــار المتشابهة وهولاء ينقسمون الى مشبّهة يُجْرُون المتشابهات على أن المراد بها طواهرها وسَلَفية يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما عليه السلف والى ملتحقة بالفرق الصالّة ، والفرقة الثالثة من كبار الفرق الاسلامية الخوارج وهم سبع فرق المحكمة وهم الذين خرجوا على على عند التحكيم وما جرى بين للَكَعَمين وكقروه وهم اثنا عشر الف

للكائنات وجب أن يكون في العالم السُقْليِّي عقلٌ كامل يكون وسيلة الى النجاة وهو الرسول الناطق ونفس ناقصة تكون نسبتُها الى الناطق في تعريف طرق النجاة نسبة النفس الأُولَى الى العقل الآول فيما يرجع الى اجاد الكاينات وهي الامام الذي هو وصيّ ناطق وكما أنّ تحرُّك الأفلاك بتحريك العقل والنفس كذلك تحرِّك النفوس الى النجاة بتحريك الناطف والوصيّ وعلى فذا في كل عصر وزمان قال الآمدى هذا ما كان علية قدما وحين ظهر لاسن بن محمّد بن الصباح جدّد الدعوة على اند الحُجّة الذي يؤدّي عن الامامر الذي لا يجوز خلو الزمان عند وحاصلُ كلامه ما تقدّم في الاحتيام الى المعلّم ثم انه منع العوامّ عن للخوض في العلوم وللخواص عن النظر في الكتب المتقدّمة كيلا يُطّلع على فصايحهم ثر انهم تفلسفوا ولريزالوا مستهزئين بالنواميس الدينية والامور الشرعية وتحصّنوا بالحصون وكثرت شوكتهم وخافت ملوك السوء منهم فاظهروا اسقاط التكاليف واباحة المحرمات وصاروا كالحيوانات العُجْماوات بلا ضابط ديني ولا وازع شرعي نعوذ بالله من الشيطان وأتباعد وأمّا الزّيدية وهم المنسوبون الى زيد بي على زيّر العابدين فثلثُ فرق التجارودية المحاب الى جارود الذى سمّاه الباقر سُرْحـوها وفـسّـره بـأنّـه شيطان سكن البحر قالوا بالنصّ من النبي في الامامة على على وَصْفًا لا تسمية والصحابة كفروا بمخالفته وتركهم الاقتداء بعلى بعد النبى والامامنة بعد للسن وللسين شُورَى في اولادهم ومن خرج منهم بالسيف

والامامة بعد لحسن ولحسين شورى في اولادهم ومن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو امام كما مر واختلفوا في الامام المنتظر اهو محمّد بن عبد الله بن لحسين بن على الذي قُتل في المدينة في ايام المنصور فذهب طايفة منهم الى ذلك وزعموا انه لم يُقتل او هو محمّد بن القاسم بن على ابن لحسين صاحب طائقان الذي أسر في ايام المعتصم بالله وحُمل الية في سارة حتى مات فذهب طايفة اخرى اليه وانكروا موته أو هو

اليع ثم التأسيس وهو تدهيدُ مقدّمات يَقْبَلها ويسلّمها المدعوّ وتكون سايقة له الى ما يدعوه اليه من الباطئ ثمر الخَلْعُ وهو الطمأنينة الى اسقاط الاعمال البدنية ثمر السَّلْخُ عن الاعتقادات الدينية ولا المحدّ على وحين إذْ آلَ حالُ المدعوّ الى ذلك يأخذون في الاباحة والحتّ على

استعجال اللدّات وتأويل الشرايع كقولهم الوضوء عبارة عن موالاة الامامر والتيمُّم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الامام الكذى هو الحُجِّة والصلوةُ عبارة عن الناطف الذي هو الرسول بدليل قوله تع الى الصلوة تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر والاحتلام عبارة عن إفشاء سرّ من أسرارهم الى من ليس بأهله بغير قصد منه والغُسْلُ تجديد العهد والزكوة تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين والكعبة النبي والباب على والصَّفا عو النبي والمَرُّولُا على والميقاتُ الايناس والتلبيلُا اجابة الدعوى والطواف بالبيت سبعا موالاة الأنمة السبعة والجنّة راحة الابدان عن التكاليف والنارُ مشقّتها بمزاولة التكاليف الى غير ذلك من خُرافاتهم ومن مذعبهم أن الله لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاعل ولا قادر ولا عاجز وكذلك في جميع الصفات وذلك لأنّ الاثباتُ للقيقيّ يقتضى المشاركة بينه وبين الموجودات وهو تشبيه والنفى المطلق يقتضى مشاركته المعدومات وهو تعطيل بل هو واهب هذه الصفات ورب المتضادّات وربّما خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة فقالوا انه تع ابدع بالأمر العقل التام وبتوسطه ابدع النفسَ التي ليست تامَّة فاشتاقت النفس الى العقل التامِّر مستفيصةً فاحتاجت الى للحركة من النقصان الى الكمال ولن تتمّر للحركة الآ بآلتها فحدثت الاجرام الفلكية وتحرّكت حركة دورية بتدبير النفس فحدث بتوسط الأفلاك الطبايع المسيطة العنصرية وبتوسط البسايط حدثت المركّبات من المعادن والنبات وانواع للبيوانات وافصلُها الانسان لاستعداده لغيض الأسرار القُدْسية عليه واتصاله بالعائر العُلْوي وحيث كان العالم العُلْوِيّ مشتملا على عقل كامل كلِّيّ ونفس ناقصة كلّيّة تكون مصدراً

المُلْك وقالوا لا سبيل لنا الى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على المالك لكنَّا نَحْتال بتأويل شرايعهم الى ما يعود الى قواعدنا وسندرج به الصعفاء منهم فان ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلماتهم ورأسهم في ذلك حُمْدانْ قَرْمَطْ وقيل عبد الله بن مَيْمون السقدّار ولسهمر في الدعوة واستدراج الطّغام مراتبُ الذرئي وهو تَقَرُّس حال المدعو فل قو قابل الدعوة ام لا ولذالك منعوا القاء البذر في السَّبْحَة اي دعوة من ليس قابلا لها ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج الى في موضع فيه فقيه او متكلّم ثمر التأنيس باستمالة كلّ واحد من المدعوّين بما يميل اليه بهواه وطبعه من زهد وخلاعة فان كان يميل الى الزهد زينه في عينه وقبَّم نقيصه وإن كان يميل الى الخلاعة زيَّنها وقبَّح نقيصها حتَّى يحصل له النُّنْسُ به ثم التشكيكُ في أركان الشريعة بمقطَّعاتِ السور بأن يقول ما معنى لخروف المقطّعة في اوايل السور وقصآء صوم لخايص دون قصاء صلاتها اى لمَ يجب احدهما دون الآخُر ووجوب الغُسْل من المني دون البول وعدد الركعات اى لم كان بعضها اربعا وبعضها ثلثا وبعضها ثنتين الى غير ذلك من الامور التَّعَبُّديَّة وانما يشكَّكون في هذه الاشياء ويَطُوون الجواب عنهم ليتعلَّق قلبهم بمراجعتهم فيها ثم الرَّبْطُ وهو امران الآول اخذُ الميثاق مَنهَ بأن يقولوا قد جرتْ سُنَّة الله بأخذ المواثيق والعهود ويستدلُّوا على ذلك بقوله تع واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ثمر يأخذوا من كل واحد ميثاقه بحسب اعتقاده أن لا يُفْشِي لهم سرًّا والثاني حَوالنُّه على الامام في حلّ ما اشكل عليه من الامور التي القاها اليه قانه العالم بها ولا يقدر عليها احد حتى يترقى من درجته وينتهى الى الامام ثم التدليسُ وهو دعوى موافقة اكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميله الى ما دعاه

متفاوتون في الرُتُب امامُ يؤدّى عن الله وهو غاية الأدلّـة الى ديس الله وحُجَّةً يُودِّي عنه اي عن الامامر ويحمل علَّمَه ويحتمِّ به له وذو مصَّة يمص العامر من للحبة اي يأخذه منه فهذه ثلثة وابواب وهم الدُعاة فأكبر اى داع اكبر هو رابعهم يرفع درجات المؤمنين وداع مأذون يأخل العهود على الطالبين من اعل الظاهر فيند خلهم في ذمَّة الامامة ويفتح لهم باب العلم والمعرفة وهو خامسهم ومكلّب قد ارتفعتْ درجته في الدين ولكن لمر يُؤنَّنْ له في الدعوة بل في الاحتجاج على الناس فهو يحتمُّج ويرغّب الى الداعي ككلب الصايد حتى اذا احتمّ على احد من اهل الظاهر وكسر عليه مذهبه بحيث رغب عنه وطلب لخق ادّاه المكلُّب الى الداعى المأذون ليأخذ عليه العهود قال الآمدى وانما سَمُّوا مثلَ هذا مكلَّبا لأنَّ مَثَلَه مَثَلُ لِلمارح يحبس الصيد على كلب الصايد على ما قاله تع وما عَلَّمتم من الجوارج مكلّبين وهو سادسهم وموّمن يتبعد أي يتبع الداعى وهو الذي أخذ عليه العهد وآمس وآيثين بالعهد ودخل في نمّة الامام وجزبه وهو سابعهم قالوا ذلك الذي ذكرناه كالسموات والارضين والبحار وأيّام الأُسْبوع والكواكب السبّارة وهي المدبّرات امرا كلّ منها سبعة كما هو المشهور وَلْقَبُوا بالبابكية ان اتَّبع طايفة منهم بابك الخُرُّميُّ في الخروج بآذَرْيَيْجان وبالحمّرة للبسهم الحُمْرة في ايّامر بابك أو تَسْميتهم المخالفين لهم من المسلمين حَميرا وبالإسماعيلية لاثباتهم الامامة لاسماعيل ابن جعفر الصادق وهو اكبر ابنائه وقيل لانتساب زعيمهم الى محمّد بن اسماعيل وأُصْلُ دعوتهم على ابطال الشرايع لان الغَيّارية وهم طايفة من المجوس راموا عند شوكة الاسلام تأويل الشرايع على وجورة تعود الى قواعد أسلافهم وذلك انهم اجتمعوا فتذاكروا ما كان عليه أسلافهم من حلَّ الاله في الى مُسْلم وانع لمر يُقْتَل واستحلُّوا المُحارم وترك الفرايض ومنهم من ادّى الالهية في المقنّع المفوضة قالوا الله فَوْض خلق الدنيا الى محمّد اى الله خلق محمّدا وفوض اليه خلف الدنيا فهو الله الله الله الله على الله الله الله على البكر آليَّةُ جُوِّرُوا البكراء على الله تع اى جوزوا أن يريد الله شيئًا ثر يبدو له اى يظهر عليه ما فر يكن ظاهرا له ويلزمُه أن لا يكو ن الربّ عالما بعواقب الامور النُصَيْريةُ والأسْحاقيةُ قالوا حَلَّ اللهُ تع في على فإن ظهور الروحاني في الجسم الجسماني عالًا يُنْكُر أمَّا في جانب الخير فكظهور جبرائيل بصورة البشر وأمَّا في جانب الشرّ فكظهور الشيطان في صورة الانسان تالوا ولمّا كان على واولاده افصل من غيرهم وكانوا مويّدين بتأييدات متعلّقة بباطن الأسرار قلنا ظهر اللق تع بصورتهم ونطق بلسانهم واخذ بايديهم ومن ههنا اطلقنا الالهية على الأمَّة أَلَا ترى أن النبي قاتل المشركين وعليًّا قاتل المنافقين فأن النبي جكم بالظاهر والله يتوتى السراير الاسماعيلية ولُقبوا بسبعة القاب بالباطنية لقولهم بباطئ الكتاب دون ظاهره فانهم قالوا للقرآن باطئ وظاهر والمراد منه باطنه لا ظاهره المعلوم من اللغة ونسبة الباطن الى الظاهر كنسبة اللَّبّ الى القشّر والمتمسّكُ، بظاهره معدَّب بالمشقّة في الاكتساب وباطنُه موَّدّ الى ترك العمل بظاهره وتمسَّكوا في ذلك بقوله تع فضُرب بينهم بسور له باتُّ باطنُه فيه الرحمةُ وظاهرُه مِنْ قِبَله العدابُ وهذا القول اخدُوه من المنصورية

وللناحية وَلْقَبُوا بِالقَرامِطة لأن اوّلهم الذي دعا الناس الى مذهبهم رجل يقال له حَمْدانْ قَرْمَطْ وهي احدى قُرَى واسط وبالخرمية لإباحتهم

المحرّمات والمَحارِم وبالسَبْعية لانهم زعموا ان النُطَقاء بالشرايع اى الرُسُلَ سبعة أَنَّمة آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمّد ومحمّد المهدى سابع النطقاء وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أنَّمة يتمّمون شريعته ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يُقْتَدَى وبهم يُهْتَدَى في السديس وهـم

عميق متساو طوله وعرضه وعمقه وهو كالسبيكة البيصاء الصافية يتلالاء من كل جانب وله لون وطعم وراجعة وأنجسة بفتح الميمر وهي الموضع الذى يجسه الطبيب كأنهم يريدون بها النبص قالوا وليست هذه الصفات المذكورة غيرة اى غير ذاته تع ويقوم الله ويقعد ويتحرَّك ويسكى وله مشابهة بالأجسام لولاها لم تدلّ عليه ويعلم ما تحت الثرع بشعاء ينفصل عنه اليه وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه عاس للعرش بلا تفاوت بينهما أي على وجه لا ينفصل أحدهما عن الاخر وارادته تع حركة @ عينه ولا غيره وانما يعلم الاشياء بعد كونها لا قبله بعلم لا قديمر ولا حادث لانه صفة والصفة لا توصف وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره لما مرّ والاعراضُ لا تدلّ على البارسُ انما الدالّ عليه هو الأجسام لما عرفتَ من مشابهته اياها والأدمة معصومون دون الانبياء لان النبي يوحي اليه فيتقرب به الى الله باخلاف الامام فانه لا يوحى اليه فوجب ان يكون معصوما وقال أبن سالم هو على صورة انسان له يد ورجل وحواس خمس وانف وانان وفمر وعين ولع وفرة سوداء ونصفه الاعلى مجروف والاسفل مُصْمَت الا انه ليس لحما ودما الزرارية هو زُرارة بن اعين قالوا بحدوث الصفات لله تدع وقبلها أي قديل حدوثها له لا حدوق فلا يكون ح حبًّا ولا عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا اليونسية هو يونس ابى عبد الرحمن القُمّي قال الله تع على العرش تحمله الملأمكة وهو اقوى منها اى من الملائكة مع كونه محمولا لهم كالكُرْكِيّ تحمله رِجْلاه وهو اتوى منهما الشيطانية فو محمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق قال انه تع نور غير جسماني ومع ذلك هو على صورة انسان وانما يعلم الاشياء بعد كونها الرزاميةُ قالوا الامامة بعد على لحمَّد بن الحَنفية

ثم ابنه عبد الله ثم على بن عبد الله بن عباس ثم اولاده الى إلمنصور ثم

وَهُولاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم والامام بعد قتله اى قتل انى الخطّاب مُعمر اى ذهب الى ذلك جماعة منهم فعبدوا معمّرا كما كانوا يعبدون ابا لخطَّاب وقالوا للِّنَّة نعيم الدنيا والنار آلامها والدنيا لا تفنى واستباحوا المحرّمات وتركوا الفرايص وقيل الامامر بعد قتله بَزيغٌ اى ذهب الى ذلك طايفة اخرى منهم وقالوا ان كل مومن يُوحَى اليه متمسّكين بقوله تع وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله اى بوحْى من الله اليه وفيهم أى في المحاب بزيغ من هو خير من جبرائيل وميكائيل وم لا يموتون ابدا بل اذا بلغوا النهاية يُرْفَعون الى الملكوت وقيل هو اى الامام بعد ابي للحطّاب عمير بن بنان الحجلي الا انهم يموتون اي يقولون بدُلك الغُرابيةُ قالوا محمّد بعلى اشبهُ من الغراب بالغراب والدّباب بالذواب فبعث الله جمرائيل الى على فغلط جبرائيل في تبليغ الرسالة من على الى محمد قال شاعرهم • غلط الأمين فجازها عن حَيْدُر • فيلعنون صاحب الريش يعنون به جبرائيل الكمّيةُ لُقبوا بذلك لانهم نمّاوا محمدا لان عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو الناس اليه فدعا لنفسه وقيل بالهيتهما اى قال طايفة منهم بالهية محمد وعلى ولهم في التقديم خلاف فبعصهم يقدّم عليًّا في الأحكام الالهيّنة وبعصهم يقدّم محمَّدا وقيل بالهيّنة خمسة اشخاص يسمُّون المحابُ العَبآه هما وفاطمة والحَسنان وهـولاء زعموا ان هذه الخمسة شيء واحد وان الروح حالَّة فيهم بالسويَّة لا مزيَّةَ لواحد منهم على آخر ولا يقولون فاطمة تكاشِيا عن وَصْمة السَّانيث الهشاميةُ اصحاب الهِشامَيْنِ ابن الحَكَم وابن سالِم الجَواليقى قالوا

الله جسد اتفقوا على ذلك ثم اختلفوا فقال ابن الحكم هو طويل عريض

اختلف أصحابه فقال بعصهم بانتظاره وقال آخرون بانتظار زكريا كما كان هو قايلًا به الجَناحيةُ هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجَناحَيْن قالوا الارواحُ تتناسخِ فكان روح الله في آدم ثم في شيث ثم الانبياء والأمَّة حتى انتهت الى على واولاده الثلثة شمر الى عبد الله هذا وقالت الجناحية قو اى عبد الله حتى مُقيم باجبل اصفهان وسيخرج وانكروا القيامة واستحلوا الحرمات من الحمر والميتة والزنا وغيرها المنصورية هو ابو منصور العجليّ عوا نفسه الى ابى جعفر محمّد الباقر فلمّا تبرّاء منه وطرده ادَّى الامامة لنفسه قالوا الامامة صارت لحمَّد بن على بن المسين ثمر انتقلت عنه الى الى منصور وزعموا ان ابا منصور عرج الى السماء ومسم الله رأسه بيده وقال يا بُنيّ اذهبْ فبلّغْ عنى ثم انوله الى الارض وهو الكسف المذكور في قوله تع وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وكان قبل ادعاء الأمامة لنفسه يقول الكسف على بن افي طالب وقالوا الرسل لا تنقطع ابدا والجننة رُجُلُّ أُمْرنا بموالاته وهو الامام والنارُ بالصدّ اي رجلٌ أمرنا ببغضة وهو صدّة اي صد الامام وخصمة كأبي بكر وعمر وكذا الفرايض والحرّمات فإن الفرايض اسماه رجال أمرنا بموالاتهم والحرَّمات اسماء رجال أمرنا بمعاداتهم ومقصودُهم بذلك انّ من ظفر برجل منهم فقد ارتفع عنه التكليفُ وللخطابُ لوصوله الى للجنة الخَطَّاييةُ هو ابو خطّاب الاسدى عزا نفسه الى الى عبد الله جعفر الصادق فلما علمر منه غُلوَّه في حقَّه تبرَّاء منه فلما اعتزل عنه ادَّى الامر لنفسه قالوا الأنَّهُ انبياء وابو الخطّاب نبيٌّ ففرضوا طاعته اى زعموا ان الانبياء فرضوا على الناس طاعة افي الخطّاب بل زادوا على ذلك وقالوا الأنَّمة آلهة والحَسنان ابناء الله وجعفر الصادي اله لكن ابو الخطّاب افصل منه ومن على

الموت وأن الامامة نور يتناسخ اى ينتقل من شخص الى آخر وقد يصير في شخص نبوَّةً بعد ما كان في شخص آخَر امامةً البنانيةُ قال بنان بي سمْعان التّعيمي النّهْدي اليّمَني الله على صورة انسان ويَهْلك كله الا وجهة وروح الله حلَّتْ في على فر في ابنه محمَّد بن الحَنَفيَّة فر في ابنه ابي هاشم ثر في بنان المُغيريةُ قال مُغِيرة بن سعيد العجلي الله جسمر على صورة انسان بل رجل من نور غلى رأسه تاج من نور وقلبه مَنْسبع اللكمة ولمَّا اراد أن يخلف الخلق تكلُّم بالاسم الاعظمر فطار فوقع تاجا على رأسه وذلك قوله تع سَبِّح اسمر ربَّك الاعلى الذي خلق فسَوى ثر انه كتب في كفّه اعمال العباد فغصب من المعاصى فعرق فحصل منه اى من عَرَقه بَحْران احدهما مِلْم مُظْلِم والآخَر خُلْو نَيْر ثمر اطَّلع في البحر النير وابصر فيه ظله فانتزعه اى انتزع بعصا من ظله فجعل وخلف منه الشمس والقمر وأفنى الباقى من الظلِّ نَفْيا للشريك وقال لا ينبغي أن يكون معى المُّ آخَر ثمر خلف الخلف من البحرين فالكفر اى الكفّار من المُظَّلم والايمانَ اى المؤمنين من النيّر ثمر ارسل محمّدا والناسُ في صلال وعرض الأمانة وهي مَنْعُ على عن الامامة على السموات والارض وللبال فأيين إن يَحْملْنها وأَشْفَقْن منها وحَملَها الانسانُ وهو ابو بكر حملها بأَمَّر عُـمَـر حين صَمِن أن يُعِينه على ذلك بشرط أن يجعل ابو بكر الخلافة بعده له وقولُه تع كمثل الشيطان الآية نزل في حقِّ الى بكر وعمر وهولاء يقولون الامام المنتظَر هو زكريا بن محمّد بن على بن للسين بن على وهو حيّ مُقِيم في جبل حاجز الى ان يؤمر بالخروج وقيل المُغِيرة فانَّه لمَّا قُنِف

لا آفة به وياجوز الايلام للعوص البه شمية انفرد ابو هاشم عن ابيه بامكان استحقاق الذمّ والعقاب بلا معصية مع كونه مخالفا للاجماع والحكمة وبأنَّة لا توبلا عن كبيرة مع الاصرار على غيرها عالما بقبحة ويلزمه ان لا يصحّ اسلام الكافر مع ادنى ذنب اصرّ عليه ولا توبة مع عدم القدرة فلا يصمِّ توبة الكانب عن كذبه بعد ما صار اخرس ولا توبة الزاني عن زناه بعد ما جُبُّ ولا يتعلَّق علمٌ واحدٌ بمعلومَيْن على التفصيل ولله احوالٌ لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة قال الآمدي هذا تناقص أذ لا معنى لكون الشيء حادثا الا انه ليس قديما ولا معنى لكونه مجهولا الا انه ليس معلوما على أن إثبات حالة غير معلومة مَّا لا سبيل اليه ، الفرقة الثنانية من الفرق الاسلامية الشيعة أي الذبين شايعوا عليًّا قالوا اند الامام بعد رسول الله بالنص امّا جَليّا وامّا خُفيّا واعتقدوا أن الامامة لا تَخْرُج عنه وعن اولاده وان خرجت فامًّا بظلم يكون من غيرهم وامًّا بتَقيَّة منه او من اولادة وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفّر بعضهم بعضا اصولهم ثلث فرى غُلاة وزيدية وامامية أمَّا الغُلاةُ فثمانية عشر السَبائيةُ قال عبد الله ابه. سَباء لعليّ انت الْآلَةُ حقًّا فنفاه على الى المَدايي وقيل انه كان يهوديا فأُسْلَمُ وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى مثلَ ما قال في على وهو ارَّلُ من اظهر القول بوجوب امامة على ومنه تشعّبتُ اصناف المُعلاة قال ابن سبآء انسه لم يمت على ولمر يُقْتَلْ وانما قتل ابن مُلْجَمر شيطانا تصور بصورة على وعلى في السحاب والرعد صوته والبري سوطه وانَّه ينزل بعد هذا الى الارض ويملُّوها عدلا وهوُّلاء يقولون عند سماع الرعد عليك السلام با امير المومنين الكاملية قال ابو كامل بكفر الصحابة بترى بيعة على وبكفر على بترك طلب لطق وقال بالتناسيع في الاروام عند

بعيارته اللطيفة البليغة قالوا المعارف كلها ضرورية ولا أرادة في الشاهد اى في الواجد منا أنما هي أي ارادته لفعله عدم السهو أي كونه عالما به غير ساة عنه وارادتُه لفعل الغير في المَيْلُ اي ميل النفس اليه وقالوا الاجسام دوات طبايع مختلفة لها آثار مخصوصة كما دهب اليه الفلاسفة الطبيعيون ويمتنع انعدام الجواهر انما يتبدل الاعراض والجواهر باقية على حالها كما قيل في الهيولي والنارُ تجذب اليها اهلها لا أن الله يُدْخلها اى يدخلهم فيها والخيرُ والشرّ من فعل العبد والقرآنُ جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة الكَعْبيةُ هو ابو القاسم بن محمد الكَعْبي كان من معتزلة بغداد وتلميذ لخيّاط قالوا فعل الربّ واقع بغير ارادته فاذا قيل انه تع مريد الافعال اريد انه خالف لها وانا قيل مريد افعال غيره اريد انه آمر بها ولا يرى نفسه ولا غيره الا بمعنى انه يعلمه كما نهب اليه الخياط الحُبّائية هو ابو على محمّد بن عبد الوقاب للبّائي من معتزلة البصرة قالوا ارادة الربّ حادثة لا في مُحَلّ واللهُ تع مريد بتلك الارادة موصوف بها والعالَمُ يفني بفناء لا في محلّ عند ارادة الله تع فناء العالم واللهُ متكلّم بكلام مركَّب من حروف واصوات يتخلقه الله في جسم والمتكلم بذلك الكلام منى فَعَلَ الكلام وخَلَقَه لا من قام به وحَلَّ فيه ولا يُسرَّى الله في الآخرة والعبدُ خالف لفعله ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر واذا مات بلا توبة يخلد في النار ولا كرامات للاولياء ويجب على الله تع لمن يكلُّف اي للمكلُّف اكمالُ عقله وتَهيَّةُ اسباب التكليف له اي يجب عليه اللطفُ بالمكلُّف ورعايةُ ما هو اصليح له والانبياء معصومون وشارك ابو على فيها اى في الاحكام المذكورة ابا هاشم ثمر انفرد عنه بأنّ الله تع عالم لذاته بلا ايجاب صفة في هلم ولا حالة توجب العالميَّةَ وكونُه سميعا بصبوا معناه اند حيَّ

لا يوصف الله بالقدّم لانه يدلّ على التقادُم الزماني والله سبحان، ليس بإماني ولا يعلم الله نفسه والا اتحد العالم والمعلوم وهو مستنع والانسارُ لا نعْلَ له غير الارادة مباشرةً كانت او توليدًا بناء على ما ذهبوا اليه من مذهب الفلاسفة في حقيقة الانسان الثُماميةُ هي ثُمامة بن اشرس الثُمَيْرى كان جامعا بين الدين وخلاعة النفس قالوا الافعال المتولدة لا فاعل لها أذ لا يمكن اسنادها الى فاعل السبب لاستلزامه اسناد الفعل الى الميت فيما اذا رمى سهما الى شخص ومات قبل وصولة الية ولا الى الله تع الستلزامة صدور القبيم عنه والمعرفة متولّدة من النظر وانّها واجبة قبل الشرع واليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون في الاخرة ترابا لا يدخلون جننة ولا نارا وكذا البهايم والاطفال والاستطاعة سلامة الآلة وهي قبل الفعل ومن لا يعلم خالقه من الكقار معذور والمعارف كلها صَووية ولا فعْلَ للانسان غير الارادة وما عداها حادث بلا مُحدث والعالَمْ فعْلُ الله بطبعة كانهم ارادوا به ما يقوله الفلاسفة من الايجاب ويلزمه قدَّمُ العالَم وكان ثمامة في زمان المأمون وكان له عنده منزلة الخَياطيةُ الحاب الى للسين بن الى عمرو الخَياط قالوا بالقدر اى اسناد الافعال الى العباد وتسمية المعدوم شيئًا اى ثابتا متقرّرا في حال العدم وجوهرا وعرضا اى الذوات المعدومة الثابتة متصفة بصفات الاجسام في حالة العدم وانّ ارادته تع كونُه قادرا غير مُكّره ولا كاره وفي اي ارادته تع في افعال نفسه للخلف اي كونه خالقا لها وفي افعال عباده الامر بها وكونه سميعا وبصيرا معناه انه عالم بمتعلّقهما وكونه يرى ناته وغيره معناه انه يعلمه الجاحظية هو عمروبي بحر الجاحظ كان من الفصلاء البلغاء في أيّام المعتصم والمتوكل وقد طالع كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتهم وقد افتتحها اولا بشروطها فاول صلوته معصية منهى عند مع كوند مخالفا للاجماء الصالحيية الحاب الصالحتى ومن مذهبهم انهم جوزوا قيام العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر بالميت ويلزمهم جواز ان يكون الناس مع اتصافهم بهذه الصفات امواتا وان لا يكون البارى تع حيًّا وجوَّروا خلو المومر عن الأعراض كلها للابطية هو احمد بن حابط نُسب أَتْباعد الى ابيه وهو من الحاب النظام قالوا للعالم الهان قديم هو الله تع ومُحّدث هو المسيم والمسيم هو الذي يحاسب الناس في الاخرة وهو المراد بقوله وجاء ربّى والملك صفًّا صفًّا وهو الذي يأتي في ظُلَل من الغمام وهو المعني بقوله عم ان الله خلق آدم على صورته وبقوله يضع للبَّار قَدَّمَه في النار وانما هو المسيح لانه فراء الاجسام واحدثها قال الامدى وهولاء كقار مشركون الحُدَبيةُ هو فصل الحُدَيق ومذهبهم مذهب الحابطية الا انهم زادوا التناسيخ وأن كل حيوان مكلَّف فانهم قالوا أن الله سبحانه ابدع لليوانات عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار وخلف فيهم معرفته والعلم به واسبغ عليهم نعمه ثر ابتلام وكلفهم شكر نعمته فاطاعه بعض فاقرُّهُ في دار النعيم التي ابتلاهم فيها رعصاه بعض في الجميع فاخرجهم من تلك الدار الى دار العذاب وفي النار واطاعه بعض في البعض دون البعض فاخرجهم الى دار الدنيا وكساهم هذه الاجسام الكثيفة على صور مختلفة كصورة الانسان وسائر لخيوانات وابتلاهم بالبأساء والضراء والآلام واللذات على مقادير ننوبهم فمن كانت معاصية اقلّ وطاعاته اكثر كانت صورته احسن وآلامه اقلّ ومن كانت بالعكس فبالعكس ولا يزال يكون لليوان في الدنيا في صورة بعد صورة ما دامت معه ذنوبه وهذا عين القول بالتناسخ المعمرية هو مُعمّر بن عبّاد السلمي قالوا الله لمر يخلق غير الاجسام واما الاعراض فيخترعها الاجسام اما طبعا كالفار للاحراق والشمس للحرارة وإمّا اختيارا كالحيوان للالوان قيل ومن العجب ان حدوث الاجسام وفناءها عند معمّر من الاعراض فكيف يقول انها من افعال الاجسام وقالوا

ولو عدّبه لكان الطغلُ بالغا عاقلا عاصياً مستحقًا للعقاب وفيه تناقُص ان حاصله ان الله يقدر ان يظلم ولو ظلم لكان عادلا المُزداريةُ هو ابو موسى عيسى بن صبيح المُزدار هذا لَقَبُه وهو من باب الافتعال من الزبارة وهو تلميلُ بِشْر اخذ العلم منه وتزهّد حتى شمّى راهب المعتزلة قال الله قادر على ان يكذب ويظلم ولو فعل لكان الها كاذبا طالما تعالى الله عما قاله علوّا كبيرا ويجوز ان يقع فعل من الفاعلين تولّدًا لا مباشرةً قال والناس قادرون على مثل القرآن واحسن منه نظما وبلاغةً كما قاله النظام وهو الذي بالغ في حدوث القرآن وحسنً منه نظما وبلاغة كما قاله النظام وهو الذي بالغ في حدوث القرآن ولا يورث منه وكذا من قال بخلق

الاعمال وبالروية كافر ايضا الهشامية هو فشام بن عمرو انغُوطى الذى كان فى القَدَر اكثر مبالغة من سائر المعتزلة قالوا لا يطلق اسم الوكيل على الله تع مع وروده فى القرآن لاستدعائه موكلا ولمر يعلموا ان الوكيل فى اسمائه بمعنى للخفيظ كما فى قوله تع وما أنت عليهم بوكيل ولا يقال

الّف الله بين القلوب مع انه مخالف لقوله تع ما الّفت بين قلوبهمر ولكن الله الّف بينهم وقالوا الأعراض لا تدلّ على الله ولا على رسوله اى في

لا تدلّ على كونه تع خالقا لها ولا تصليح دلالة على صدي مدّعي الرسالة النما الدال هو الاجسام ويلزمهم على ذلك انّ فَلْقُ البحر وقَلْبُ العصا حيّة وإحياء الموق لا يكون دليلا على صدي من ظهر على يده وقالوا

لا دلالة في القرآن على حلال وحرام والامامةُ لا تنعقد مع الاختلاف بل لا بد من اتفاق الكلّ قيل ومقصودُهم الطعن في امامة الى بكر أن كانت بيعته بلا اتفاق من جميع الصحابة لانه بقى في كلّ طَرَف طايفةٌ على خلافه ولجّنةُ والنار لم تُخلّلُها بعدُ ان لا فايدة في وجودهما الآن ولم يُحاصَر عثمان ولم يُقْتَل مع كونه متواترا ومن افسد صلوة في آخرها

الاهتمام بمعارضته حتى لو خَلَّاهم لأَمْكَنَهم الاتيانُ بمثله بل بافصح منه وقالوا التواتر الذى لا يحصى عدده يحتمل الكذب والاجماع والقياس ليس شيء منهما بحجّ وقالوا بالطفرة ومالوا افي الرفص ووجوب النص على الامام وثبوته أي ثبوت النس من النبي على على لكن كتمه عمر وقالوا من خان بالسرقة فيما دون نصاب الزكوة كمائة وتسعة وتسعين درهما واربعة من الابل مثلا أو ظلم به على غيره بالغصب والتعدَّى لا يفسق الأسوارية اصحاب الاسوارى وافقوا النظامية فيما ذهبوا اليه وزادوا عليهم أن الله لا يقدر على ما اخبر بعدمه او علم عدمه والانسان قادر عليه لان قدرة العبد صالحة للصدِّين على سواء فاذا قدر على احدهما قدر على الآخَر فتعلَّقُ العلم او الاخبارِ من الله بأحد الطرفين لايمنع مقدوريةً الآخَوِ للعبد الاسْكافينُه اصحاب الى جعفر الإسْكاف قالوا الله لا يقدر على ظلم العقلاء بتخلاف ظلم الصبيان والمجانين فانه يقدر عليه الجعفرية اصحاب الجعفريّن جعفر بن مُبَشّر وابن حَرّب وافقوا الاسكافية وزادوا عليهم متابعةً لابن المبشر أن في فساق الأمَّة من هو شرّ من المزادقة والمجبوس والاجماع من الامة على حدّ الشُرْب خطاء لان المعتبر في للمَّدُّ هو النصُّ وسارق اللَّبَّة فاسف منخلع عن الايمان المشِّريةُ هو بشرُّ ابن المُفتَّمِر كان من افاصل علماء المعتزلة وهو الذي احدث القول بالتوليد قالوا الأعراض من الألوان والطعوم والرواييج وغيرها كالادراكات من السمع والروية تقع اى يجوز أن تحصل متولدة في الجسمر من فعل الغير

والروية تقع أى يجوز أن تحصل متولّدة في الجسم من فعل الغير كما أذا كان أسبابها من فعلة وقالوا القدرة والاستطاعة سلامة البِنية وللوارج عن الآفات وقالوا الله قادر على تعذيب الطفل ولو عدّبه لكان طالما لحكنه لا يستحقّ أن يقال في حقّه تع ذلك بل يجب أن يقال

معصومون لا يكذبون ولا يرتكبون شيئًا من العاصى فالحجة قولهمر لا التواتر الذي هو كاشف عنه وتُوقى العلّاف سنة خمس وثلثين ومائة

ومن العابد ابو يعقوب الشحّام النَظّاميةُ العاب ابراهيم بن سَيّا, النظّام وهو من شياطين القدرية طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتبلة قالوا لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه ولا يقدر أن ينهد في الاخرة أو ينقص من ثواب أو عقاب لاهل للبنة والنار وتوقّموا ان غاية تنزيهم تع عن الشرور والقبايم لا تكون الا بسلب قدرته عليها فهم في ذلك كمن هرب من المطر الى الميزاب وقالوا كونه تع مريدا لفعله انه خالقه على وفق علمه وكونه مريدا لفعل العبد انه آمر بع وقالوا الانسان هو الروح والبدن هو آلتها وقد اخله النظام مي، الفلاسفة الا انه مال الى الطبيعيين منهم فقال الروح جسم لطيف ساير في البدن سَرِّيانَ ماء الورد في الورد والدفن في اللبن والسمسمر وقسالوا الاعراض كالالوان والطعوم والرواييج اجسام كما هو مذهب هشام بن الحَكَم فتارةً يحكم بأنّ الاعراض اجسام واخرى بأن الاجسام اعراض وقالوا للجوه مؤلّف من الاعراض المجتمعة والعلم مثل الحجهل المرقّب والايمان مثل الكفر في تمام الماهية واخذوا هذه المقالة من الفلاسفة حيث حكموا بإن حقيقتهما حصول الصورة في القوة العاقلة والامتياز بينهما بامر خارجتي هو مطابقة تلك الصورة لمتعلَّقها وعدم مطابقتها لد وَقَالُوا الله خَلَقَ الخُلق اى المخلوقات دفعة واحدة على ما في عليه الآن معادنَ ونباتا وحيوانا وانسانا وغير نلك فلم يكن خلفُ آدم متقدّما على خلق اولاده الا انه تع كَمِّن بعضَ المخلوقات في بعض والسقدُّمْ والتأخِّرُ في الكمون والظهور وهذه المقالة مأخوذة من كلام الفلاسفة القايلين بالخليط والكمون والبروز وقالوا نظم القرآن ليس بمجز انما المجز اخبارُه عن الغيب من الامور السالفة والآتية وصرف الله العرب عن

الفريقين في قصّتي عثمان وعلى وهم يْنْسَبون الى عمرو بن عُبَيْد وكان من رواة للديث معروفا بالزهد تابع واصل بن عطاء في القواعد المذكورة وزاد عليه تعميم التفسيق الهُذَيْلية اصحاب الى فذيل بن حمدان العلّاف شيخ المعتزلة ومقرر طريقتهم اخذ الاعتزال من عثمان بن خالد الطويل عبي واصل قالوا بفناء مقدورات الله تع وهذا قريب من مذهب جَهْم حيث نعب الى ان للمنة والنار تفنيان وقالوا ان حركات اهل للمنة والنار ضرورية مخلوقة لله تع اذ لو كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلَّفين ولا تكليف في الاخرة وإن اهل الخُلْدُيْنِ تنقطع حركاتهم ويصيرون الى جَمُودَ دايم وسكون ويجتمع في ذلك السكون اللذّات لاهل للجنة والآلم لاهل النار وانما ارتكب ابو الهذيل هذا القول لانه التزم في مسمّلة حدوث العالم انه لا فرق بين حوادث لا اول لها وبين حوادث لا آخر لها فقال لا اقول ايصا بحركات لا تنتهي الى آخرها بل تصير الى سكون وتوقّم ان ما لزمه في الخركة لا يلزمه في السكون ولذاك يسمّى المعتزلة ابا الهذبيل جُهْميَّ الآخرة وقيل انه قدرى الاولى جهمى الآخرة وقالوا ان الله عالم بعلم هو فاته وقادر بقدرة في ذاته وحتى بحيوة في ذاته واخذوا هـذا القول من الفلاسفة الذين يعتقدون انه تع واحد من جميع جهاته لا تَعَدَّدُ فيه اصلا بل جميع صفاته راجعة الى السلوب والاضافات وقالوا هو مريد بارادة حادثة لا في مَحَدُّ وارِّلُ من احدث هذه القالة هو العدَّف وقالوا بعض كلامه تع لا في محلّ وهو كُنّ وبعضه في محلّ كالامر والنهي ولخبر والاستخبار وذلك لان تكويى الاشياء بكلمة كُنّ فلا يُتصوّر لها محلّ وقالوا ارادته تع غير المراد قبل لان ارادته عبارة عن خلقه لشيء وخلقه للشيء مُغاير لذلك الشيء بل الخلق عندهم قول لا في محلَّ اعنى كلمةَ كُنَّ فتأمَّلْ وقالوا الحجة بالتواتر فيما غاب لا تقوم الا بخبر عشرين فيهم واحل من أهل المجنة أو اكثر وقالوا لا تتخلو الارض عن أولياء الله تع همر

انه يقدر على ما لا يريده الله بل يكرهه والمعتزلة لقبوا انفسهم باصحاب العدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الاصلح ونفى الصفات القديمة يعنى انهمر قالوا يجب على الله تع ما هو الاصلح لعباده ويجب ايصا ثواب المطيع فهو لا يُخلُّ بما هو واجب عليه تع اصلا وجعلوا هذا عدلا وقالوا بنفى الصفات لخقيقية القديمة القايمة بذاته احترازا عن اثبات قدماء متعدّدة وجعلوا هذا توحيدا وقالوا اى المعتزلة جميعا بان القدّم اخص وصف الله لا يشاركه فيه ذات ولا صفة وبنفى الصفات الزايدة على الذات وان كلامه تع مخلوق مُحْدَث مرحَّب من الخروف والاصوات وبانه غير مُرْمَى في الاخرة بالابصار وبان للسن والقبح عقليّان ويجب عليه تع رعاية للكمة والمصلحة في افعاله وثواب المطيع والتايب وعقاب صاحب الكبيرة ثم انهم بعد اتفاقهم على هذه الامور المذكورة افترقوا عشرين فرقة يكفّر بعضُهم بعضا منهم الواصلية اصحاب الى حُذَيْفة واصل ابن عطاء قالوا بنفي الصفات قال الشهرستاني شرعَتْ اصحابه في هذه المسلَّة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم الى أن ردُّوا جميع الصفات الى كونه عالما قادرا ثم حكموا بانهما صفتان ذاتيتان اعتباريّتان للذات القديمة كما قالم الجُبَّاتي او حالان كما قالم ابو هاشمر وقالوا بالقُدّر اى اسناد انعال العباد الى قدرتهم وامتناع اضافة الشرّ الى الله تع وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين على ما مر تفصيله وذهبوا الى الحكم بتخطئة احد الفريقين من عثمان وقاتليه وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا وان يتخلد في النار وكذا على ومقاتلوه وحكموا بال عليًّا وطلحة والزبير بعد وقعة للمل لو شهدوا على باقة بقل لم يُقْبَل شهادتهم كشهادة المتلاعنين أي الزوج والزوجة فأن أحدهما فأسف لا بعينة العَمْرية مثَّلُهم اى مثل الواصلية فيما ذكر من مذهبهم الله انهم فسَّقوا

لمعتزلة المحاب واصل بن عطاء الغزّال اعتزل عن مجلس للسي البصرى اوذلك انه دخل على لخسن رجل فقال يا امام الدين ظهر في زماننا جماعة يكقّرون صاحب الكبيرة يعنى وعيديّة الخوارج وجماعة اخرى يُرْجِئون الكباير ويقولون لا يصرُّ مع الايمان معصيةٌ كمَّا لا ينفع مع الكفرُ طَاعَةٌ فكيف تَحْكُم لنا أن نعتقد في ذلك فتفكّر لخسن وقبل أن يجيب قال واصل انا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا ثر قامر الى اسطوانة من اسطوانات المسجد واخذ يقرر على جماعة من المحاب لخسن ما اجاب به من أن مرتكب الكبيرة ليس بمومن ولا كافر ويُثبت له منزلة بين المنزلتين قايلا أن المؤمن أسم مدر والفاسف لا يستحقّ المدر فلا يكون مومنا وليس بكافر ايصا لاقراره بالشهادتين ولوجود سأر اعمال لخير فيه فاذا مات بلا توبة خلد في النار اذ ليبس في الآخرة الا فريقان فريق في للجنة وفريق في السعير لكن تُخفَّف عليه ويكو ن دركبُّه فوق دركات الكقار فقال للحسن قد اعتزل عنّا واصل فلذلك يسمّى هو واصحابه معتزلة ويلقّبون بالقدرية لاسنادهم افعال العباد الى قدرتهم وانكارهم القَدَر فيها وإنّهم قالوا أنّ من يقول بالقدرِ خيرِه وشرِّه من الله أَوْنَى باسم القدرية مِنَّا وذلك لآن مُثْبِت القدر احقَّ بأن يُنْسَب اليد من نافيه فنقول كما يصمَّ نسبة مُثْبِته اليه يصمِّ نسبة النافي ايصا إذا بالغ

في نفيه لانه ماتبس به ولا يمكن حسل القدرية الى المثبتين له لانه هرده قوله عم القدرية مجوس هذه الامة فانه يقتصى مشاركتهم للمجوس فيما اشتهروا به من اثبات خالقين لا في قولهم بأن الله خلف شيئا ثر انكره والنافون له هم المشاركون لهم في تلك الصفة المشهورة حيث يجعلون العبد خالقا لافعاله وينسبون القبايح والشرور اليه دون الله سبحانه وورده ايضا قوله عمر في حقّ القدرية هم خصماء الله في القدر ولا خصومة للقايل بتفويض الامور كلها اليه تع انما للخصومة لمن يعتقد

التنازع وكاختلافهم بعد ذلك في التخلّف عن جيش أسامة فقال قوم بوجوب اتباعه لقوله عمر جَهِّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلَّف عنه وقال قوم بالتخلُّف انتظارا لما يكون مِنْ رسول الله في مرضه وكاختلافهمر بعد ذلك في موته حتى قال عمر من قال ان محمدا قد مات عَلَوْتُ بسيقي وانما رُفع الى السماء كما رفع عيسى بن مريم وقال ابو بكر من كل يعبد محمّدا فان محمّدا قد مات ومن يعبد آلَة محمّد فانّه حمّى لا يموت وتَلَا قوله نع وما محمّد الا رسول قد خلت منْ قبله السرسل الاية فرجع القوم الى قوله وقال عمر كأتى ما سمعت هذه الاية الى الآن وكاختلافهم بعد ذلك في موضع دفنة بمكّة او المدينة او القُدُّس حتى سمعوا ما رُوى عنه منْ أنَّ الانبياء يُدُّفُنون حيث يموتون وكاختلافهم في الامامة وثبوت الارْث عن النبي عمر كما مر وفي قتال مانعي الزكوة حتى قال عمر كيف نقاتلهم وقد قال النبي عم أُمرتُ إن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا متى دماءهم واموالهم فقال له ابو بكر ليس قد قال الله بحقها ومنْ حقّها اقامنُهُ الصلوة وايتاء الزكوة ولو منعوني عقالا ممّا ادّوه الى الذي عم لقاتلتُهم عليه ثر اختلافهم بعد ذلك في تنصيص الى بكر على ءمر بالخلافة ثر في أمور الشوري حتى استقر الامر على عثمان ثر اختلافهم في قتله وفي مخلافة على ومعاوية وما جرى في وقعة الحَبمَل وصقين ثر اختلافهم ايضا في بعض الاحكام الفرعية كاختلافهم في الكلالة وميراث للِّدّ مع الاخوة وعقد الاصابع وديات الاسنان الى غير ذلك من الاحكام وكان لخُلاف يتدرّج ويترقّى شيًّا فشيًّا الى آخِر ايَّام الصحابة حتى ظهر مَعْبَكُ الجُهَنَّى وغَيْلانُ الدمشقيّ ويونس التَّسْوارِيّ وخالفوا في الـقَـدَر وإسناد جميع الأشياء الى تقدير الله ولم ينول الخلاف يستشعب والآراء تتعرّق حتى تفرّق اهل الاسلام وارباب المقالات الى ثلث وسبعين فرقة واذا عرفت هذا فنقول اعلم إن كبار الفرق الاسلامية ثمانية المعتزلة والشيعة

والنوارج والمُرْجِمَة والنَجّارية والجَبْرية والمشبِّهة والناجية الفرقة الاولى

لمُوران فتنة والآ لم يجب وكذا لا يجب اذا طُن انه لا يُقصى الى المفصود بلا يُستحبّ ح اظهارا لشعار الاسلام فوجوبه انما هو اذا جُوز حصول المقصود بلا اثارة فتنة وثانيهما عدم التجسّس والتفتيش عن احوال الناس للكتاب والسنة أمّا الكتاب فقوله تع ولا تَجسّسوا وقوله ان المنين يُحبّون ان تَشيع الفاحشة في الذين آمنوا الاية فانه يدلّ على حرمة السعى في اظهار الفاحشة ولا شكّ أنّ التجسّس سعى في اظهارها وأمّا السنّة فقوله عم من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته وصدحه على رؤس الاشهاد الاولين والآخرين وقوله عمر من ابتلى عورته فصحه على رؤس الاشهاد الاولين والآخرين وقوله عمر من ابتلى بشيء من هذه القانورات فليسترها بستر الله فان من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه حدّ الله وايصا قد علم من سيرته عم انه كان لا يتجسّس عن المنكرات بل يسترها ويكره اظهارها جعلنا الله عن اتبع الهدى واقتدى برسول الله واصحابه والصالحين من عباده أنّه ولى الهداية والتوفيق وللمدُ لله رب العالمين والصلوة على نبيه محمد وآله واصحابه اجمعين

اشار اليها الرسول عم بقوله سيفترى أُمّتى ثلثا وسبعين فرقة كلّها في النار الا الله واحدة وهي ما انا عليه واصحابي وكان من محجزاته حيث وقع ما أخبر به قال الآمدى كان المسلمون عند وفاة النبي عمر على عقيدة واحدة وطريقة واحدة الآمن كان يُبطن النفاق ويُظهر الوفاق ثم نشاء الخلاف فيما بينهم اوّلا في أمور اجتهادية لا توجب ايمانا ولا كفرا وكان غرصهم منها اقامة مراسم الدين وادامة مناهي الشرع القويم وذلك كاختلافهم عند قول النبي عم في مرض موته ايتوني بقرطاس اكتب لكم لا تصلّوا بعدى حتى قال عمر ان النبي عم قد غيبة الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللفظ في ذلك حتى قال النبي عم قد غيبة الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللفظ في ذلك حتى قال النبي عم قد غيبة الوجع كسبنا كتاب

والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين • تذييل للكتاب في ذكر الفرَّق التي

التفسيق كالشيعة وكثير من المحابنا 'خاتمة المرصد الرابع في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر اوجبه قوم ومنعه آخرون وللق انه تابع المأمور به والمنهى عنه فيكون الامر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهى عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا ثر انه فرض كفاية لا فرض

عين فاذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك واذا

ظَىّ كلُّ طايفة انه له يَقُمْ به الآخَرُ أَثَمَ الكلُّ بتركه وهو عندنا من الفروع وعند المعتولة من الاصول قال الآمدى ذهب بعض الروافض الى انه لا يجب بل لا يجوز الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الله بنصب الامام واستنابته كما في اقامة للدود وذهب من عداهم الى وجوبة مطلقا ثر اختلفوا فذهب اهلُ السنّة الى وجوبة شرعا والحُبّاليُّ وابنه الى وجوبة عقلا ثر اختلفا فقال للبِّائي جب مطلقا فيما يُدْرَى حسنه وقبحه عقلا وقال ابو هاشم إنْ تصمَّن الامرُ بالمعروف والنهى عن المنكر دَفْعَ صور عن الآمر والناهي ولا يندفع عنه الا بذلك وجب والا فلا والذي يدلّ على وجوبه عندنا الاجماء فان القايل قايلان قايل بوجوبة مطلقا وقايل بوجوبة باستنابة الامام فقد اتفق الكلّ على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله تع ولتكن منكم أُمَةً يدعون الى لأبير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والسِّنَّةُ كقوله عم لَتأُمُ لَّ بالمعروف ولتنهَون عن المنكر ولَيسلَّطَنَّ اللهُ شِراركم على خِياركم ويدعو خياركم فلا يستجاب وأمّا عدمُ توقف جوازه على استنابة الامام فيدلّ عليه أنّ كلّ واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا استنابة وانن من الامام وكان ذلك شايعا ذايعا فيما بينهم فلم يوجد له ذكير فكأن اجماعا على جوازه وَلوجوبة بعد علمه بال ما يأمر به معروف وان ما ينهي عنه منكر وأنّ ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمأمور والناهي والمنهي شرطان احدهما ان يُظَنّ انه لا يصير موجها

آذاني فقد آذي الله ومن آذي الله فيُوشك ان يأخذه الى غير ذلك من الاحاديث المشهورة في الكتب الصحاح ثم إن من تأمّل سيرتهم ووقف على مآثرهم وجِدِّهم في الدين وبذايهم اموالَهم وانفسهم في نصرة الله ورسوله لم يتخالجه شكٌّ في عظم شأنهم وبراءتهم عمّا يَنْسب اليهم المُبْطلون من المطاعن ومُنَعَم ذلك اى تيقُّنُه بحالهم عن الطعن فيهم ورأى ذلك مُجانبا للايمان ونحن لا نلوث كتابنا بأمثال ذلك وهي مذكورة في المطوّلات مع التفصّي عنها فارجعْ اليها أن أردت الوقوف عليها وأمَّا الفتَى والخروب الواقعة بين الصحابة فالهشامية من المعتزلة انكروا وقوعها ولا شكُّ انه مكابرة للتواتر في قتل عثمان ووقعة للمَّل وصفّين والمعترفون بوقوعها منهم منى سكت عن الكلام فيها بتخطئة او تصويب وهم طايفة من اهل السُنّة فان ارادوا انه اشتغال بما لا يعنى فلا بأس به اذ قال الشافعي وغيره من السلف تلك دماء طهِّر الله عنها ايدينا فلنطهُّو عنها السنتنا وان ارادوا انَّا لا نعلم أَّوقعت ام لا فبط لوقوعها قطعاً وانت خبير بان الشق الثاني من الترديد ينافي الاعتراف بوقوعها واتفق العَمْرية اصحاب عمرو بن عبيد والواصلية اصحاب واصل ابن عطاء على ردّ شهادة الفريقين قالوا لو شهد الجميع بباقة بُقْل لم نَقْبَلْها أمًّا العمرية فلانَّهم يرون فسف للجميع من الفريقين وأمَّا الواصلية فلانَّهم يفسّقون احد الفريقين لا بعينه فلا يُعْلَم عدالة شيء منهما والذي عليه الجمهور من الأُمّة هو أن المُخْطِئ قَتلَةُ عثمان ومُحارِبوا على لانهما امامان فيَحْرُم القتل والمخالفة قطعا إلَّا أنَّ بعضهم كالقاضي ابي بكر ذهب الى ان هذه التخطئة لا تبلغ الى حـد التفسيق ومنهم من ذهب الى

شرفها في نفسها او لزيادة كمِّيتها فلا جَزْمَ بالافصلية بهذا المعبى ايصا ، المقصد السادس في امامة المفصول مع وجود الفاصل مَنْعَه قوم كالامامية لانه قبيم عقلا فان من ألزَّمَ الشافعيُّ حصور درس بعض آحاد الفقهاء والعملَ بفتواه عُدَّ سفيها قاضيا بغير قصيَّة العقل وجـوّرة الاكثرون وقالوا جَعْلُ المفصول رئيسا ومقتدًى فيما هو مفصول فيه كما في المثال المذكور مستقبَح وأمًّا في غيره كما فيما نحن بصدده فلا اذ لعلَّه اصلحُ للامامة من الفاصل اذ المعتبر في ولاية كل امر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسدة وقوة القيام بلوازمة وربَّ مفضول في علمة وعملة هو بالزعامة والرياسة أعرف وبشرايطها اقوم وعلى تحمّل اعبائها اقدر وفَصَلَ قومُ في هذه المسمّلة فقالوا نصبُ الافصل ان اثار فتنة لم يجب كما اذا فُرض أنَّ العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول والَّا وجب ، المقصد السابع انه يجب تعظيمُ الصحابة كلهم والكفُّ عن القدح فيهم لان الله سبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه كقوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقولة يوم لا يُخْزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهمر وقوله والذين معه اشداء على الكفّار رحماء بينهم تراهم رُكّعا سُجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقوله لقد رضى الله عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجرة الى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند الله والرسول قد احبُّهم وأثنى عليهم في احاديث كثيرة منها قوله عمر خير القرون قرني الذي انا فيه ثم الذين يلونهم ثمر الذين يلونهمر ومنها قوله لا تسبّوا اصحابي فلو أن احدكم انفق مثلً أُحُد ذهبا ما بلغ مَدَّ احدهم ولا نصيفه ومنها قوله اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن احبهم فيدُ عَيى احبَّهم ومن ابغضهم فببنغُضى ابغضهم ومن آناهم فقل آناني ومن

الاسلام ومآثرهم في تقوية الدين ومن المعلوم في كتب السيّر أنّ ابا بكر لمّا اسلم اشتغل بالدعوة الى الله فأسلم على يده عثمان بن عفّان وطلحة ابن عبيد الله والزبير وسعد بن ابي وقّاص وعثمان بن مظعون فـتــقـوى بهم الاسلام وكان دائما في منازعة الكقّار واعلاء دين الله في حيوة النبي عمر وبعد وفاته واعلم أن مسمّلة الافضلية لا معلمع فيها في الجزم واليقين اذ لا دلالة للمقل بطريف الاستدلال على الافضلية بمعنى الاكثرية في الثواب بِل مستنَدها النقل وليست هذه المسلَّة مسئلة تتعلف بها عمل فيُكْتفي فيها بالظنّ الذي هو كاف في الاحكام العملية بل هي مسمَّلة علمية يطلب فيها اليقين والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تعليد القطع على ما لا يخفى على منصف لالها بأسرها امّا آحاد او طنّية الدلالة مع كونها متعارضة ايضا وليس الاختصاص بكثرة اسماب الثواب موجبا لزيادته قطعا بل ظنّا لان الثواب تفصُّل من الله كما عرفته فيما سلف فلم أن لا يُثيب المطبع ويُثيب غيره وثبوتُ الامامة وأن كأن قطعيا لا يفيد القطع بالانصلية بل غايته الظيّ كيف ولا قُطْعُ بانّ امامة المفصول لا تصبّح مع وجود الفاضل لكنا وجدنا السلف قالوا بان الافصل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وحُسن طَيّنا بهم يقصى بانهم لو لم يعرفوا ذلك لَما اطبقوا عليه فوجب علينا اتّباعُهم في ذلك القول وتفويضُ ما

و للق فيد الى الله قال الآمدى ويسواد بالتفصيل اختصاص احد الشخصين عن الآخر امّا بأصل فصيلة لا وجود لها في الآخر كالعالم وللاها وإمّا بزيادة فيها ككونه أعلم مَثَلا وذلك أيضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة أذ ما من فصيلة يبين اختصاصها بواحد منهم الا ويُمكن بيانُ مشاركة غيره له فيها وبتقدير عدم المشاركة فقد يُمْكِن بيان اختصاص الآخر بفصيلة اخرى ولا سبيل الى الترجيح بكثرة الفصايل الحتمال أنْ تكون الفصيلة الواحدة ارجح من فصايل كثيرة أمّا لويادة

دلك عادة منه حتى تصدّق في الصلوة بخاتمه وننزل في شأنه ما ننول على ما مر وتصدق ايصا في ليالي صيامه المنذور بما كان فطوره وننول فيه ويْطُعمون الطعام على حبَّه مسكينا ويتيما واسيرا الرابع الشجاعة تَواتَر مكافحتُه للحروب ولقاء الابطال وقتل اكابر للجاهلية حتى قال عمر يومر الاحزاب لصربه على خير من عمادة الثقلين وتواتر وقايعه في خيمر وغيره للهامسُ حُسِّي، خُلْقه قد اشتهر ذلك منه حتى نُسب الى الدُعابة وقد قال عمر حسن الخلف من الايمان السادسُ مزيدُ قُوَّته حتى قلع باب خيبر بيده وقال ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية لكن بقوة الّهية السابعُ نسبه وقربه من الرسول نسبا ومصاهرةً وهو غير خفي وعبّاس وان كان عمّر النبي عم لكن كان اخما عبد الله من الاب وابو طالب اخاه من الاب والامر الثامن اختصاصه بصاحبة كفاطمة سيدة نساء العالمين وولدين كالحسوي وللسين وهما سيّدا شُبّان اهل للِّنَّة كما ورد في للديث ثم اولاد اولادة عن اتَّفق الانام على فصِلهم على العالمين حتى كان ابو يزيد البسطامي مع علو طبقته سقّاء في دار جعفر الصادق رضى الله عنه وكان معروف الكرخي بوّاب دار على بن موسى الرضا هذا عا لا شبهة في صحّته فار. معروفا كان صبيًّا نصرانيا فأسلم على يد عليٌّ بن موسى وكان يخدمه وآما ابو يزيد فلم يدرك جعفرا بل هو متأخّر عن المعروف ولكنه كان يستفيص من روحانية جعفر فلذلك اشتهر انتسابه اليه فاذا اجتمعت هذه الصفات المذكورة في على وجب أن فيون افصل من غيره والجواب عن الكل انه يدلُّ على الفصيلة وأمَّا الافصلية فلا كيف ومُرْجعُها اى مرجع الافصلية التي نحن بصددها آلي كثرة الثواب والكرامة عند الله وذلك يعود الى الاكتساب للطاعات والاخلاص فيها وما يعود الى نصرة

كاملين مع قوله وحَمُّلُه وفِصالُه ثلثون شهرا يدلُّ على أن أقدُّ مُدَّة للمل ستَّة اشهر ونهاه ايضا عن رجم الحاملة التي اقرَّت عنده بالزنا وقال ان كان لك سلطان عليها فما سلطانك على من في بطنها فقال عمر في كل واحدة من انقصيتين لولا على لهلك عمر ولقول على لـو كَسَرْتُ ل الوسادة ثم جلستُ عليها لقضيتُ بين اهل التورية بتوريتهم وبين اعل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الزبور بزبورهم وبين أعل الفرقان بفرقانهم والمقصود احاطة علمه بما في عده الكتب الاربعة لا جواز للحكم بما نُسخ منها فلا يتَّجه عليه اعتراض الى هاشم بان التورية منسوخة فكيف يجو: للككم بها ويدلُّ على ما ذكرناه قوله والله ما من أية نزلت في بُرُّ او بحر او سَهْل او جبل او سماء او ارض او ليل او نهار الا وأنا اعلم فيمن نزلت وفي الى شيء نزلت ويوليده إن أول كلامه مشتمل على الفيض والتقدير وليس يلزم منه جواز للحكم بها كما يشهد به الفطرة السليمة ولان عليًّا ذكر في خُطَبه من اسرار التوحيد والعدل والنبوة والقصاء والقدر ما لم يقع مثله في كلام سائر الصحابة فدلّ على انه اعلم ولان جميع الفرق ينتسبون اليه في الاصول الكلامية والفروع الفقهية وكذا المتصوفة في علم تصفية الباطي فان خرقة المشايخ تنتهي اليه وابن عباس رئيس المفسّرين تلميذه وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القُصُّوى وعلمُ النحو انما ظهر منه وهو الذي تكلّم فيه اولا وامر ابا النَّسْوَد الدُّنلّي بتدرينه كما هو المشهور وكذا علمُ الشجاعة وممارسة الاسلحة وكذا علمُ الفتوَّة والاخلاق فانه كان اعلم بها من غيره الثانى من تلكه الامور الزهد اشتهر عنه انه مع اتساع ابواب الدنيا عليه ترك التنعم وتخشِّي في المآكل والملابس ولم يلتفت الى الملات حتى قال للدنيا طلّقتُك ثلثا الثالث الكرّم قد اشتهر عنه انه كان يُوثر المحاويم والساكين على نفسه واقله وكان

المفسّرين كالصّحّاك وغيره من أن المراد أبو بكر وعمر الثاني عشر قوله عم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقويه والى ابراهيم في حلمه والى موسى في هيبته والى عيسى في عبادته فلينظر الى ابن ابي طالب فقد ساواه النبي عم بالأنبياء المذكورين وهم افصل من سائر الصحابة اجماعا فكذا من يساويهم وأجيبَ بانه تشبيه لعلي بكل واحد من تلك الانبياء في فصيلة واحدة ولا يدلّ على المساواة في كل فصيلة اكمل واحد منهم والله كان على افصل من الانبياء المذكورين لمشاركته ومساواته ح لكل منهم في فصيلته واختصاصه بفصيلة الآخرين والاجماء منعقد قبل ظهور المخالف النابت على أن الانبياء انصل من الاولياء المسلك الثانى ما يدلُّ عليه اى على كونه افصل تفصيلًا وهو ان فصيلة المرء على غيره انما تكون بما له من الكمالات وقد اجتمع في على منها ما تفرَّق في الصحابة وهي امور الاول العلم وعلى اعلم الصحابة لانه كان في غاية الذكاء والحرص على انتعلم ومحمد صلعم اعلم الناس واحرضهم على ارشاده وكان في صغَره في حجّره وفي كبره خَتَنا له يدخل عليه كل وقت وذاك الذي ذكرناه من صفائه وصفات معلمه يقتصى بلوغه في العلم كلَّ مَيْلَغ وأمّا ابو بكر فاتصل بخدمته في كبره وكان يصل اليه في اليوم مرّة او مرّتين ولقوله عم اقصاكم على والقُصاةُ تحتاج الى جميع العلوم فيكون اعلم منها جميعاً فلا يعارضه نحو أَقْرَضُكم زَيْدٌ وَأَقْرِوْكُم أَبِي فَانَهُما يَدُلُّن على التفصيل في علم الفرائص وعلم القراءة فقط ولقوله تع وتعبها انن واعية اى حافظة واكثر المفسرين على انه على ومقام المدح يقتصى الاختصاص بما مُدح به ولانه اى عليًّا نهى عمر عن رجم مَنْ وَلَدَتْ لستيَّة اشهر ونبهه على أن قوله تع والوالدات يُرْضِعْن أولادهن حَوْلَيْن انا اللهديث أجيبَ بان السيادة في الارتفاع لا الافصلية وان سُلَّم فهو كالتخبير لا عموم له فلا يلزم كونه سيدا في كل شيء بل في بعض الاشياء الثامن قوله عم لفاطمة إنّ الله اطّلع على اهل الارص واختار منهم اباك فاتتخذه نبيا ثر اطَّلع ثانيةً واختار منهمر بعلك وأُجيبَ بأنْ لا عموم فيه فلملَّه اختاره للجهاد او لبعليَّة فاطمة التاسعُ أنه عمر لما آخيي بين الصحابة اتتخذه اخا لنفسه وذلك يدل على علو رتبته وافصليته قيل لا دلالة لاتخانه اخاعلى انصليته الله لعل ذلك لريادة شفقته عليه للقرابة وزيادة الالفة وألخدمة العاشر قوله عم بعد ما بعث ابا بكر وعمر الى خيبر فرجعا منهزمين لأَعْطينَ الراية اليومَ رجلا يُحبُّ اللهَ ورسولَة ويحبه الله ورسولُه كرّارا غير فرّار وأعطاها عليّا فانه روى انه عمر بعث ابا بكر اولا فرجع منهزما وبعث عمر ثانيا فرجع كذلك فغصب النبيءمر لذلك فلما اصبح خرج الى الناس ومعه راية فقال لاعطين اه فتعرض له المهاجرون والانصار فقال عمر ابن على فقيل انه ارمد العين فتفل في عينه ثم دفع اليه الرايغ وذلك يدلّ على أن ما وصفه به لم يوجد في غيره ويلزم منه ان يكون افصل ممن عداه فقيل نَفْي هذا المجموع لا يجب ان یکون بنفی کل جزء منه بل یجوز آن یکون بنفی کونه کرارا غیر فرار ولا يلزم ج الافضليلا مطلقاً بل في كونه كرّارا غير فرّار الحادى عشر قوله تع في حقّ النبي فان الله هو مُولِّيه وجبريل وصاليح المؤمنين والسمراد بصاليم المومنين على كما نقله كثير من المفسّرين والمولى بمعنى الناصر واختصاصُ على من بين الصحابة بنصرة النبي بدلَّ على انه افصل منهم لال نصوته من افصل العبادات وايصا بداء الله بنفسه ثم بجبريل ثم بعلي ا فدل على كونه افصل من غيرة فقيل دليلكم على لن المراد به على معارض بما عليه الاكثر من العموم الشامل له ولغيره وبما عليه قوم من

اللَّهِمَّ انَّتِنى باحبَّ خلقك اليك يأكلْ معي هذا الطير فأتى على وأكل معد الطاير والمحبُّهُ من الله كثرة الثواب والتعظيم فيكون هو افصل واكثر ثوابا وأُجيبَ بانَّه لا يفيد كونَه احبِّ اليه في كل شيء لصحَّة التقسيم وادخال لفظ الكل والبعض الا يُرَى انه يصبّح ان يستفسّر ويقال احبّ خلقه اليه في كل شيء او في بعض الاشياء وج جاز ان يكون اكثر ثوابا في شيء دون آخَر فلا يدلُّ على الافصلية مطلقا الثالثُ قوله عم في ذي الثُدَّيَّة يقتله خيرُ للخلف وفي رواية خيرُ هذه الامة وقد قتله على وأُجيب بانَّه ما باشَّرَ قَتْلَه فيكوني مَنْ باشره من اصحابه خيرا منه رمن سائر الخلف وهو بط اجماعا وايضا فمخصوص بالنبي اى هو خارج من الخلف المذكور في للديث وإلَّا كان على خيرا منه ويضعف ج عمومه للباقى وقيل الصواب في الله الله عليا حين قتله كان افضل الخلف لان قستلم اياه كان في زمن خلافته بعد دهاب المشايخ الثلثة الرابع قوله عم اخى ووزيرى وخير من اتركه بعدى يَقْضى دَيْنى ويُنْجِز وعدى على بين الى طالب وأُجيبَ بانه لا دلالة للاخوة والوزارة على الافصلية وأمّا باقى الكلام فانه يدلّ على انه خير من يتركه قاضيا لدينه ومنجزاً لوعده وذلك لان قوله يقصى مفعولًا ثان لاتركه أو حال من مفعوله وج فلا يتناول الكل الخامس قوله

عمر لفاطمة أمّا ترّضَيْن الّى زوّجتكِ من خيرِ أُمّنى وأُجيبَ باته لا يلزم منه كونه خيرا من كل وجه ولعل المراد خيرهم لها باعتبار القرابة والشفقة ورعاية الموافقة السادسُ قوله عم خيرُ من اتركه بعدى على وأُجيبَ بما مرّمن انه لا يلزم كونه خيرا من كل وجه بل جاز ان يكون ذلك في قصاء الدّين وانجاز الوعد السابعُ قوله عمر فيه انا سيّد العالمين وعلى سيد العرب قالت عايشة رص كنت عند النبي اذ اقبل على فقال هذا سيد العرب فقلت بِآبِي انت وأُمِّي يا رسول الله الستَ سيد العرب فقال

على الباب الله عمر في جماعة ليس فيهم ابو بكر فقال يا عمر صلّ بالناس فلما كبّر وكان رجلا صيّتا وسمع عم صوته قال ذلك ثلث مرّات السابعُ قوله عم خير أمَّتى ابو بكر ثم عمر الثامن قوله عمر لو كنت متّخذا خليلا دون ربّى لاتّخذت ابا بكر خليلا ولكن هـو شريكي في ديني وصاحبي الذي اوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في امتى التاسعُ قولة م وقد ذُكر عنده ابو بكر وأيي مثنُ ابي بكر كذّبني الناس وصدّقني وآس بى وزوّجنى ابنته وجهّزنى بماله وواسانى بنفسه وجاهد معى ساعةً لخوف العاشرُ قول على رضى الله عنه خير الناس بعد النبيين ابو بكر ثر عمر ثر الله اعلم وقوله اذ قيل له ما تُوصِي اي أَمَّا توصى وما تُعيِّن من يقوم مقامك بعدك ما أوْصَى رسولُ الله حتى أُوصى ولكن ان اراد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم لهم اي للشيعة ومن وافقهم فيه اى في بيان افصلية على مُسْلَكان الاولُ ما يدلّ علية اى على كونه افصل اجمالا وهو وجوة الاول آية المباهلة وهي قوله تع تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم وجه الاحتجاج أن قوله تع وانفسنا لم يُرَد به نفس النبي لان الانسان لا يدعو نفسه بل المراد به على دلَّت عليه الاخبار الصحيحة والروايات الثابتة عند اهل النقل انه عمر دعا عليًّا الى ذلك المقام وليس نفس علَّى نفس محمد حقيقة فالمراد المساواة في الفصل والكمال تُرك العملُ به في فصيلة النبوة بقى حُجَّةً في الباقي فيساوى النبيَّ في كل فصيلة سـوى الـنـبـوة فيكون افصل من الامة وقد يمنع أن المراد بانفسنا على وحده بل جميع قراباته وخدمة النازلون عُرْفا منزلة نفسه عم داخلون فيه يدلل عليه صيغة الجمع الثاني خبر الطير وهو قوله عم حين أقدى اليه طاير مشوى

منهم للصلوة عليه كيلا يُقْهَم منه انه عينه بل وصَّى بها الى صُهَيْب ولمَّا تشاوروا أتفقوا على عثمان وبايعة عبد الرحمن ولمّا استُشْهد عــــمـان اتَّفَقَ النَّاسَ على بيعة على رضى الله عنه ' المقصد التخامس في افتصل الناس بعد رسول الله هو عندنا واكثر قدماء المعتزلة ابو بكر رضى الله عنه وعند الشيعة واكثر متأخرى المعتزلة على لنا وجود الأول قولة تع رسينجَنَّمْها النَّتْقَى الذي يؤتى ماله يتزكّى قال اكثر المفسّرين وقد اعتمد عليه العلماء انها نزلت في ابي بكر فهو اتقى وس هو اتقى فهو اكرم عند الله لقوله تنع أنَّ أكرمكم عند الله أتقيكم وهو أي الاكرم عند الله هو الافصل فابو بكر افصل عن عداه من الامة وايضا فقوله وما لاحد عنده من نعمة تُجْزَى يصرفه عن لخمل على على اذ عنده نعمة التربية فانّ النبي عم رتى عليًّا وهي نعمة تُاجُّزَى واذا لم يحمل عليه تعيّن ابو بكر للاجماع على أن ذلك الاتقى هو احدهما لا غير الثاني قوله عمر اقتدوا باللذَّيْن من بعدى ابى بكر وعمر عمَّم الامر بالاقتداء فيدخل في الخطاب على وهو يُشْعر بالافصلية أذ لا يؤمر الافصل ولا المساوى بالاقتداء سيما عندهم أذ لا يجوورون امامة المفصول اصلا كما سيأتي الثالث قوله عمر لابي الدُرْداء والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افتصل من ابي بكر الرابعُ قوله عم لابي بكر وعمر هما سيدًا كُهُول اهل للبنة ما خلاً النبيين والمرسلين الخامس قوله عم ما ينبغى لقوم فيهم ابو بكر ان يتقدم عليه غيره السائس تقديمه في الصلوة مع انها افصل العبادات وقوله يأبي اللهُ ورسولُه الَّا ابا بكر وفي معمَّاه قوله يأبي اللهُ والمسلمون الله ابا بكرونلك أن بلالا أنَّن بالصلوة في أيَّام مرضع فقال النبي عم لعبد الله بن زُمْعة اخرج وقلْ لابي بكريصلّ بالناس فاخرج فلم يجد

عَصوصا فقد حكم بان القايمين بالامر في مدَّة ثلثين سنة بعده عمر موصوفون بالخلافة عنه في امر الدين واعلاء كلمة الله وان القايمين به بعدها من اهل الدنيا موصوفون بكونهم ملوكا وذلك دليل ظاهر على صحة خلافة الخلفاء الاربعة الثامن انه صلعم استخلف ابا بكر في الصلوة حالً مرضه واقتدى به وما عزله كما مرّ تقريره فيبقى بعده اماما فيها فكذا في غيرها أذ لا قايل بالفصل ولللك قال على رضى الله عنه قدّمك رسول الله في أم ديننا أفلا نقدّمك في أم دنيانا ، تذنيب أمامة الأبّمة الشهدية تَعْلَمْ ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة يريد أن ما ذكرناه انما كان لاثبات امامة الى دكر وأمّا امامة الأئمة الثلثة الباقية فانت تعلم انها او بعضا منها يمكن اثباتها ببعض الوجوة السابقة مثل قوله تع وعد الله الذين آمنوا الاية وقوله عم الخلافة بعدى للحديث وقوله اقتدوا باللعين من بعدى الى آخرة وطريقُه المعوَّل عليه في حقَّ عمر نصُّ الى بكر وذلك انه دعا في مرضه عثمان ابن عَفَّان وامره أَن ٱكتُبْ هذا ما عهد ابو بك ابن الى قُحافة آخرَ عهده من الدنيا وأولَ عهده بالعقبي حالةً يبر فيها الفاجر ويومن فيها الكاثر اتّى استخلفت عليكم عمر بن الخطّاب فانه احسن السيرة فللك طنى به والخير اردت وان يكن الاخرى فسيعلم الذين طلموا الى منقلَب ينقلبون وفي حقّ عثمان وعلى البيعةُ فان عمر لم ينس على احد بل جعل الامامة شورى بين ستّة وهم عشمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وطَلْحة والزُبَيْر وسَعْد بن الى وَقَّاص وقال لو كان ابو عبيدة بن الجَرّام حيّا لَما تردّت فيه وانما جعلها شورى بينهم لانه رآهم افصل عن عداهم وأنه لا يصلح للامامة غيرهم وقال في حقهم مات رسول الله صلعم وهو عنهم راص ولم يترجَّي في نظره واحد منهمر فاراد ان يستظهر برأى غيره في التعيين ولذلك قال ان انقسموا اثهنين واربعة فكونوا مع الاربعة ميلا منه الى الاكثر لان رأيهم الى الصواب اقرب وان تساووا فكونوا في الخرب الذي فيه عبد الرحمن ولم يعين احدا

وليس الداعي الى ذلك القوم لطلب الاسلام محمدا لقوله تع سيقول المخلَّفون إلى قوله قبل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبلُ فقد علم النبي صلعم من هذه الاية أنهم لا يتبعونه أبدأ فكيف يدعوهم إلى القتال وايصا فان المخلُّفين لم يُدْعَوْا الى محاربة في حيوته عمر ولا عليًّا لانه لم يتَّفق له في ايّام خلافته قتال لطلب الاسلام بل لطلب الامامة ورعاية حقوقها ولا مَنْ بعده من الولاة والحُكَّام لانهم عندنا ظَلَمةٌ وعندهم كُفّارٌ فلا يليق بهم قوله فإن تطبعوا يوتكم الله اجرا حسنا الاية فهو اي ذلك الداعي الذى يجب باتباعه الاجر للسن وبتركه العذاب الشديد احد الخلفاء الثلثة ويلزم خلافة الى بكر لعدم القايل بالفصل بل الظاهر أنه ابو بكر وأنّ القوم المذكورين بنو حنيفة المحابُ مُسَيّله الثالثُ لو كان امامة الى بكر باطلة لَما كان ابو بكر معطَّما عُدوحا عند الله لكنه معطَّم وافصلُ الخلق عندة بعد رسول الله وسنزيده شرحاً وبيانا في مسمَّلة الافصلية الرابع كانت الصحابة وعلى يقولون لدياً خليفة رسول الله وقد قال تع فيهم اولمُّك م الصادقون فتكون خلافته حقًّا للحامسُ لو كانت الامامة حتَّ عليَّ ولم تُعنَّه الامنُّ عليه كما يزعمون لكانوا اشرَّ الامم لكنهم خيرٌ امة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما دلّ عليه نصّ القرآن السادسُ قولة عم اِقْتُدُوا بالذين من بعدى الى بكر وعمر واقلُّ مراتب الامر الجواز قالت الشيعة هذا خبرُ واحد فلا يجوز أن يتمسَّك به فيما يُطْلَب منه اليقين قلنا ليس اقلّ من خبر الطيرِ الذي يستدلُّون به على الافضلية كما سيأتى أن شاء الله تع ولا من خبر المنزلة الذي مر وهم يدعون فيما يوافق مذهبهم التواتر وفيما يخالفه الآحاد تحصُّما فلا يكون ذلك الادّعاء مقبولا السابع قوله عم الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم تصير مُلْكا

الموت وأربّ عدم بقاء خلافته بعده عُزلّ له لم يكن ذلك العزل منقرا عنه وموجبا لنقصانه في الاعين وبيانُه انه وانْ عُزل عن خلافة موسى فقد صار بعد العزل مستقلًا بالرسالة والتصرُّف عن الله تع وذلك اشرف واعلى من كونه مستخلّف موسى مع الشركة في الرسالة كيف والظاهر متروك اى وانْ فُرض انّ للحديث يعمّ المنازل كلها كان عامّا مخصوصا لانّ من منازل هرون كونُه اخا نسبيًا ونبيًا والعامُّ المخصوص ليس حُعجَّة في الباقي او حُجِيتُه صعيفة ولو تَركَ قولَه ونبيًّا لكان اولى ثم شرع في لإواب عن الوجه الثاني بقوله هذا ونفاذ امر هرون بعد وفاة موسى لنبوته لا للخلافة عن موسى كما اعترفتم به في هذا الوجه وقد نُفي النبوة فهنا لاستحالة كون على نبينا فيلزم نَفْي مسبَّبها الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الامر الثالثُ من وجوه السُنّة قوله عمر سَلّموا على على بامْرة المؤمنين بكسر الهمزة الجوابُ منعُ حجّة الديث للقاطع المتقدّم الدالّ على عدم النصّ للللّ وكذا قوله انت اخى ووصيّى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى بكسر الدال وقولة انه سيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغُرِّ الْحَجَّلِين وبعد الاجوبة المفصَّلة على الوجوة المذكورة نقول هَنَة النصوص التي تمسَّموا بها في امامة على رضى الله عنه معارضة بالنصوص الدالة على امامة الى بكر رضى الله عنه وفي من وجوه الاول قولة تع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الارص كما استخلف الذين من قبلهم وليمصِّنيّ لهم دينهم الذي ارتصى لهم والخطابُ الصحابة واقلُّ الجمع ثلثة ووعد الله حقّ فوجب أن يوجد فى جماعة منهم حلافة يتمكن بها الدين ولم يوجد على هذه الصفة الا خلافة الخلفاء الاربعة فهي التي وعد الله بها الثاني قولم تع قبل للمخلَّفين من الاعراب ستُدْعَون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم او يُسلمون

فرون من موسى الا انه لا نبي بعدى فانه يدل على أن جميع السنسازل الثابتة لهرون من موسى سوَى النبوة ثابتة لعلى من النبي عمر اذ لو لمر يكن اللفظ محمولا على كل المنازل لما صبّح الاستثناء ومن المنازل الثابتة لهرون من موسى استحقاقُه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش فرون بعده ونلك لانه كان خليفة لموسى في حيوته بدليل قوله اخلفَّى في قـومـي ولا معنى للخلافة الا القيام مقام المستخلف فيما كان له من التصرَّفات فوجب أن يكون خليفة له بعد موته على تقدير بقائه وإلا كان عزله مُوجبا لتنقّصه والنفرة عنه وذلك غير جايز على الانبياء الّا أنّ ذلك القيام مقام موسى كان له بحكم المشترك في النبوة وانتقى فهنا بدليل الاستثناء قال الآمدي الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بهذا للديث هو الله من جملة منازل هرون بالنسبة الى موسى انه كان شريكا له في الرسالة ومن لوازمة استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقى فوجب أن يثبت نلك لعلى الله الله المتنع الشركة في الرسالة فوجب أن يبقى مُفْتَرُص الطاعة على الامة بعد النبي عمر عملا بالدليل بأقصى ما يمكن للواب منع صحة للديث كما منعه الآمدى وعند الحددين انه محيج وان كان من قبيل الآحاد أو نقول على تقدير صحته لا عموم له في المنازل بل المراد استخلافه على قومه في قوله اخلفني في قومي لاستخلافه على المدينة أي المراد من للديث أن عليًّا خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك كما أن فرون كان خليفة لموسى في قومة حالَ غيبته ولا يلزم دوامه اى دوام استخلاف موسى بعد وفاته فإن قوله اخلفني لا عموم له بحيث يقتصي الخلافة في كل زمان بل المتبادر استخلافه مدّة غيبته ولا يكون م عدم دوامه بعد وفاة موسى لقصور دلالة اللفظ عن استخلافه فيه عولاً له كما لو صرّب بالاستخلاف في بعض التصرفات دون بعضها ولا عوله أنا أنتقل الى مرتبة اعلى وهو الاستقلال بالنهوة منقِّرا يعنى وإنَّ سلَّمنا تناولُ اللفظ لما بعد

كالبخارى ومُسْلِم وأضرابِهما وقد طعن بعضهم فيه كابن افي داود السجستاني وافي حاتم الرازى وغيرهما من ائمة للحديث ولان عليّا لمر يكن يوم الغدير مع النبي عم فانه كان باليمن ورد هذا بان غيبته لا تنافي صحّة للحديث الآ أن يُروى هكذا اخذ بيد على او استحصره وقال وان سُلّم ان هذا للحديث تحييج فرواته اى اكثرهم لم يرووا مقدّمة للحديث وفي السنّ اولى بكم من انفسكم فلا يمكن ان يُتمسّك بها في ان المولى بمعنى الاولى والمراد بالمولى هو الناصر بدليل آخِر للحديث وهو قوله وال مَنْ

والاه الج ولان مُقْعَل بمعنى أَقْعَل لم يذكره احد من اتَّمَّة العربية وتوله تع ومأويكم النار في مَوْليكم اى مَقَرَّكم وما اليه مَالْكم وعاقبتُكم ولهذا ال الله تع وبنس المصير وقد قيل المراد ههنا ايضا الناصر فيكون مبالغلاف نفى النصرة على طريقة قولهم الجوع زادُ مَنْ لا زادَ له والاستعمالُ ايسطا يدلّ على أن المولى ليس بمعنى الاولى لتجواز أن يقال هو اولى من كذا دون مولى من كذا وإن يقال أولى الرجلين أو الرجال دون مولى السرجلين أو الرجال وانْ سُلّم أن المولى بمعنى الاولى فاين الدليل على أن المراد الاولى بالتصرف والتدبير بل يجوز أن يراد الاولى في أمر من الامور كما قال الله تع أن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه واراد الاولوية في الاتباع والاختصاص به والقرب منه لا في التصرّف فيه ويقول التلامذة نحى اولى استاننا ويقول المَّتْباعُ تحن اولى بسلطاننا ولا دريدون الاولوية في التصرَّف والتدبير بل في امرٍ مَّا ولصحَّةِ الاستفسارِ الله يجوز ان يقال في الى شيء هو اولى افي نصرته او محبّته او التصرّف فيه ولصحّه التقسيم بـأن يـقمال كونُ فلان أولى بزيد إمّا في نصرته وإمّا في ضبط أمواله وإمّا في تدبيره والقصرف فيه وج لا يدلُّ للحديث على امامته الثالى من وجوه السنَّة قوله عم لعلى حين خرج الى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة انت متى بمنرلة بالتصرّف حالَ حيوة الرسول ولا شبهة في بطلانه ولان ما تكرّر فيه صيغ الجمع كيف يُحْمَل على الواحد وكونُه نازلا في حقّه لا ينافي شموله لغيرة ايضا عن يجوز اشتراكة معة في تلك الصفة ولان ذلك اى حَمْل الولّى في الاية على الاولى والاحقّ بالتصرّف غيرُ مناسب لما قبلها وهو قوله يا ايها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى اولياء بعصهمر اولياء بعض فان الاولياء ههنا بمعنى الانصار لا بمعنى الاحقين بالتصرّف وغيرُ مناسب لما بعدها وهو قوله ومن يتولّ الله ورسولَة والذين آمنوا فان حزّب الله هم الغالبون فان التولّى ههنا بمعنى الحبّة والنصرة دون التصرّف فوجب ان يحمّل ما بينهما على النصرة ايصا ليتلاءم اجزاء الكلام وأمّا السُنة فمن يُحمّد ما بينهما على النصرة ايصا ليتلاءم اجزاء الكلام وأمّا السُنة فمن وجوة الاول خبر الغدير وهو انه عم احصر القوم بعد رجوعه عن حبّة الرجال فصعد عليها وقال لهم الست اولى بكم من انفسكم قالوا بلى قال الرجال فصعد عليها وقال لهم الست اولى بكم من انفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال مَنْ والاه وعادِ مَنْ عاداه وانصر من نصره واخذلْ من خذاله وَجُهُ الاستدلال ان المراد بالمولى ههنا هو الاولى نقال للمعتق والمعتق والمُعتق والمُعتف و

وابن العمّ ولجار ولحليف والناصر والاولى بالتصرّف والستّنُه الأُولَى غير مرادة همنا قطعاً فإن الحَمْل على المعتق ولجار وابن العمّ يودّى الى الكذب والمنيّ عم لم يكن معتقا ولا حليفا لاحد ولحمل على الناصر عتنع فإن كل احد يعلم من دينه ضرورة وجوب تولّى المومنين بعصهم لبعض فتعيّن لحمل على الأولى بالتصرّف لما ذكرناه ولانها أى المعاني المذكورة تشترك في الولاية فيجب لحمل عليها وجعل اللفظ حقيقة في هذا القدر المشترك دفعا للاشتراك اللفظي لجواب منع صحّة لحديث ودعوى الصرورة في العلم بصحّة لمونة متواترا مكابرة كيف ولم ينقله اكثر المحاب لحديث

لها ولو زعم زاعم انه اى عليًّا فعل نلك فلم يقبلوه كان ذلك الزاعم مُهاهيها منكرا للضرورة فلا يُلْتغت الى زعمه ولا يبالى بشأنه وأمّا تفصيلا فالكتابُ والسُنَّةُ أمَّا الكتاب فمن وجهين الاول قولة تع وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والايلا عامَّة في الامو, كلها لصحَّة الاستثناء اذ يجوز ان يقال اولى الله في كذا ومنها الى ومن الامور التي تعمّها الاية الامامةُ والخلافة وعلى مِنْ اولى الارحام دون ابى بكر والجوابُ منعُ العموم وطَّخُهُ الاستثناء معارض بصحّة التقسيم اذ يجوز أن يقال هذه الأوكوية أمّا من جهة الخلافة أو الأرث أو العطف والشفقة الى غير ذلك من المحتملات فلا تكون عامّة لان العامّ يتناول جميع جزئياته لا احدها فقط وتحريره انها مُطْلَقة فاذا استُثنى كان تقدير الكلام اولى من كل الوجوة والله كانت باقية على اطلاقها الثاني قوله تع انما وليَّكم الله ورسوله والذيبي آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويوتون الزكوة وهم راكعون والوليُّ امَّا المتصرف اى الاولى والاحقّ بالتصرّف كولّ الصبّ والمرأة وامّا الحبّ والناصر تقليلا للاشتراك في لفظ الولي وايصا لم يُعْهَد له في اللغة معنى ثالث والناصر غير مراد في هذه الاية لعموم النصرة والمحبّة في حقّ كل المؤمنين قال تع والمؤمنون والمؤمنات بعصهم اولياء بعض اى بعصهم محبٌّ بعض وناصره فلا يصبِّ حصرها بكلمة انَّما في المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة في الاية فهو المتصرّف والمتصرّفُ في الامة هو الامام وقد اجمع انّمة التفسير على أن المراد بالذبين يقيمون الصلوة الى قوله وهم راكعون على فائد كان في الصلوة راكعا فسأله سائل فاعطاه خاتمه فنزلت الاية وللاجماع على أن غيرة كابى بكر مثلا غير مراد فتعين انه المراد فيكون الاية نصّا في امامته وللجوابُ أن المراد هو الناصر وألا دلّ نظمُر الاية على أمامته وكونه أولى

نحن نعلم قطعا ويقينا وجود نصّ جلّ وان لمر يبلغنا بعينه لوجهين الاول إن عادة الرسول تَقْصى باستخلافه على الامة عند غيبته عنهم في حال حيوته كما كار. يستخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات ولا يُخلُّ بذلك البتة ولا يترك اهل البلد فَوْضَى اى متساوين لا رئيس لهمر فكيف يجوزان يخلّى الامة باجمعها عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها بلا امام يقتدون به ويرجعون اليه في مصالحهم وايصا شفقته على الامة معلومة مكشوفة لا سترة بها حتى قال اتما انا لكم مثَّلُ الوالد لولده وعلمهم في امر خسيس كقصاء الحاجة دقايف آدابه فكيف لا يعين لهم من يَصْلم حالهم به معاشا ومعادا ومن البين انه لا نص في حق ابي بكر والعبّاس فتعيّن أن يكون في حقّ على الجوابُ أنه لمّا علم النبيُّ عم آن الصحابة يقومون بذلك التعيين ولا يُخلّون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة اليد كما اند عم لم ينص على كثير من الاحكام الشرعية بل وَكُلُّهَا الى آراء المجتهدين الذين هم حُماة الدين وأعلام الشرع ثم عدم النص لللي معلوم قطعا لانه لو رُجد لتَواتر ولم يمكن ستره عادةً إذ هو عا تتوقّر الدواعى الى نقلة وايضا لو وُجد نصُّ جليَّ على امامة على لَمَنَعُ بع غيرًه عن الامامة كما منع ابو بكر الانصار بقوله عمر الانَّمَّة من قريش مع كونه خبر واحد فاطاعوه وتركوا الامامة لاجله فكيف يُتصوّر ان يوجد نص جلّ متواتر في على وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحمد في تمرك الامامة وشأنُّهم في الصلابة في الدين ما يشهد له بذنُّهم الاموالَ والانفسَ ومهاجرتُهم الاَفلَ والوطئ وقتلُهم الاولاد والآباء والاقارب في نصرة الدبين ثر لا يحتب على عليهم بذلك النس لللي بل ولا يقول احد منهم عند طول النزاع في امر الامامة ما بالُكمر تتنازعون فيها والنصُّ قد عين فلانا

اى عهد الاماملا من قبله قد نمّة حيث شفع اليه عبد الرحمن بن الى بكر في الحُطَيْمُة الشاعر فقال دُوَيَّبَةُ سُوه وهو خير من ابيه وانكر عمر عليه اى على الى بكر عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وهو مُسْلم طمعا في امرأته لجمالها وَلذلك تزوّج بزوجته من ليلته وضاجعها فاشار عليه عمر بقتله قصاصا فقال ابو بكر لا اغمد سيفا شَهَره الله على الكفّار وقال عمر مخاطبا لخالد لأن وليث الامر لأقيدنك به وقال عمر في نمّه ايصا إنّ بيعلا الى بكر كانت فلتلا وقى الله شَرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه قلنا نسبة الذمّ اليه من الاكانيب الباردة فان عمر مع كمال عقله ووفور حزمه حتى قيل في حقّه هو أعقلُ من ان يُخدّع وأورع من ان يُخدَع وأورع من انكار المجتهدين يُتصوّر منه ذلك وانكاره قتل خالد اى عدم قتله من انكار المجتهدين بعصهم على بعص فيما ادّى اليه اجتهاده فانه نُقل ان خالدا انما قتل بعصهم على بعص فيما ادّى اليه اجتهاده فانه نُقل ان خالدا انما قتل

كانت محبوسة عنده وأمّا قوله في بيعة الى بكر فمعناه ال الاقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتّفاق منه مظنّة للفتنة العظيمة فلا يُقْدِمن عليه احد على الى اقدمت عليه فسلمت وتيسّر الامر بلا تبعة ثم انك خبير بان امثال هذه الوجوة التي تمسّكوا بها على انتفاء صلاحيّته للامامة لا تعارض الاجماع على امامته المستلزم للاجماع على اهليّت للامامة وخامسها الى خامس الامور التي عليها مدار كلامهم في اثبات امامة على ادّعاء النصّ على امامة على اجمالا وتفصيلا أمّا اجمالا فقالوا

مالكا لانه ارتد ورد على قومه صَدَقاتهم لمّا بلغه وفاةٌ رسول الله وخاطب خالدا بانه مات صاحبك فعلم خالد قَسْدَه انه ليس صاحبا له فتيقن ردّته وأمّا تزوّجه امرأتُه فلعلها كانت مطلّقة قد انقصت عدّتُها الّا انها

بكر كان يصلى بهم في مرض موته حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصاحوة فكشف النبي عمر سُتُرة الحجرة ينظر الينا وهو قايم كأرّ. وجهة ورقاله مصحف ثم تبسم بصحك فكذنا نطير من الفرح فنكص ابو بكر على عقبيه وطن أن النبي خارج الى الصلوة فاشار الينا أنْ أَسموا صلوتكم وأرخى الستر وتوقى في يومه وفي رواية وأرخى للحجاب فلم يُقدر عليد حتى مات وأما ما روى البخارى باسناده الى عروة عن اسيد عن عايشة انه عم امر ابا بكر ان يصلّى بالناس في مرضه فكان يصلّى بهم قال عروة فوجد رسول الله من نفسه خِفّة فاخرج الى الحراب فكان ابو بكر يصلّى بصلوة رسول الله والناس يصلّون بصلوة الى بكر اي بتكبيرة فهو انما كان في وقت آخر الثالث من تلك الوجوة شرط الامام أن يكون أعلم الامة بل عالما بجميع الاحكام كما مرّ ولم يكن ابو بكر كذلك لانه احرى فجاءةً المازقٌ بالنار وكان يقول انا مسلم وقطع يسار السارق وهو خلاف الشرع وقال لجدَّة سألتُّه عن ميراثها لا اجد لك في كتاب الله وسنَّة رسوله شيًّا ارجعي حتى اسأل الناس فأخْبرَ ان رسول الله جعل لها السدس قلنا الاصل وهو كون الامام عالما بجميع الاحكام ممر وانما الواجب الاجتهاد ولآ يقتصى كون جميع الاحكام عتيدة اى حاضرة عند المحيث لا يحتاج المجتهد الى نظر وتأمّل وانه اى ابا بكر مجتهد اذ ما من مسلة في الغالب إلا وله فيه قول مشهور عند اهل العلم وإحرائى فجاء انما كان لاجتهاده وعدم قبول توبته لانه زنديق ولا تُقْبَل توبة الزنديق في الاصحّ وأمّا قطع اليسار فلعله من غلط الجلّاد او رَءاه في المرّة الثالثة من السرقة وهو رأى الاكثر من العلماء ووقولُه في مسلَّلة للدَّة ورجوعه الى الصحابة في ذلك لانه غيرُ بدء من المجتهد البحث عن مَدارك الاحكام الرابعُ من الوجوه النافية لصلوحة للامامة عُمَرُ مع انه حميمة وناصره وله العهد

لاحد ابويه واجداده عند اكثر اهل العلم وايضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت وأمّا على وامّ كلثوم فلقصوره عن نصاب البيّنة وهو رجلان او رجل وامرأتان ولعلة اي ابا بكر لدير للكم بشاهد ويمين لانه مذهب كثير من العلماء وايضا قد ذهب بعصهم الى ان شهادة احد الزوجين للاخر غير مقبولة الثانى من الوجوه الدالة على نفى اهليته للامامة انه لم يُولِّه النبي عمر شيئًا من الاعمال المتعلّقة باقامة قوانين الشرع والسباسات العامّة لجمع كثير في حال حياته وحيث بعثه الى مصّة ليقراء سورة البراءة على اهلها في موسمر للحبي عزلة عنها بإنباعه عليًّا وقال لا يبلّغ على إلَّا رجل متى ولم يره اهلا لتبليغ ذلك فأنَّ يكون اهلا للامامة العظمى والرياسة العامَّة الشاملة لكل الامة قلناً لا نم انه لم يولُّه شيئًا بل امَّره على للحجيمِ سنةً تسع من الهجرة بعد فتح مصَّة في رمضان سنة ثمان وأمره بالصلوة بالناس في مرضه الذي تُوفّى فيه وانما أتَّبعه عليّا في تلك السنة بعد خروجه من المدينة لان عادة العرب في اخذ العهود ونبذها أن يستولاً، الرجل بنفسه او احدُّ من بني عمه ولم يعزله عمَّا ولاه من إمُّرة اللحجيج قولُهم عزله عن الصلوة كذب وما نقلوه فيه مختلف والروايات الصحيحة متعاضدة على ذلك فقد روى عن ابن عباس انه قال لم يصر النبي صلعم خَلْفَ احد من امنه الآخلف الى بكر وصلَّى خلف عبد الرحمن بن عوف في سفر ركعةً واحدةً وروى عن رافع بن عمرو بن عبيد عن ابية انه قال لما ثقل الذي عم عن الخروج امر ابا بكر ان يقوم مقامه فكان يصلّى بالناس وربّما خرج النبي صلعمر بعد ما دخل ابو بكر في الصلوة فيصلّى خلفه ولم يصلّ خلف احد غيره الا انه صلّى خلف عبد الرحمن ركعة واحدة في سفر وروى البخاري باسناده عن انس بن مالك أن أبا

والتواريخ ولا نم كونه ظالما قولُهم كان كافرا قبل البعثة تقدّم الكلام فيه حيث قلنا الظالم من ارتكب معصية تُسقط العدالة بلا توبة واصلاح فمن آمن عند البعثة واصلاح حاله لا يكون ظالما قولُهم خالَفُ الايةَ في منع الارث قلنا لمعارضتها لقوله عمر نحن معاشر الانبياء لا نُورَثُ ما تركناه صَدَقةٌ وان قيل لا بد لكم من بيان حُجِيبة ذلك كلديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الاية قلنا حُجّية خبر الواحد والترجيم عالا حاجة بنا الية ههنا لانه وشي الله عنه كان حاكما

الامامة ما تقدّم وكان ابو بكر مستجمعا لها يدلّ عليه كتب السيّر

بما سمعة من رسول الله فلا اشتباه عنده في سنده وعلم ايضاً دلالته على ما حمله عليه من المعنى لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها السه بقرينة الكال فصار عنده دليلا قطعها مخصصا للعمومات الواردة في باب

الارث قولُهم فاطمة معصومة قلنا مم لان اهل البيت يتناول ازواجة واقرباءه كما رواه الصحّاك فانه نقل باسناده عن النبى عمر انه قال حين سألتُه عايشة عن اهل بيته اللهن افهب الله عنهمر الرجس لقد خصّ الله بهنه الاية فاطمة وزينب ورُقيّة وامّ كلثوم وعليّا وللسن وللسين وجعفر وازواج محمد واقرباء ولم يكونوا معصومين بالاتّفاق وقوله عم بصعة متى مجاز قطعاً لا حقيقة فلا يلزم عصمتها وايصا عصمة النبى قد تقدّم ما فيه ولا يجب ايضا مساواة البعض الجملة في جميع الاحكام فلعل المراد بها كبضعة متى فيما يرجع الى الخير والشفقة فان قيل اتّعت فاطمة انه عم تَحلّها أي اعطاها فَدَكًا نحلة وعطيّة وشهد عليه على وللسن وللسين وأم كلثوم والصحيم أمّ ايمن وهي امراة اعتقها رسول الله صلعم وكانت حاصنة اولاده فروّجها من زيد فولدت له أسامة فرد ابو بكر شهادتهم فيكون ظلمة الله عليه على والله فلك لا تُقبّل حاصة الما الله الله عليه على والله فلك فيكون عليه على والله الما الله الله عليه على والله فلكون فيكون طالما قلنا أمّا للسن واللهين فللفرعيّة لان شهادة الولد لا تُقبّل فيكون طالما قلنا أمّا للسن واللهين فللفرعيّة لان شهادة الولد لا تُقبّل

عبد مناف أن يلى عليكم تَيْمِي واللهِ لأملأن الوادي خيلا ورجلا وكرهت الانصا, خلافة ابي بكر فقالوا منّا امير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر بما مرّ من قوله عم الائمة من قريش ولو كان على امامة على نصُّ جليٌّ كما المعتد الشيعة لأَقْهروه قطعا ولآمكنهم المنازعة جزما وكيف لا وابو بكر عندهم اى عند الشيعة شيخ صعيف جبان لا مال له ولا رجال ولا شوكة فأتَّ يُتصور امتناع المنازعة معد وكالأمر الشبعة في اثبات امامة على يكاور على أمور احدُها أن الامام يجب أن يكون معصوما لما مرّ وابو بكر لم يكن معصوما اتفاقا ولما سنذكره وكذا العبّاس فتَعيَّنَتْ أمامةُ على والواب منع وجوب العصمة وقد تقدّم ثانيها البيعة لا تصلح طريقا الى اثبات الامامة وامامة الى بكر انما تستند اليها اتفاقا الجواب ما مرّ من أن البيعة طريقة حجيحة لاثبات الامامة ثالثُها على افصلُ الخلايف بعد رسول الله عم ولا يجوز امامة المفصول مع وجود الغاصل وسيأتى نلك تقريرا وجوابا رابعُها نَفْي اهليَّة الامامة عرافي بكر لوجوه الاول انه كان طالما وقال تع لا يندل عهدى الظالمين بيانُ كونه ظالمًا انه كان كافرا قبل البعثة وقال تسع والكافرون هم الظالون فحصر الظلم الكامل في الكفر وايضا فمنع ابو بكر فاطمةً ارْتَها لفَّدَك وهي قرية بخيبر كانت للنبي صلى الله تع عليه ومات عنها وقد كانت فاطمة مستحقة لنصفها لانه قال تع وان كانت واحدة فلها النصف وايضا فاطمة معصومة لقوله تع انما يريد الله ليذهب عنكمر الرجس اهلَ البيت في معرض الامتنان والتعظيم فوجب أن ينتفي عنهم الرجس بالكلية لان انتفاء بعصة يشاركهم فية غيرهم ولقوله عم فاطمة بصعةٌ منى وانه عم معصوم فكل بصعته فتكون فاطمة صادقة في دُعويها الارث لان الكذب عمدا رجس ينافي العصمة وكذا الخطاء فيه قلنا شرايط

الدعوة طبيقا لثبوت الامامة قال الامام الرازي اتفقت الامة على انع لا مقتضى لثبوتها الا احد امور ثلثة النص والاختيار والدعوة وهي ان يباين الظَّلَمةَ من هو من اهل الامامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس الى اتّباعه ولا نواع لاحد في أن النصّ طريف الى أمامة المنصوص عليه وأما الطريقان الآخران فنفاهما الامامية واتفق اصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على أن الاختيار طريق اليها ايصا وذهب سادر الزيدية على أن الدعوة ايصا طريف اليها ولم يوافقهم على ذلك سوى الجُبَّاتُي ، المقصد الرابع في الامام لخق بعد رسول الله صلعم وهو عندنا ابو بكر وعند الشيعة على رضى الله عنهما لنا وجهان الاول أن طريقه أمّا النص أو الاجماع بالبيعة أمّا النصّ فلم يوجد لما سيأتي وأمّا الاجماع فلم يوجد على غير الى بكر اتّفاقا من الامة الثاني الاجماع منعقد على حقية امامة احد الثلثة الى بكر وعلى والعبّاس ثم انهما لم يفازعا ابا بكر ولو لم يكن على لخقُّ لنازعاه كما نازع علىٌّ معاويةَ لارٍّ. العادة تقصى بالمنازعة في مثل ذلك ولان ترك المنازعة مع امكانها مُخدّ بالعصمة أذ هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة وانتم توجبونها في الامام وتجعلونها شرطا لصحة امامته لا يقال لا نم الامكان اي امكار. منازعتهما ابا بكر لانا نقول على في غاية الشاجاعة والتصلُّب في الامور الدينية وفاطمة مع علو منصبها زوجته والسن والسين مع كونهما سبْطَى رسول الله ولداه والعبّاس مع علو منصبه معه فانه روى انه قال لعلى أَمْدُدُ يدك أَبايعك حتى يقول الناس بايع عمر رسول الله ابنَ عمد فلا يختلف فيك اثنان والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل انه سلّ السيف وقال لا أَرْضَى بخلافة ابي بكر وقال ابو سفيان أَرَضيةم يا بني

يشترطوا في عقدها اجتماء من في المدينة من اهل لخر والعقد فصلا عن اجماع الاملة من علماء امصار الاسلام والمجتهدى جميع اقطارها هذا كما مصى ولم يُنْكِر عليهم احد وعليه اى على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة انطوت الاعصار بعدهم آلى وقتنا هذا وقال بعض الاصحاب جب كونُ ذلك العقد من واحد واثنين بمشهد بيّنة عادلة كفًّا للخصام في ادّعاء من يزعم عقد الامامة له سرّا قبل من عُقد له جهرا فانه اذا لم يشترط البيننة العادلة توجهت المخاصمة بالعقد سرا واذا اشترطت اندفعت لا أن ذلك العقد غير محيم وهذا الذي ذُكر من اعتبار البينة العادلة وعدمه من المسائل الاجتهادية فيُحبَّتهد فيها ويُعْمَل بما يودّى الاجتهادُ اليه ثم اذا اتَّفق التعدُّد في بلد او بلاد تُفحُّص عن المتقدَّم فأُمْصَى ولو اصر الآخُرُ فهو من البُغاة فيجب أن يقائل حتى يفي الى امر الله فان لم يكن هناك متقدّم او كان ولم يُعْلَم بعينه وجب ابطال الجميع واستيناف العقد لمن وقع عليه الاختيار ولا يجوز العقد لامامين في صُقّع اى جانب متصايف الاقطار لادائه الى وقوع الفتنة واختلال النظام أمًّا في متَّسعها اي أمًّا العقد لامامين في صقع متَّسع الاقطار بحيث لآ يسع الواحدَ تدبيرُه فهو مَحَلَّ الاجتهاد لوقوع الخلاف وللامة خلعُ الامام وعزلُه بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال احوال المسلمين وانتكاس امور الدين كما كان لهم نصبه واقامته لانتظامها واعلائها وان ادى خلعه الى الفتنة احتمل ادنى المصرّتين ، تذنيبُ قالت للجارودية من الزيدية الامامة شُورَى في اولاد للمسن وللحسين فكل فاطمى خرج بالسيف داعيا الى لخف وكان عالما بامور الدين شجاعا فهو امام يجب مطاوعته فلذلك جوّروا تعدّد الأدّمة في صُقْع متصايف الاقطار وهو خلاف الاجماع المنعقد من السلف قبل ظهورهم والمالك ايصا جعلوا

القاصي ليس له حقّ الاستيفاء منه ومع ذلك يجعل الدّعي مستحقًّا لذلك الثالث أن القصاء وكذا الحسبة امر جزئي لا منعقد بالبيعة فكيف ينعقد بها الامامة العظمي العامة لجميع المسلمين كافة قلنا لا نم عدم انعقاد القصاء او للسبة بالبيعة للخلاف فيه وان سُلَّم عدمُ انعقاده بها فذلك عند وجود الامام لامكان الرجوع اليه في هذا المهم وأمّا عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة بد ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه اى دون القصاء الرابع ثبوت الامامة بالبيعة يودى الى الفتنة اذ ربما يبايع اقوام على ائمة في بلد واحد أو بلاد متعدّدة ويدّى كُلُّ قوم منهم أن الامام الذي اختاره أولى من غيره فيوَّدي ذلك الى الفتنة ويعود نفعه صرراً وجوابه ما مرّ من ان الصرر اللازم من تركه اكثر بكثير من الصرر اللازم من نصبة واذا تعارضا وجب دفع اعظمهما الله الله عمدتهم في اثبات مطلبهم أنّ العصمة والعلم بجميع مسائل الدين على التفصيل بحيث يكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج الى نظر واستدلال وعدم الكفر شرط لصحة الامامة ولا يعلمها اهل البيعة فلا تنبت الامامة ببيعتهم وقد مر جوابهما اى جواب الرابع كما قررناه وجواب لخامس وهو أن البيعة أمارة دالّة على حكم الله ورسوله بأمامة صاحب البيعة واذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك للصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع اعل لخل والعقد أن لم يقم عليه اى على هذا الافتقار دليل من العقل او السمع بل الواحد والاثنان من اهل لحلَّ والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام على اهل الاسلام وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدة محافظتهم على امور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الامامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عُمر لابي بكر وعقد كلبد الرحمي بن عوف لعثمان ولمر

الامامة الحواب لا نم ان الطالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مُسقطة للعدالة مع عدم التوية والاصلاح المقصد الثالث فيما يثبت بد الامامة فان الشخص بمجرد صلوحه للامامة وجمعه لشرايطها لا يصير الماما بل لا بد في ذلك من امر آخر وافها تثبت بالنص من الرسول ومن الامام السابق بالاجماع وتثبت ايصا ببيعة اهل الحرق والعقد عند اهل السنة ولجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية خلافا للشيعة اى لاكثرهم فانهم قالوا لا طريق الا النص لنا ثبوت امامة الى بكر بالبيعة كما سيأتى احتجوا على عدم العقادها بالبيعة بوجوه الاول الامامة نبابة الله تع والرسول فلا تثبت بقول الغير الذي هو اهل البيعة أن لو ثبتت بقوله والرسول فلا تثبت بقول الغير الذي هو اهل البيعة أن لو ثبتت بقوله البيعة للامام خليفة عنه لا عن الله ورسوله قلنا ذلك اى اختيار اهل البيعة للامام دليل لنيابة الله ورسوله نصباه علامة لحكمهما بها اى بتلك النيابة كعلامات ساير الاحكام وتلخيصه أن البيعة ليست عندنا مُثَيتة للمامة حتى يتم ما ذكرتم بل هى علامة مُظهرة لها كالاقيسة والاجماعات الدائة على الاحكام الشعمة الثانى لا تصفّى لاها اللبعة في غدهم فلا اللهات على اللها على اللهات عندنا مُثَيتة الدائة على الاحكام الشعمة الثانى لا تصفّى لاها الله عند فلا المنعة في غدهم فلا الدائة على الاحكام الشعمة الثانى لا تصفّى لاها الله عند فلا عده فلا اللها قد في عدم فلا المنعة في غدهم فلا

الدالة على الاحكام الشرعية الثانى لا تصرّف لاهل البيعة في غيرهم فلا يصير فعلهم واختيارهم حجّة على من عداهم يعنى انهم لا يملكون التصرّف بانفسهم في امور المسلمين ومن كان كذلك كيف يملك عليهم شخصا آخر يتصرّف فيهم قلنا لمّا كان فعلهم وبيعتهم امارة منصوبة من جهة الله ورسولة دالة على حكمهما بامامة من بويع يسقط قدا الكلام الدتصير بيعتهم ع حجّة على المسلمين يجب عليهم اتباعها وايصا فينتقص ما فكرتموه بالشاهد والحاكم اذ هاجب الباعهم الجُعْلِ الشارع

قولَهما دليلا على حكم الله الذى يجب اتّباعُه وأن كانا لا تصرّف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه يريد أن الشاهد ليس له أن يتصرّف في المدّعى عليه ومع ذلك يجعل المقاضي متصرّفا فيه بالحكم عليه وكذا

الصحابة فقبلوه واجمعوا عليه فصار دليلا قاطعا يغيد اليقين باشتراط القُرَشيَّة احتجِّوا أي المانعون من اشتراطها بقوله عم السمعُ والطاعةُ ولو عبدًا حبشيًّا فانه يدلُّ على أن الامام قد لا يكون قرشيا قلنا نلك للديث فيمن امّره الامامر اي جعله اميرا على سَريّة او غيرها كناخية وجب حملًه على هذا دفعا للتعارض بينه وبين الاجماء او نقول هو مبالغة على سبيل الفرض ويدلّ عليه انه لا يجوز كون الامام عبدا اجماعا الثانيةُ من تلك الصفات أن يكون هاشميًّا شَرَطَه الشيعة الثالثةُ أن يكون عالما بجميع مسائل الدين اصولها وفروعها بالفعل لا بالقوة وقد شرطه الامامية الرابعة ظهور المجزة على يده اذ به يُعْلَم صدُّقُه في دعوى: الامامة والعصمة وبع قال الغُلاة ويبطل هذه الثلثة واشتراطها في الامامة أنَّا نَدُلُّ عن قريب على خلافة الى بكر وكونه اماما حقًّا ولا يجب له شيء مما ذُكر من تلك الاوصاف فان كونه هاشميا ممتنع والاخرين لا يجبان له اجماعا لخامسة أن يكون معصوما شَرَطها الامامية والاسماعيلية ونبطله ان ابا بكر لا يجب عصمته اتفاقا مع ثبوت امامته احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين الاول ان لخاجة الى الامامر امّا للتعليم اي لتعليم الناس المعارف الالهيئة كما ذهب اليه المُلاحدة ولوجاز جهلة وعدم عصمته لما صلى لذلك ولمر يُفدُ تعليمه اليقين اذ يجوز ح خطاوه فيما عَلَّم وامّا لجواز للخطاء على غيره في الاحكام كما ذهب الية الامامية فلوجا: لخطاء عليه ايصا لم يحصل الغرص منه بل احتاج الى امام آخر وتسلسل الإواب منع كون لخاجة اليه لاحدهما بل لما تقدّم من دفع الصرر المطنون الثاني من الوجهين قوله تع لا ينال عهدى الظالمين في جواب ابراهيم عم حين طلب الامامة لذريَّته رغيرُ المعصوم طافر فلا يناله عهد

في النوازل واحكام الوقايع نصا واستنباطا لان اهم مقاصد الامامة حفَّظُ العقايد وفصلُ للكومات ورفعُ المخاصمات ولن يتمَّر نلك بدون هذا الشرط ذو رأى وبصارة بتديير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ليقوم بامور المُلك شجاع قرق القلب ليقوى على الذبّ عن الحوزة ولخفظ لبيصة الاسلام بالثبات في المعارك كما روى انه عم وقف بعد انهزام المسلمين في الصفّ قايلا إنا النبيّ لا كُنْب إنا أبي عبد المطّلب ولا يهولة ايصا اقامة للدود وضرب الرقاب وقيل لا يشترط في الامامة هذه الصفات الثلث لآنها لا توجد الآن مجتمعة واذا لم توجد كذلك فامًا أ.. يحب نصب فاقدها فيكون اشتراطها عبثا لتحقق الامامة بدرنها أو يجب نصب واجدها فيكون تكليفا بما لا يطاق أو لا يجب لا هذا ولا ذاك و يكون اشتراطها مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فلقدها فلا تكون هذه الارصاف معتبرة فيها نعم يجب أن يكون عدلا في الظاهر لبُّلا يجور فان الفاسق ربَّما يصرف الاموال في اغراص نفسه فيصيع لخقوى عاقلا ليصلي للتصرفات الشرعية والملكية بالغا لقصور عقل الصبيّ نَكرا أن النساء ناقصاتُ عقل ودين حُرًّا لمُّلا يشغله خدمة السيد عن وطايف الامامة ولئلا يُحتقر فيعضى فان الاحرار يستحقرون العبيد ويستنكفون عن طاعتها فهذه الصفات الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الامامة بالاجماع وفيه على الأول اشارة الى أن القول بعدم اشتراط الثلث الأُولَ عَا لا يُلْتَفْت اليه وما تمسَّك به فيه مردود بانًّا نختار عدم الوجوب مطلقا لكن للامّة ان ينصبوا فاقدها دفعا للمفاسد التي تندفع بنصبه وههنا صفات أُخَر في اشتراطها خلافٌ الاولى ان يكون قُرَشيّا اشترطه الاشاعرة والدُّجبَّاديَّان ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة لنا قوله عم الأنَّمة من قريش ثم أن الصحابة عملوا بمصمون فذا الحديث فان أبا بكر رضى

الله عنه استدلَّ به يوم السقيفة على الانصار حين نازعوا في الامامة بمحصر

اللطف الذي ذكرتموه انما يحصل بامام طاهر قاهر 'يْرْجَى ثوابه ويُخْشَى عقابه يدعو الملس الم الطاعات ويزجرهم عن المعاصى باقلمة للمدود والقصاص وينتصف المظلوم من الظالم وانتم لا توجبونه على الله كما في هذا الزمان الذي تحن فيه فالذي توجبونه وهو الامام المعصوم المختفي ليس بلطف أذ لا يُتصوّر منه مع الاختفاء تقريب الناس الى الصلاح وتبعيدهم عن الفساد والذي هو لطف لا توجبونه عليه تع والا لهم كونه تع في زماننا هذا تاركا للواجب وهو مح حجُّهُ الخوارج على عدم وجوبه مطلقا أنّ نصبه يثير الفتنة لأن الاهواء مختلفة قيدّعي كلُّ قومر امامة شخص وصلوحه لها دون الاخر فيقع التشاجر والتناحر والتحيربة شاعدة بذلك تعم إن اختار الامة نصب البير او رئيس يتقلَّد المورَعمر ويرتب جيوشهم ويتحمى حورقهم كان لهمر فلكه من غير ان يلحقهم بتركه حَرَة في الشرع وانت خبير بان هذه الحجّة على عدم جواز نصب الامام أنَّكُ منها على عدمر وجوبه والجوابُ انه ان لم يقع اختلاف في فصبه فذاك وان وقع يجب عندنا تقديم الاعلم فان تساريا فالاورع فان تساويا فالاسى وبذالك تندفع الفتنة والتخالف وأما الفارقون اي المفصّلون منهم فقالوا تارة هو اى نصب الامام حال الفتنة يزيدها اذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب وأمّا في حال العدل والامن فيجب نصبه اذ هو اقرب الى اطهار شعاير الاسلام وقالوا تارة هو حملاً الآمن والانصاف بين الناس لا حاجة اليد وانما يجب عند الحوف وظهور الفتن واعلم أن عبارة الكتاب فهنا وفي ذكر المذاهب اولا تحلّ على لن القايل بالتفصيل من الخوارج وهو مخالف لطافس عبارتي الابكار وللنهاية ؛ المقصد الثاني في شروط الامامة الجمهور على أن أهل الامامة ومستحقّها من هو مجتهد في الاصول والغروع ليقوم بامور المدين متمكّنا من اللمة للجري وحلّ الشُهَد في العقايد الدينية مستقلّا بالفتوى والموابُ عن الأول أنه وإن كل عكما عقلا فيمتنع عادةً لما يُرى من دوران الفتي والاختلافات عند موت الولاة ولذاك صادفنا العربان والبوادي كالمنتاب الشاردة والاسود الصارية لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على سُنَّة ولا فرض فقد اختلَّ امرهم في دنياهم ودينهم وليس تشرِّفهم اى تطلُّعهم آلى العمل بموجب دينهم غالباً فيهم بحيث يُغْنيهم عن رياسلا السلطان عليهم ولذالك قيل ما يَزَع السلطان اي يكفّ اكثر عا يزع القرآن وقيل ايصا السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان ولجواب عب الثاني لا نم أن الانتفاع بالامام أنما يكون بالوصول البع نقط بل ويكون ايصا بوصول احكامه وسياسته البهم ونصبه من درجعون اليه وعور الثالث أنّ تركهم لنصبه لتعذّره وعدم شرط الامامة ليس تسركا للواجب اذ لا وجوب عليهم على ذلك التقدير انما الوجوب اذا وجب الجامع لشرايطها فلا محذور في نلك الترك ثم قلل المُوجهون لنصب الامام على الانام عقلا لي اصل دفع المصرة واجب بحكم العقل قطعا فكذلك المصرة المظنونة يجب دفعها عقلا وذلك لابر للبزئيات المطنونة المندرجة تحت اصل قطعي للخُمْ يجب اندراجها في ذلك للحكم قطعا مثلُ أنْ يعرف الانسان ان كل مسموم يجب اجتنابه ثمر يظيّ ان هذا الطعام مسموم فان العقل الصريح يقصى بوجوب اجتنابه وكذا من علم ان للحايط الساقط لا يجوز المرقوف محته ثم طنّ ان هذا للحايط يسقط فالعقل الصريح يقصى بوجوب أن لا يقف تحته وللواب منع حكم العقل يالوجوب وأخواته بل في لا تستفاد الا من الشرع احتم الموجب لنصب الامام على الله بانه لطف لكور العبد معد اقرب الى الطاعة وابعد عن المعصية واللطف واجب عليه تع والجواب بعد منع وجوب اللطف لن

الامام دفعُ مصرة لا يُتصور اعظم منها بل نقول نصب الامام من اتمّ مصالح المسلمين واعظمر مقاصد الدين فحُكْمه الايجاب السمعي فان قيل على سبيل المعارضة في المقدّمة وفيه اضرار ابصا فانه منفى بقوله عم لا ضرر ولا أصرار في الاسلام وبيانُه اي بيانُ ان فيه اصرارا من ثلثة اوجه الاولُ تولية الانسان على من هو مثله يتحكم عليه فيما يهتدى اليه وفيما لا يهتدى اضرار بع لا محالة الثاني انه قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة فيما سلف من الاعصار فيفصى الى الاختلاف والفتنة وهو اصرار بالناس الثالث اند لا يجب عصبته كما سيأتى تقريره فيتصور ح منه الكفر والغسوى فان لم يُعْزَل صَوَّ بالامَّة بكفره وفسقه وان عُزل ادَّى الى الفتنة اذ يُحْتاج في عزله الى محلربته قلمًا الاصرارُ اللازم من تركه اى ترك نصبه أكثر بكثير من الاصرار اللازم من نصبه ودفع الصرر الاعظم عند التعارض واجب احتبَّ المانع من وجوب نصبه بوجوه عارض بها دليلنا على وجوبه علينا الاول توقر الناس على مصالحهم الدنيوية وتعاونهم على اشغالهمر الدينية عا تحت عليه طباعهم واديانهم فلا حاجة بهم الى نصب من يتحكّم عليهم فيما يستقلّون به ويدلّ عليه اي على ما ذكرناه من عدم لخاجة اليه انتظام احوال العربان والبوادى الخارجين عن حكم السلطان الثاني الانتفاع بالامام انما يكون بالوصول اليه ولا يخفى تعذَّرُ وصول آحاد المعيّة اليه في كل ما يعيّ لهم من الامور اللغيوية عادةً فلا فايلة في نصبه العامة فلا يكون واجبا بل جايزا الثالث للامامة شروط قلما توجد في كل عصر وهند ذلك فإن اقاموا أي الناسُ فاقدَها لمر يأتوا بالواجب عليهم بل بغيره والله يقيموه اي وان لم يقيموا الفاقد فقد تركوا الواجب فوجوب نصب الامام يستلزم احد الامرين المتنعين فيكون ممتنعا

ألا إنّ محمدا قد مات ولا بدّ لهذا الدين عن يقوم به فبادر الكلُّ الى قبوله ولم يقل احد لا حاجه الى ذلك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر في هذا الامر وبكّروا الى سقيفة بني ساعدة وتركوا له اهمّ الاشياء وهو دفي رسول الله صلعم واختلافهم في التعيين لا يقدم في ذلك الاتفاق ولم هزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب امام بيان لذلك اى لم يزل الناس على نصب امام متّبَع في كل عصر فإن قيل لا بد للاجماع المذكور من مستنَّد كما عُلِم في موضعة ولو كان لَنْقل فلكه المستنبد نقلا متواترا لتوقر الدواعي اليه قلنا استغنى عس نقله بالاجماع فلا تسوقر للدواعي أو نقول كأن مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرايس الاحوال التي لا يمكن معرفتها الا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي عم الثانى من الوجهين أن قية أى في نصب الامام دفع ضرر مظنون وانه اى دفع الضرر المظنون واجب على العباد اذا قدروا عليد اجماعا بيانُه اى بيان ان فى نصب الامام دفع ذلك الضرر أنا نعلم علما يقارب الصرورة ان مقصود الشارع فيما شُرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والدود والمقاصّات واظهار شعار الشرع في الاهياد والمجمعات انما فو مصالح عليدة الى الخلق معاشا ومعادا وذلك المقصود لا يتم الا بامام يكون من قبّل الشارع يرجعون اليه فيما يعن لهمر فانهمر مع اختلاف الاهواء وتشتَّت الآراء وما بينهم من الشحناء قلَّما ينقاد بعصهمر لبعض فيُفْصى نلك الى التنازع والتواثب وربّما أنّى الى هلاكهم جميعا ويشهد له التجربة والغتَّى القايمة عند موت الولاة الى نصب آخُر بحيث لو تمادى لبطلت المعايش وصاركل احد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قايم سيفة وذلك يودى الى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين ففي نصب من اصحابنا الامامة رياسة عامة في امور الدين والدنيا لمشتخص من الانخاص فقيد العموم احتزاز عن القاضي والرئيس وغيرهما والقيدد الاخير احتراز عن كل الامة أذا عزلوا الامام عند فسقه فأن الكل ليس شخصا واحدا ونُقص عدا التعريف والنبوة والأونى ان يقال في خلافة الرسول في الله الدين وحفظ حَوْرة اللَّة بحيث يجب اتَّباعد على كافَّة الأمَّة وبهذا القيد الاخير يخرج من ينصبه الامام في ناحية كالقاصبي مثلا ويخرب المجتهد ال لا يجب اتباعه على الامة كافة بل على من قلمه خاصةً ويتخرج الآمر بالمعروف ايصا واذا عرفت عدا فنقول قد اختلفوا فى ان نصب الامام واجب او لا واختلف القايلون بوجوبه في طريق معرفته كما اشار اليه بقوله نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا رقال الجاحظ والكعبى وابو لخسين من المعتزلة بل عقلا وسمعا معا وقالت الامامية والأسماعيلية لا يأجب نصب الامام علينا بل على الله سبحانه الا أن الامامية اوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع من التغيير بالزيادة والنقصان والاسماعيلية اوجبوه ليكون معرفا لله وصفاته على ما مر من انه لا بد عندهم في معرفته من معلم وقالت التحوارج لا يتجب نصب الامام أصلاً بل هو من لجايزات ومنهم من فصل فقال بعضهم كهشام الغُوطي وأتَّباعه يجب عند الامن دون الفتنة وقال قوم كأبي بكر الاصم وتابعيه بالعكس أي يجب مند الفتنة دون الامن لنا في اثبات مخاهبتا ان تقول أمّا عدم وجوبه على الله اصلا وهدم وجوبه عليما عقلا فقد مر لما تمين من انه لا وجوب عليه تع ولا حكم للعقل في مثل ذلك وأمّا وجوبه علينا سمعا فلوجهين الاولُ انه تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي صلعم على امتناع خلو الوقت عن خليفة واسلم حتى قال ابو بكر رضى الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته عمر

عندهم فلا يكون قدحهم تكذيبا القرآن وأمنا الاحلايث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل الآحاد فلا يكفّر السلم بانكارها أو نقول ذلك الثناء عليهم وتلك الشهادة لهم مقيدان بشرط سلامة العاقبة ولم يوجد عندهم فلا يلزم تكليبهم الرسول الثاني الاجملع منعقد من الامة على تكفير من كفّر عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين يكفّر بعض تلكه العظماء فيكون كافرا قلنا هو اى من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلم كونهم من الكابر المسحابة وعطمائهم فلا يلزم كفرة الثالث قولة عم من قال لاخية الماسلم يا كافر فقد باء به اى بالكفر احدهما قلنا آحاد وقد اجمعت الامة على ان انكار الآحاد ليس كفرا ومع ذلك نقول المراد مع اعتقاد

أنّه مسلم قان من طن بمسلم انه يهودى او نصراني فقال له يا كافر لم يكن كلك كفرا بلاجهاع واعلم ان عدم تكفير اهل القبلة موافق لكلام الشيخ الاشعرى والفقهاء كما مر لكنّا اذا فتشنا عقايد فرق الاسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقايد الراجعة ألى وجود اله غير الله سبحانه وتع او الى حلوله في بعض اشخاص الناس او الى انكار نبوة سحمد عمر او الى دمّه واستخفافه أو الى استباحنة الحرمات واسعقاط النواجبات الشرعية واليه الاشارة بقوله وسنزيد له أنا اللهى فكرناه في المقصد الماس تحقيقا أذا فعملنا الغرق الاسلامية وبيننا عقايدهم في نيل المقصد الماس تحقيقا أذا فعملنا الغرق الاسلامية وبيننا عقايدهم في نيل ومباحثها ليست من اصول الديلتات والعقاهد خلافا للشبعة بنار في عندنا وعباحثها ليست من اصول المدينات والعقاهد خلافا للشبعة بنار في عندنا من الفروع المتعلقة بافعال المكلّفين أن نصب الامام عندنا واجب على الأمة من الفروع المتعلقة بافعال المكلّم تأسيا بمن قبلنا أف قد جوت العادة من المتكلمين بذكرها في اواخر كتبهم الفايدة المذكورة في صدير الكتاب وفية المتكلمين بذكرها في اواخر كتبهم الفايدة المذكورة في صدير الكتاب وفية من المتكلمين بذكرها في اواخر كتبهم الفايدة المذكورة في صدير الكتاب وفية مناتها المتلهدين الأول في وجوب نصب الامام فلا بد من تعرفها اولا قال قوم مقاصد المتاب وفية المتأسك القصد الأول في وجوب نصب الامام فلا بد من تعرفها اولا قال قوم

قلنا قد مر جوابه في بحث القِعَم وأشيرَ اليه في مباحث الصفات الرابعُ قولهم القرآن قديم فانه يقتصي عدم كون المسموع قرآنا لحدوثه قطعا اذ هو مرتّب عا لا يجتمع في الوجود معا بل ينعدم المتقدّم عند وجود المتأخّر قلناً ما ذكرتم مشترك الالزام لان للحروف والاصوات التي يتكلم بها الله على مذهبكم قد انتفت وما نتكلم به حروف واصوات أُخَر فما نسمعه ليس كلام الله فقد لزمكم الكفر ايصا ولا مقر لكم الا أن تقولوا ما نسمعه وإن لم يكن كلامة حقيقة لكنه حكاية كلام الله فلا يلزمنا الكفر فنقول نحى مثلة فلا علزمنا ايصا الثالثُ من ابحاث التكفير قد كُقر المجسّمة بوجوة الاولُ أن تجسيمة جهلٌ به وقد مرّ جوابه وهو أن لجهل بالله مي بعض الوجوء لا يصر الثاني انه عابد لغير الله فيكون كافرا كعابد الصنم قلناً ليس المجسّم عبدا لغير الله بل هو معتقد في الله الخالف المرازي العالم القادر ما لا يجوز عليه عا قد جاء به الشرع على تأويل ولم يأوّله فلا يلزم كفره بخلاف عابد الصنم فانه عابد لغير الله حقيقة الثالث لقد كفر الدِّين قالوا أن الله هو السيج بن مريم وما ذلك الكفر الله لاتَّهم جعلوا غير الله الها فلزم الشرك وهولاء المجسّمة كذلك لانهم جعلوا للسم الذَّى هو غير الله الها قلنا ما ذكرتموه عنوع والمستند ما تقدَّم من الد اعتقد في الله ما لا يجوز عليه فلم يجعل غير الله الها حتى يكون مشركا الرابع من تلك الابحاث قد كُفّر الروافض والخوارج بوجوه الاول ان القدر في اكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والاحاديث الصحيحة بالتوكية والايمان تكذيب للقرآن وللرسول حيث اثنى عليهم وعظمهم فيكون كفرًا قلنا لا ثناء عليهم خاصَّة اي لا ثناء في القرآن على واحسد من الصحابة بخصوصة وفرُّلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في الثناء العام الوارد فيه واليه اشار بقوله ولا هم داخلون فيه

للكفر عليهم بما ذهبوا الية والالزام غير الالتزام واللزوم غير القول به كما مرّ عن قريب السادسُ انكارُهم الرؤية وقد دلّ القرآن على انّ منكرها كافر لانَّه قال تع بل همر بلقاء ربَّهم كافرون قلنا اللقاء حقيقة في الالـتـقـاء والوصول الى عاسة الشيء وذلك مرح في حقّه تع فتعيّن انه في الآية ماجاز فلعلّ المراد به لقاء قواب الله لا رؤيته فان المفسّرين كلهم قالوا المراد به الوصول الى دار الثواب الثاني من تلك الابحاث تكفيرُ المعتول؛ الاصحاب بامور الاولُّ انكارُ كون العبد فاعلا لفعله لانه سدَّ باب اثبات الصانع اذ طريقُه قياسُ الغايب على الشاهد واذا جاز عدم استناد فعلنا الينا جاز استداد للوادث لا الى مُحْدثها أي الطريق الى احتيام العالم في حدوثه الى الفاعل هو قياسه على حاجة انعالنا في حدوثها الينا فاذا لم تحتم هي في حدوثها الينا لم يمكن القياس فالقول بد سدَّ لباب اثبات صانع العالم وهو كفر قلناً ليس الطريف الى احتياج العالم في حدوثه الى الصانع منحصرا في القياس المنكور أن قد تقدّم لنا في اثبات الصانع وجبوة خمسة لا يُحْتار فيها إلى هذا القياس الثاني من تلكه الامور نسبة فعل العبد الى الله تع لانه يازمه كونه فاعلا للقبايي فجاز ، اظهار المحجو على يد الكانب اذ غايته انه نعل قبيم وقد جوزتم صدوره عنه تع فلا يبقى للمجزة دلالة على صدى النبي وجاز ايصا الكلب علية سجانه فيرتفع الوثوق عن كلامه في وعده ووعيده وفيه أبطال الشرايع بالكلية قلنا قد اجبنا عنه بما مر من انه لا قبيم بالنسبة اليه تع بل الافعال كلها يحسن صدورها عنه وس ان اظهار المجزعلى يد الكانب وان كان عكنا صدوره عنه عقلا الا انه معلوم انتفاره عادة كسائر العاديّات الى آخر ما مر في البحث عن كيفية دلالة المجزة الثالث اثبات الصفات قول بقدماء

متعدَّدة وقد كُفِّر النصاري للقول بقدماء ثبلثة فكيف الستَّة أو السبعة

على التصرّع والابتهال آلى الله في أن يوزقهم الايمان وباجتبهم عن الكفو وهم ينكزونه لاتهم يقولون قد فعل الله من اللطف ما المكن لوجوبة علية وأما نفس الايمان فليس من فعله تع بل من فعل العباد كالكفر فلا فايدة في نلك الابتهال المجمّع عليه قلمًا المجوس لم يكفّروا لقولهم أن الله لا يقدر على فهل الشيطان بل كُقروا لغيره وهو قولهم بتناهي مقدورات الله تع وعجزه عن دفع الشيطان واحتياجه في دفعه الى الاستعانة بالملائكة وأيصا خرق الاجماع مطلقا ليس بكفر بل خري الاجماع القطعي الذي صار من صرورات الدين تم أن سلّمنا أنّ خرى الاجماع الذي نكرتموه كفر قلنا ذلك الخرق ليس من مذهبهم بل غايته اله لازم منه ومن يلزمه الكفر ولا يعلم به لم قلتمر أنه كافر الثالثُ قولهم بخلف القرآن وفي للديث الصحيم من قال القرآن مخلوق فهو كافر قلفا آحاد فال تغيد علما او المراد بالمُخلوق هو المختلف أي المترى يقلل خلف الافك واختلقه وتحققه اى افتراه وهذا كفر بلا خلاف والنواع في كونه مخلوقا بمعنى انه حادث الرابع قد اجمع من قبلهم من الاملة على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لريكن وقد ورد في للديث ايضا وهم ينكرونه حيث يدعون انه قد يشاء الله شيئًا ولا يكون وقد لا يشاه ويكون قلنا نمنع الاجماع وعلى تقدير ثبوته نمنع كون مخالفه كافراً كما عرفت الحامس قولهم المعدوم شيء أي ثابت متقرر في الازل وإنه تصريح بمذهب أهل الهيولي سيّما نُفاة الاحوالُ الذين كانوا قبل ابي هاشم لان ثاته عندهم وجوده يعني إن نافي الاحوال يلزمع القول بان ذات الشيء عين وجبوده فاذا كانبت الدوات عندهم حاصلة في الازل بلا فاعل كانت وجوداتها كذَّلك فذوات المكنات ح موجودة قديمة من غير استناد الى فاعل اصلا وُهذا الشنتع من المقول بوجود الهيبولي القديمة المستفدة الى فاعل في المهنلة قلناً ما ذكوتم النوامر بان مُحْدِثه فاعلَّ مختارٌ لان دلالة الفعل المُحْكَم على علم فاعله واختيارة ضرورية ودلالة المجزة على صدى المدعى صرورية ايسما وانا غرف هذه الاصول امكن العلم بصدى الرسول فثبت أن اصول الاسلام جلية وأن ادلتها أجْمَلة واضحة فلذلك لم يبحث عنها بخلاف المسادل التى احديد أيم ادرت في الكتاب والسنة ما يتخيله المبطل معارضا لما يحتي به المنتوا عا ورد في الكتاب والسنة ما يتخيله المبطل معارضا لما يحتي به المنحق فيها وكل واحد منهما يدعى لن التأويل العطابة لمذهب أول فلا يمكن جعلها ميا يتوقف عليه صحة الاسلام فلا يجوز الالسلام على التكفير اذ فيه خطر عظيم ولنذكر الآن ما كُفر به يعض اهل القبلة ونفصل عنها على سبيل التفصيل وفيه لبحاث الاول كفرت للعتوللا في امور ونفصل عنها على سبيل التفصيل وفيه لبحاث الاول كفرت للعتوللا في امور المنابية التي في العلم والقدرة والحيوة ونظايرها فمندكرة اى منكر المحالية التي في العلم والقدرة والحيوة ونظايرها فمندكرة اى منكرة

اتصافه بها جاهل بالله والجاهل بالله كافر قلنا الجهل بالله من جميع الوجوة كقر لكن أيس احد من اهل القبلة يَجْهَله كذلك فاتهم على الحتلاف مذاهبهم اعترفوا بانه قديم ارلى عالم قادر خالف السموات والارص ولجهل به من بعض الوجوة لا يصر والا لزم تكفير المعترلة والاشاعرة بعضهم يعضا فيما اختلفوا فيه اى لو كان لجهل بتفاصيل الصفات قادحا في الايمان لكفر بعض الاشاعرة بعضهم فيما اختلفوا فيه من تفاصيلها وكذا في الايمان لكفر بعض الاشاعرة وبغداد فاتهم اختلفوا ايضا فيها الثاني من تلك للامور انكارهم ايجاد الله لفعل العبد والله كفر أمّا اولا فلاتهم جعلوه غير قادر على فعل العبد الما على عينه كالجبّائية وإمّا على مثله كالبلخى وأتباعه وأها على القبيم مطلقاً كانمُظام ومتابعية وجعلوا العبد غير قادر على فعله وأها على القبيم مطلقاً كانمُظام ومتابعية وجعلوا العبد غير قادر على فعله يقدر احدهما على مقدور الآخر وأمّا ثلفيا فللإجماع النفقد من الاجة

ستُطْلَع عليها وقد حكّر المجسّبة مخالف يكفّرنا فنحن نكفّره والآفلا لنا وقال الاستان ابو اسحق كل مخالف يكفّرنا فنحن نكفّره والآفلا ان المسائل على ما هو المختار عندنا وهو ان لا نكفّر احدا من اهل القبلة ان المسائل التي اختلف فيها اهل القبلة من كون الله عالما بعلم او مُوحِدا لفعل العبد او غير مترحيّر ولا في جهة ونحوها ككونة مَرْتيّا او لا لم يبحث النبي صلعم عن اعتقاد من حكم باسلامة فيها ولا الصحابة ولا التابعون فعلم أن حجّة دين الاسلام لا تتوقف على معرفة لحقّ في تلك المسائل وأن الخطاء فيها ليس قادحا في حقيقة الاسلام ان لو توقفت عليها وكان لفطاء قادحا في تلك لحقيقة لوجب ان يبحث عن كيفية اعتقادهم فيها لكن لم يَجْرِ حديثُ شيء منها في زمانة عمر ولا في زمانهم اصلا فأن قيل لكن لم يَجْرِ حديثُ شيء منها في زمانة عمر ولا في زمانهم اصلا فأن قيل

لعلَّه عم عرف منهم ذلك أي كونهم عالمين بها أجمالًا فلم يبحث عنها

لذلك كما لم يجث عن علمهم بعلمة تع وقدرته مع وجوب اعتقادهما وما ذلك الا لعلمة بانهم عالمون على طريق الجملة بانة تع عالم قادر فكذا لخال في تلك المسائل قلنا ما ذكرتموه مكابرة لانا نعلم ان الاعراب الذين جاوًا البة عهر ما كانوا كلهم علين يانة تع عالم بالعلم لا بالذات وانة مرتى في الدار الآخرة وانه ليس بجسم ولا في مكان وجهة وانه قادر على افعال العباد كلها وانه مُوجِد لها بأسرها فالقول بانهم كانوا علين بها ممّا علم فسادة بالصرورة وأمّا العلم والقدرة فهما ممّا يتوقف عليه ثبوت نبوته لتوقف دلالة المجزة عليهما فكان الاعتراف والعلم بها أي بالنبوة دليلا للعلم بهما ولو اجمالا فلذلك لم يجث عنهما قال الامام الرازي الاصول التي يتوقف عليها صحّة نبوة مجمّد صلعم ادتتها على ما يليف باصحاب الني يتوقف عليها صحّة نبوة مجمّد صلعم ادتتها على ما يليف باصحاب المجمل طاهرة فان من دخل بستانا ورأى ازهارا حادثة بعد أن لم تكن ثم رأى عنقود عنب قد اسود جميع حباته الاحبة واحدة مع تساوى نسهة المله والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك النبات فانه يُصْطَر الى العلم نسهة الماه والهواء وحر الشمس الى جميع تلك

كانوا يقيمون عليه لخد في الزنا وشرب لخمر وقذف الحصنات ولا يقتلونه ولا يحكمون بردّته ويدفنونه في مقابر المسلمين مع اجماعهم على ان الكافر لا يعامَل معه كذلك وايضا فيلزم من كون الفاسف كافرا بينونة المرعة عن زوجها بمجرد رمى الزوج اياها بالزنا من غير لغان وقصاد كاص لانه أن صدى الزوج فهي كافرة بارتكاب الزنا وأن كذب فهو كافر بارتكاب قذف الحصنة فكانت البينونة واقعة على التقديرين قلنا هو مومن وقد مرّ الكلام فيه في بيان حقيقة الايمان الثاني ما قاله واصل بي عطاء لعمرو بن عبيد فرجع عمرو آلى مذهبه وهو أنّ فسَّقه معلوم وفاقا وايمانه مختلَف فيه اى الامة مجمعة على ان صاحب الكبيرة فأست واختلفوا في كونه مومنا او كافرا, فنترك المختلف فيه ونا خذ بالمتفق عليه قلنا قد مر أنه مومن قطعا ولا خلاف فيه ممن قبله من الامة بل قد أجمع من قبله على أنه الى المحلف اما مومى او كافر فالقول بالواسطة خرى للاجماع المنعقد على الانحصار في نينك القسمين فيكون باطلا بلا اشتباه ، القصد الخامس في ان المخالف للحق من اهل القبلة هل يكفِّر ام لا جمهور التكلمين والفقهاء على اند لا يكفِّر احد من اهل القبلة فان الشيخ ابا للسرم قال في اول كتاب مقالات الاسلاميين اختلف السلمون بعد نبيهم عم في اشياء صَلَّل بعضهم بعضا وتبرَّاء بعضهم عين بعص فصاروا فرقا متباينين الله ان الاسلام يجمعهم ويعمهم وهذا مذهبه وعليه اكثر الحابنا وقد نقل عن الشافعي انه قال لا ارد شهادة احد من اهل الاهواء الا الخَطَّابية فانهم يعتقدون حلَّ الكذب وحكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن الى حنيفة رحمة الله عليه انه لم يكفّر احدا من اهل القبلة وحكى ابو بكر الرازى مثل ذلك عن الكَرْخيّ وغيره والمعتزلة اللهن كانوا قبل الى للسين تحامقوا فكقروا الاحساب في امور سيأتيك تفصيلها فعارضه بعصفا بالقل فكقرهم في امرر اخسرى

اللَّين اتَّقوا أذ يُعْلَم منه أن الانسان إمَّا مَتَّف يساق أن الجنة أو كافو يساى الى الثناز وللواب عنه قد مر مثله وهو ان يُكْرَ قسمَيْن لا يدل على عدم قسم ثالث السابع عشر قوله عليه السلام من ترك صلوة متعمدا فقد كفر وقوله عمر من مات ولم يحيِّج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا قلنا الآحاد لا تعارض الإجماع المنعقد قبل حدوث المخالفين الثامن عشر ولاية الله وعداوته صدّان فلا واسطة بينهما وولاية الله ايملي فعداوته كفر قلنا لا نم عدم الواسطة بين كل صدين فإن السواد والبياص متصادان وبينهما واسطة فجاز أن يكون بين ولايته وعداوته واسطة احتي من زعم انه اي مرتكب الكبيرة منافق بوجهين الاول نقلي وهو قوله عم آية المنافق ثلث انا وعد اخلف واللاحدث كذب وانا انتمي خان قلنا هو متروك الظاهر لان من وعد غيرة أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم اخلفه لم يخرج بذلك عن الأيمان الى النفاق اجماعا وقيل معناه أن هذه الخصال الثلث اذا صارت معا ملكة تشخص كانت علامة لنفاقِه وأمًّا بدور، كونها ملكة فلا الا يُرَى أن اخوة يوسف وعدوا اباهم أن يحفظوه فاخلفوا وانتمنهم ابوهم فضافوا وكخبوا في قولهم فاكله الذُّبُ وما كانوا منافقين اتَّفاقا على أن العلامة الداللة على شيء قد الا تكون قطعية الدلالة فيجوز تخلُّفُ المدلول عنها الثالَق عقلي وهو أن من اعتقد من العقلاء أن في هذا الله عدر حيَّة لم يُدُّخل يده فيه فاذا زعم نلك ثمر ادخل يده فيه عُلم انه قاله لا عن اعتقاد فكذا لا ال فيمن ارتكب الكبيرة قلنا مصرة للية عاجلة محققة بخلاف عقاب الذنيس لانها آجلة وغير محققة أذ يجبور التوبة والعفو فانتيقا واحتب المعتبلة بوجهين الاجل أن الفلسف ليس مؤمنا لما مر من أن الايملن عبارة عي الطاعات ولا كافرا بالاجماع لانهم أي الصحابة ومن بعدهم من السلف

لم ارتَ كتابيَّةُ الى قوله انه كلن لا يُؤمن . بالله العظيم والفاسف لا يوتَّى كتابه بيمينه وهو طاهر بل بشماله اذ لا ثالث هناك فيكو رس كافرا قلنا نْكُرُ قسمين من الناس في نلك اليوم اعني من يُوكِّي كتابه بيمينه ومي يوَّق بشماله لا يدلَّ على عدم القسم الثالث اذ يجوز ان لا يوَّق بعصهم كتابه بايديهم بل يُقْرَاء عليهم وليس في نظم التنزيل ما ينافي ذلك مع أن التخصيص ط اي ان سلمنا الانحصار في القسمين قلنا ان قوله انه كان لا يؤمن بالله العظيم ليس عاماً لكل من يؤتى كتابه بشماله لإن فساي اهل القبلة مرَّمنون بالله اي مصدّقون به فلا يندرجون في قوله انه كان لا يومن الثالثُ عشر الفاسق طالم على غيره او على نفسه وكل طالمر كافر لقوله تع ألَّا لعنة الله على الظالين الذين يصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون قلنا يلزم عا نكرتم تكفير الانبياء حيث اعترفوا بظلمهم فانه قال آدم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا وقال موسي الى ظلمت نفسى وقال يونس اتى كنت من الظالمين وحلَّه أن يقال ما نكر بعد الظالمين صفة مخصصة فلا يلزم تكفير كل ظالم الرابع عشر قوله تع وأمّا الذين فسقوا فمأويهم النار الاية وتمامها كلّما ازادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذَّبون فانه يدلُّ على أن كل فاسق كافر قلناً ليس قوله وأمَّا الذيبي فسقوا باقيا على عمومه الظاهر لانه يقتصى أن كل فاسق يكذّب بالقيامة وانه بط قطعاً الخامس عشر قوله تع يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سَقَرَ الى قوله وكُنَّا فكلَّاب بيوم الدين فثبت بذلك أن كل مجرم داخل في النار كافر ولا شبهة في أن الفاسف مجرم يدخل النار قلنا قد مر جـوابـ وهو إن الاية متروكة الظاهر والله لزم كون كل مجرم مكذَّها بيوم القيامة وهو بط قطعا السائس عشر قوله تع وشيق الذين كفروا الدقولم وسيق

فيكون كافرا قلنا لا نم أن كل فاسق كذَّلك أي مسودٌ الوجه يـوم القيامة فان الاية لا تقتصى ذلك مل هي واردة في بعض الكفار الذين كفروا بعد ايمانهم لقوله اكفرتم بعد ايمانكم الثامن انه اى مرتكب الكبيرة من احداب المشأمة وقال تع والذين كفروا بآياتنا هم احداب المشأمة فدلَّ على أن كل من كان من احجاب المشأمة فهو كافر قلنا هو أي ما ذكرتم من معنى الاية من باب ايهام العكس فانها تخلُّ على أن كل من كفر كان من المحاب المشأمة وذلك لا ينعكس كُلَّيًّا كما توقَّمتموه واليضا ينتقض استدلالكم بهذه الاية بالزاني والسارق المصدّقين بما هو من ضروريات الدين فانهما من اصحاب المشأمة مع عدم تكذيبهما التاسع قوله تع ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون وانه يقتصى حصر المبتداء في الخبر والصحيم المطابق النهاية حصر الخبر في المبتداء فيصدى م ان كل فاسق كافر قلنا الحصر الذي نكرتموه عنوع كونه مستفادا من الاية لان الكافر ابتداء كذلك أي فاسق لغة وأن لم يطلق عليه لفظ الفاسق في العُرْف الطارى على الكافر فلا ينحصر الفاسف مطلقا فيمن كفر بعد ذلك بل المنخصر فيه الفاسف الكامل العاشر قوله تع انه لآ ييأس من روح الله الا القوم الكافرون والفاسع آيس من روح الله اى ثوابه قلنا كونه آيسا مم الرجاء لخاصل له بسبب ايمانه الحادى عشر قوله تع انك من تُدُخل النار فقد اخزيتَه مع قوله أن الخزى اليوم والسوء على الكافرين وتقريره أن الفاسق يدخل النار للايات العامة المُوعدة وكل من يدخل النار فهو مُخْزَى لـلايـة الاولى وكل مخزى كافـر للاية الثانية قلنا المُفْرَد المحلَّى باللام وهو الفرى ههنا لا عموم له عندنا فلا يلزم انحصار الخزى مطلقا في الكافر أو نقول المراد به على تقدير عمومه التخرى الكامل فيلزم ج انحصار افراده في الكافر لا انحصار افراد الخرى مطلقا فيه الثاني عشر قوله تع وأمّاً من اوق كتابه بشماله فيقول يا ليتنى يعمّ الثواب والعقاب وايصا فالكه للصر متروكه لقوله تع اليوم تُحِّزَى كل نفس بما كسبت فوجب حمل الاية على جزاء مخصوص بالكافر كما يدلّ عليه سياق الاية اعنى قوله ذلك جزيناهم بما كفروا فالمعنى وهل يجازي ذلك للواء الا الكفور وصاحب الكبيرة جاز ان يجازي جزاء مغايرا لما يختص بالكافر الثالث قوله تع بعد ايجاب الحيم ومن كفر اى لم يحيِّ فانَّ الله غنى عن العالمين فقد جعل ترك لليَّ كفرا قلنا المراد من جحد وجوبة ولا شك في كفره الرابع قوله تع حكاية عن موسى وهرون انَّا قد أُوحيَ الينا أنَّ العذاب على من كذَّب وتوتَّى فانه يدلُّ على انحصار العذاب في المكنّب وهو كافر ولا شك أن الفاسف معدَّب لما ورد فيه من الوعيد قلناً هو ايصا متروك الظاهر ومخصوص للاتفاق على عداب شارب للمر والزاني مع انه غير مكذَّب لله تع بل اليهود والنصاري لا يكذَّبون الله تع وربما يلزمهم التكذيب لكن فرق بين المكذَّب ومن يلزمه التكذيب الخامس قوله تع فأنذر تُكم نارا تَلَقَّى الإ يَصْلَيها الَّا الاشقى الذى كنّب وتوتّى فانه يدنّ على أن كل من يصلى النار فهو كافر والفاسق أي مرتكب الكبيرة يصليها أي النار للايات العامّة المُوعدة بدخولها قلنا لعل ذلك نار خاصة يعنى ان الصمير في يصليها عايد الى نار منكَّرة فلعل تنكيرها للوحدة النوعية فتكون نارا مخصوصة لا يصليها الا الكافر السادسُ قوله تع في حقّ من خفّت موازينه الم تكى آياتي تُتْلَى عليكم فكنتم بها تكلّبون وح نقول الفاسف عن خفّت موازينه لقلة حسناته وكل من خقت موازينه فهو مكذَّب بالاية المذكورة وكل

لقلة حسناته وكل من خفّت موازينه فهو مكلّب بالاية المنكورة وكل مكلّب كافر قلنا بل ثقلت موازين الفاسق بالايمان فلا يندرج فيمن خفّت موازينة السابع قوله تع يوم تبيض وجوة وتسود وجوه فأمّا الذين السودّت وجوهم أكفرتم بعد ايمانكم والفاسق عن وجهه مسود بالمصية

يتصمى انعلم بدلالة المعجزة وأنه اى العلم بدلالة المعجزة على صدي النبي يتصمى العلم بما يجب اعتقاده في ذات الله تع وصفاته وافعاله فمن كل مصدَّقِا حقيقةٌ كان هالما بهذه الاموركلها وأن لم يمكن له تنقيم الادلة وتحريرها فان ذلك ليس شرطا في العلم والفروج عن التقليد دمن لريكن طلابها بأدلتها مفصَّلة ولا مُجْمَلة وكان مقلدا محصا لمريكن مصدّقا حقيقةً فلا يكون ناجيا ولعل الاكثرين الذين حكم النبي باسلامهم ونجاتهم كانوا من العالمين علما اجمالها كما مر في قصة الاعرابي لا من المقلَّدين. تقليدا محصا ؛ المقصد الرابع في أن مرتكب الكبيرة من الله المالية اي من اهل القبلة مؤمن وقد تقدّم بيانه في مسئلة حقيقة الايمان وغرضنا فهنا نكرُ مذهب المخالفين والإواب عن شبههم ذهب الخوارج الى انع كافر والحُسَن البصرى الى انع منافق والمعتزلة الى انع لا مومن ولا كافر حجة للحوارج وجوه الاول قوله تع ومن لم بحكم بما انسول الله فأونتك هم الكافرون فان كلمة من عامة في كل من لم بحكم بما انول الله فيدخل فيه الفاسف المصدق وايصا فقد عُلَّل كفرهم بعدم الحكم فكل من لر يحكم بما انزل الله كان كافرا والفاسف لر يحكم بما انزل الله قلناً الموصولات لم توضع للعموم بل في للجنس تحتمل العموم والخصوص فنقول المراد من لم يحكم بشيء عا انزل الله اصلاً ولا نزاع في كونه كافرا أو نقول المراد بما انزل الله هو التورية بقرينة ما قبله وهو إنّا انزلنا التورية

الاية وأُمتنا غير متعبّدين بالحكم بها فيختص اليهود فيلوم ان يكونوا كافرين اذا لم يحكموا بالتورية ونحن نقول بموجّبه الثناني من تلك الوجوة قوله تع وهل يجازى الا الكفور فانه يدلَّ على ان كل من يجازى فهو كافر وصاحب الكبيرة عن يجازى لقوله ومن يقتل مومنا متعبّدا فجزاوة جهنم فيكون كافرا قلنا هو متروك الطاهر لان طافرة حصر الجزاء في الكفور وهو متروك قطعا الديجارى غير الكفور وهو المثاب لان الجزاء

والتلفظ بكلمات دالّة على ذلكه وكسب الرسول والاستخفاف به فهو كفر والتلفظ بكلمات دالّة على ذلكه وهو قسمان قسم يُخْرِج مرتكبه آلى منزلة بين الكفر والايمان على معنى إنه لا يُحْكُم على صاحبها بالكفر لسائر

المنزلتين أى الكفر والايمان على معنى أنه لا يُحكم على صاحبها بالكفر لسائر ما اتصف به من أعماله الصالحة ولا بالايمان لايهامه عدم التصديق بل يُحكم عليه بالفسق وبعبر عنها أى عن المعاصى المنخرجة ألى تلكك المنزلة بالكباير كالقتل بالعمد والعُدوان والزنا وشرب الخمر ونظايرها وأول من احدث القول بهذا الاخراج واصل بن عطاء وعمرو بن عُبيد ومنها ما لا يُخْرِج أى قسم لا يخرج ككشف العورة والسفة ويسمى بالصغاير ولا يوصف صاحبها بالكفر ولا بالفسق بل بالايمان وسنزيدة أى نزيد ما نكرناه في هذا المقصد من قولي الخوارج والمعتزلة بيانا في المقصد النذى يتلوه و تنبوة محمد يتلوه و تنفيل الكفار فنقول الانسان اما معترف بنبوة محمد يتلوه و تنبوة محمد

صلعمر او لا والثاني إمّا معترف بالنبوة في الجملة وهمر اليهود والنصارى

رغيره كالمجوس وإمّا غير معترف بها اصلا وهو امّا معترف بالقادر المختار

وهم البراعمة أو لا وهم الدَهْرية على اختلاف اصنافهم ثم انكارُهم لنبوته صلعمر امّا عن عناد وعذابه مخلّد اجماعا وامّا عن اجتهاد بلا تقصير فالجاحظُ والعنبرى على انه معدور وعذابه غير مخلّد وقد عرفت النه مخالف لاجماع من قبلهما والاول وهو المعترف بنبوته عم امّا مخطى في اصل من المسائل الاصولية وسنبين في المقصد الخامس انه ليس بكافر أو لا يكون اعتقاده يكون مخطمًا في عقايده المتعلقة باصول الدين وهو إمّا أن يكون اعتقاده

عن برهان وهو ناج باتفاق اوعن تقليد وقد اختلف فيه في قال انه ناج بهذا الاعتقاد التقليدي فلأنّ النبي صلغم حكم باسلام من لم يُعلّم

منه ذلك وم الاكثرون ومن قال انه غير ناج به فلأنّ التصديق بالنبوة

فكون التصديق الايماني قابلا للزيادة واضح وضوحا تاما الثاني س وجهى التفاوت اعنى ما هو بحسب المتعلق ان يقال التصديق التفصيلي في أَفْراد ما علم مجيمه به جزو من الايمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال يعني أنَّ أَذْادَ ما جاء به متعدّدة وداخلة في التصديق الاجمالي فاذا عُلم واحد منها بخصوصه وصدّق به كان هذا تصديقا مغايرا لذلك التصديق المُجْمَل وجزءا من الايمان ولا شكه أن التصديقات التفصيلية تقبل الربادة فكذا الايمان والنصوص كنحو قوله تع واذا تُليت عليهم آياته زادتهم ايمانا دالة على قبوله لهما اى قبول الايمان الريادة والنقصان بالوجه الثاني كما أنّ نصّ قوله ولكن ليطمئن قلى قل على قبوله لهما بالوجه الاول ، المقصد الثالث في الكفر وهو خلاف الايمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما عُلم مجيئة به صرورةً فان قيل فشاد الزيّار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكل وهو بط اجماعا قلنا جعلنا الشيء الصادر عنه باختياره علامة للتكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدي ولو عُلم انه شد الزنّار لا لتعظيم دين النصاري واعتقاد حقيَّته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مرَّ في سجود الشمس لا يقال اطفال المؤمنين لا تصديف لهمر فيلزم ان يكونوا كفّارا لا مومنين وهو بط لانا نقول هم مصدّقون حكما لما عُلم من الدين ضرورة انه صلعم كان يجعل ايمان احد الابوين ايمانا للاولاد وهو أي الكف عند كل طايفة مقابل لما فُسر به الايمان كما هو عندنا مقابل لما فسَّرناه به فمن قال الايمان معرفة الله قال الكفر هو للهل بالله وبطلانه ظ ومن قال الايمان هو الطاءات كالخوارج وبعض المعتزلة قال الكفر هو المعصية لكنهم اختلفوا فقالت الخوارج كل معصية كفر وقد ابطلناه وقالت المعتزلة المعاصى اقسام ثلثة أن منها ما يدلُّ على للهل بالله ووحدته وما يجو: عليه وما لا يجوز وللهل برسالة رسوله كالقاء المصحف في القاذورات

لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذي عن الطريف الجوابُ أن المراد شُعَب الايمان قطعا لا نفس الايمان فانّ اماطة الاذي عن الطريف ليس داخلا في اصل الايمان حتى يكون فاقدُه غير مؤس بالاجماع فلا بدّ في الحديث من تقدير مصاف والمص لم يسورد دليل القايلين بأنّ الايمان همو المعرفة او التصديق مع الاقرار ، المقصد الثاني في ان الايمان على يزيد وينقص اثبته طايفة ونفاه آخرون قال الامامر الرازى وكثير من المتكلمين هو بحث لفظي لانه فرع تفسير الايمان فان قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لان الواجب هو اليقين وانع لا يقبل التفارت لا بحسب ذاتع لان التفاوت انما هو لاحتمال النقيص وهو اى احتماله ولو بأَبْعَد وجه ينافى اليقين فلا يجامعه ولا بحسب متعلقه لانه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجميع من حيث هو جميع لا يُتصور فيه تعدُّدٌ والَّالم يكي جميعا وان قلنا هو الاعمال اما وحدها او مع التصديق فيقبلهما وهو ظ والحقُّ أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين أى بحسب الذات وبحسب المتعلَّق الاول القِوَّة والصعف فإن التصدييق مهي الكيفيات النفسانية المتفارتة قرة وصعفا قولكم الواجب اليقيي والتفاوت لا يكون الا لاحتمال النقيص قلنا لا نم أن التفاوت لذلك الاحتمال فقط اذ باجوز أن يكون بالقوة والصعف بلا احتمال للنقيص ثمر ذلك الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون أيمان النبي وآحاد الامة سواء وأنَّه بط اجماعا ولقول اى ذلك الذى ذكرتموه ليس بصحيم لاقتصائه تلك المساواة ولقول ابراهيم عم ولكن ليطمئن قلبي فانه يدلُّ على قبول التصديق اليقيني للزيادة كما سلف تقريره والظاهر أن الظن الغالب الذى لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حُكْمُه حُكْمُ اليقيم، في كونه أيمانا حقيقيا فان أيمان اكثر العوامر من هذا القبيل وعلى هذا

ببصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكبنا بعدم ايمانه لالآن عدمر الساجود لغير الله داخل في حقيقة الايمان حتى لو عُلم انه لمر يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبُه مطبب، بالتصديق لر يُحْكَم بكفره فيما بينه وبين الله وان أُجْرِى عليه حُصُّمْر الكفر في الظاهر الثالث قولد تع وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهمر مشركون فانه يدنّ على اجتماع الايمان مع الشرك والتصديقُ بجميع ما جاء به الرسول لا يجامع الشرك لان التوحيد عا عُلم مجيئًه به فلا يكون الايمان عبارة عن ذلك التصديق قلنا ذلك الذي نكرتموه مشترك الالزامر لانّ الشرك مُناف للايمان اجماعا وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكور إيمانا ثم نقول في حلّم أن الايمان المعدّي بالباء همو التصديبة ولم يقصد به في الاية التصديق بجميع ما علم مجيسة في الدين بل بما قُيِّد به طاهرا و هو الله والتصديق بالله لا ينافي الشرك الد لعلَّه بوجوده وصفاته القيقية لا بالتوحيد الذي هو من الصفات السلبية وحاصله ان الايمان في اللغة هو التصديق مطلقا وفي الشرع هـ و التصديـ ق مقيَّدا بامر مخصوص هو جميع ما عُلم كونه من الدين صرورةً والمذكور في الاية محمول على معتاه اللغوي وأعلم إن الامام الرازي قر في النهاية الوجه الثالث هكذا المراد بالايمان هنا التصديف وهو محجامع للشرك فالإيمان الذي لا يجامع الشرك وجب ان يكون مغايرا للتصديق ثم اجاب عنه بأن نلك حجّة عليكم لان فعل الواجبات قد يجامع الشرك والايمان لا يجامعه فدل على ان فعل الواجبات ليس بليمان وعلى هذا التقرير يظهر اشتراك الالزام لا على ما في الكتلب احتم الاخرون ألقليلون بان الايمان فعل الطاءات بأسرها والقايلون بانه مركّب من التصديـة والاقهار والعمل جميعا بقوله عم الايمان بضع وسبعون شُعْبة أعْلاها قولُ

عدم الاخواء لا يعم المؤمنين جميعا بل هو مخصوص بالصحابة كما يدلُّ عليه لفظة معه ولا قاطع طريق فيهم فلا يتمر هذا الاستدلال وايصا ياجوزان يعكون الموصول مع صلته مبتداء خبره نورهمر يسعى بين ايديهم وحينتك جار ايضا أن يكون المومن مُخْرَى في يوم الطيمة بادخاله في النار وان كان مَالُه الخروجَ عنها الرابعُ نحو قوله عم لا يزني الزاني وهو مومي لا ايمان لمي لا امانة له قلنا مبالغة على معنى في هذه الاقعال ' ليست من شأن المؤمن كانها تُنافي الايمان ولا تجامعه ويجب للمل على هذا المعنى كيلا يلزم نقل لفظ الايمان عن معناه اللغوى ثمر أنها اى الاحاديث الدالة على اعتبار الاعمال كترك الزنا مثلا في الايسمان معارضة بالاحاديث الدالة على انه اى مرتكب الونا مثلا مومن وانه يدخل للنَّهُ حتى قال النبي عمر لاني نَرَّ لمَّا بالغ في السُّوال عند وأن زنَّ وان سرق على رغم انف افي ذر القسم الثاني من القسمين السابقين الوجوه الدالة على بطلان مذهب للصم رهي اللثة الاولُ لو كل الايمانُ هو التصديقَ لَما كان المؤمن مؤمنا حين لا يكون مصدَّقا كالنايم حال نومه والغافل حين غفلته وانَّه خلاف الاجماع قلنا المؤمن من آمن في الحال او في الماضي لا لانه حقيقة فيه وان امكن ان يُدّعي فيه ذلك كما هو مذهب جماعة في المشتقّات بل لان الشارع يعطى الحُكْمِيّ حُكْمَ الحقَّق وإلَّا أي وأن لم يكن الامر كما ذكرناه ورد عليهم مثلُه في الاعمال فإن الناهم والغافل لبسا في الاعمال المعتبرة في الايمان فلا يكونان مومنين ولا مَخْلَصَ الَّا بأنَّ الحُكْمي كالمحقَّق الثاني من صدَّى بما جاء به النبيُّ ومع ذلك سجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا والاجماء على خلافه قلنا فو دليل عدم التصديف أي سجوده لها يدلُّ بظافره على أنه ليس

عَذَا كِما مضى وأمَّا المقدَّمة الثالثة وفي أن الاسلام هو الايمان فهي أنما تصدي وتثبت بالدليل الاول لو كان الايمان دينا غير الاسلام لان الاية انَّما دلَّت على انَّ كلَّ دين مغايرِ للاسلام فانه غيرُ مقبول لا على انَّ كلّ شيء مغايرٍ لد غير مقبول فالاتحاد بين الاسلام والايمان انّما يثبت بهذه الأية اذا ثبت كون الايمان دينا وفية مصادرة لا تخفى لان كون الايمان دينا أي عمل للجوارج الذي هو الاسلام في قوَّة كونِه عينَ الاسلام فاثباتُ الثاني بالاول مكون دورا من قبيل اخذ المط في اثباته ولو اقتُصر. على منع كونه دينا اذ هو في قوَّة كونه اول المسلَّة اعنى كون الايمان عمل الإوارج لكان اولى وأمّا قصية الاستثناء فانها تدلّ على تصادي المسلمر والمومن دون الاسلام والايمان ألَّا يرى ان الصاحك يصدق على الباكي ولا تصادَّى بين ألصحك والبكاء فصلا عن الاتَّحاد الثاني من تلك الوجوة قوله تع وما كان الله ليصبع ايمانكم اي صلوتكم الى بيت المقدس وذلك لنزول الاية بعد تحويل القبلة دفعا لتوقم اضاعة صلوات كانت اليه قلنا بل التصديق بها أي لا يصبع تصديقكم بوجوب الصلوات التي توجّهتم فيها الى بيت المقدس وما يترتّب على ذلك التصديق وهو تلك الصلوات فلا يلزم ح تغيير اللفظ عن معناه الاصلى وإنْ سُلم ان المراد الصلوة جاز أن يكون مجازا وهو أولى من النقل الذي هو مذهبكم الثالثُ قاطع الطريق ليس بمومن فيكون ترك المنهيّ داخلا في الايمان وانما قلنا هو ليس بمومى لانه يُحْزَى دوم القيمة لقوله تع فيهم ولهم في الاخرة عذاب عظيم قال المفسّرون اي ولهم في الاخرة عذاب النار فالمذكور في الكتاب معنى القرآن لا نظمة مع قوله تع حكاية على سبيل التصديق والتقرير ربنا انك من تُدُخِد النار فقد اخزيته فان هذين القولين معا يدلن على أن قاطع الطريف يُخْزَى يوم القيمة والمومن لا يخزى في ذلك اليوم لقوله يوم لا يُخْزِى اللهُ الذيُّ والدَّين آمنوا معه قلنا فَمْنَعُه منه مانعٌ مِنْ خَرَس وغيرة كخوف من مُخالِف أن هكون كافرا وهو خلاف الاجماع احتج العتزلة بوجوة منها ما يدلّ على اثبات مذهبهم ومنهله ما يدلّ على اثبات مذهبهم القسمُ الاول اربعة الاولُ فعل ومنهله ما يدلّ على ابطال مذهب الخصم القسمُ الاول اربعة الاولُ فعل الواجبات هو الدين والدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الدين فلقوله تع بعد ذكر العبادة واقامة الصلوة وايتاء الركوة وذلك دينُ القيّمة الله الا يخفى ان لفظة ذلك اشارة الى جميع ما تقدّم من الواجبات هو الدين وأمّا أنّ الذي أمرتم به دين الملّة القيّمة ففعلُ الواجبات هو الدين وأمّا أنّ الاسلام الدين هو الاسلام فلقوله تع إنّ الدين عند الله الاسلام وأمّا أنّ الاسلام وامّا أنّ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يُقبَل منه ولاستثناء المسلمين من المومنين من المومنين من المومنين من المومنين

في قوله فأخرجنا من كان فيها الاية يعنى ان كلمة غير في قوله فما وجدنا فيها عير بيت من المسلمين ليست صفة على معنى فما وجدنا فيها اى في تلك القرية شياً غير بيت من المسلمين لانه كانب بل هى استثناء والمراد بالبيت اهل البيت فيجب ان يقدّر المستثنى منه على وجه يصحّ وهو ان يقال فما وجدنا فيها بيتا من المومنين الا بيتا من المسلمين فقد استثنى المسلم عن المومن فوجب ان يتحد الايمان بالاسلام قلنا لفظ نلك في تلك الاية أشارة الى الاخلاص الذي يدلّ عليه لفظ مخلصين لا الى المذكورات لانه واحد مذكّر فلا يصلح ان يكون اشارة الى الكثير الموبّن فان اكثر المذكورات مؤنّث وهو اى جعله اشارة الى الاخلاص الولى من تقدير الذي ذكرتم والطاهر المطابق لنهاية العقول ان يقال من تقدير الذي أمرتم به او الذي ذكر النفية الى في كونه اشارة الى الاخلاص تقدير الذي أمرتم به او الذي ذكر النفية الى في كونه اشارة الى الاخلاص تقدير الذي أمرتم به او الذي ذكر النفية الى في كونه اشارة الى الاخلاص تقرير اللغة على اصلها وفي كونه اشارة الى المذكور مطلقا اخراجها عنه

النقل عن المعنى اللغوى وجب عليكمر إن تجعلوا الايمان عبارة عن التصديق باللسان كما هو مذهب الكرامية فان اهل اللغة لا يعلمون مي التصديق الا ذلك قلنا لو فُرص عدمُ وضع صدَّقت لعني بل كان مُهْمَلا أو فُرص وصعه لمعنى غير التصديق لم يكن المتلفظ به على ذلك التقدير مصدّقا بحسب اللغة قطعا فالتصديق امّا معنى عده اللفظة أو عده الفظة لدلالتها على معناها وأيًّا ما كان فيجب الجزم بعلم العقلاء من اهل اللغة صرورةً بالتصديق القلى فكيف يقال انهم لا يعلمون الا اللساني ويوريُّده اى يويَّد أن الإيمان ليس فعل اللسان بل فعل القلب قولُه تع ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم الاخر وما هم بمومنين وقولُه قالت الاعراب آمنًا الاية فقد اثبت في هاتين الايتين التصديق اللساني ونفي الايمان فعلم أن المراد به التصديف القلبي دون اللساني احتب الكرامية بانه نواتر ان الرسول والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلمتين قمي اتى بهما ولا يستفسرون عن علمه وتصديقه القلبى وعمله فيحكمون بايمانه لمجرَّد الكلمتين فعلمنا انه الايمان بلا علم ولا عمل الجوابُ معارضته بالاجماع على أن المنافق كافر مع اقراره باللسان وتافيظه بالشهادتين ومعارضتُه بنحو قولم قل لر تومنوا ولكن قولوا اسلمنا وحلَّه بأنَّ يقال لا نواع في الله التصديق اللساني يسمَّى ايمانا لغنُّ لهلالته على التصديق القلبي ولا في الله يترتّب عليه في الشرع احكام الأيمان طَاهِراً فإنَّ الشَّارِع جعل مناطَّ الاحكام الامور الطَّاهرة المنصبطة والتصيديف القلى الرخفي لا يطلع عليه بخلاف الاقرار باللسل فانه مكشوف بلا سترة فينبط مع الاحتكام الدنيوية وأنما النزاء فيما بينه وبين الله أي النزاع في الايمان للقيقي الذي يترتب عليه الاحكام الاخروية ثم نقول لهم يَلْزَمكم أن من صدّى بقلبه وهَمَّ بالتكلُّم بالكلمتين التقسيم المذاهب كلها لنا على ما هو المختار عندنا وجوه الاول الايات الدالة على مُحَلِّيَة القلب للايمان نحو اولنُك كَتَبُ في قلوبهم الايمان

ولَمَّا يَدْخُلِ الايمان في قلوبكم وقلبُه مطمئن بالايمان ومنه اي وعا يدلّ على محلّية القلب للايمان الايات الدالّة على اللايمان على القلوب وكونها في أَخِنَهُ فانّها واردة على سبيل البيان لامتناع الايمان عنهم

ويويده دعاء الذي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلى على دينك وقولُه لأسامة وقد قَتَلَ من قال لا اله الا الله علّا شققت قلبه واذا ثبت انه فعّل القلب وجب ان يكون عبارة عن التصديق الذي من ضرورته المعرفة وذلك لان الشارع انما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب فلو كان لفظ الايمان في الشرع مغيرا عن وضع اللغة لتَبيّن باللهمة نقله وتغيره بالتوقيف كما تبيّن نقلُ الصلوة والزكوة وامثالهما ولاشتهر اشتهار فظايره بل كان هو بذلك اولى الثانى جاء الايمان مقرونا بالعمل الصالح في غير موضع من التكتاب نحو الذين آمنوا وعملوا

الصالحات فدلّ على التغاير وعلى أن العمل ليس داخلا فيه لان الشيء لا يُعْطَف على نفسه ولا للزء على كلّه الثالث أنه أي الايمان قُرن بصدّ

المعمل الصالح نحو وأن طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَثْبِتَ الايمان مع وجود القِتال ومنه أي ومما يدل على كونه مقرونا بصد العمل الصالح

مفهوم قوله الذين آمنوا ولم يُلْبِسوا ايمانهم بظلم فاته يستفاد منه اجتماع الايمان مع الظلم والآلم يكن لنفى اللبس فايدة ومن المعلوم ان الشيء لا يمكن اجتماعه مُع صدّه ولا مع صدّ جزئه فثبت ان الايمان ليس فعل الحوارج ولا مركبا منه فيكون فعلَ القلب وذلك امّا التصديق وإمّا المعرفة والثانى بط لانه خلاف الاصل لاستلزامه النقل وقد عرفت بطلانه فان قيل فلم لا تجعلونه التصديق باللسان ويدانكم افا ابيتم

مطلقا قال تع حكايةً من اخوة يوسف وما انت بمومن لنا اى بمصدى فيما حدَّثناك به وقال عم الايمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسلة اى تصدّى ويقال فلان يومن بكذا اى يصدّقه ويعترف به وأمّا في الشرع وهو متعلَّفُ ما ذكرنا من الاحكام يعنى الثواب على التفاصيل المذكورة فهو عندنا يعنى أتنباع الشيخ الى الحسن وعليه اكثر الأنمة كالقاضي والاستان ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة التصديق للرسول فيما عُلم مجيئته به ضرورة فقفصيلا فيما عُلم تفصيلا واجمالا فيما عُلم اجمالا فهو في الشرع تصعيقً خاص وقيل الايمان هو المعرفة فقوم والله وهو مدهب جُهْم بن صفوان وقوم بالله وبما جاءت به الرسل اجمالا وهو منقول عن بعض الفقهاء وقالت الكرامية هو كلمتا الشهادة وقال طايفة هو التصديق مع الكلمتين ويروى هذا عن الى حنيفة رحمه الله وقال قوم انه اعمال للوارج فذهب الخوارج والعلاف وعبد المبار الى انه الطاعات بأسرها فرضا كانت او نفلا وذهب الجبائي وابنع واكثر المعتزلة البصرية الى انه الطاعات المفترضة من الافعال والتروك دون النوافل وقال السلف أي بعضهم كابن مجاهد واصحاب الَّاثَم في المحدّثون كلّهم أنه مجموع هذه الثلثة فهو عندهم تصديف بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالاركان ووجه الصبط في هذه المذاهب المثمانية أن الايمان لا يتخرج باجماع المسلمين عن فعل القلب وفعل الجوارج فهو ح إمّا فعل القلب فقط وهو المعرفة على الوجهين أو التصديق المذكور وامّا فعل الجوارح فقط وهو امّا اللسان اى فعله وهو الكلمتان او غيرة اى غير فعل اللسان وهو العمل بالطاعات المطلقة أو المغترضة وأمًّا. فعل القلب وللوارج معا ولخارجة امّا اللسان وحدة أو سائر لخوارج أي جميعها فقد انصبط بهذا

الحديث الصحيم وأنه على تقدير كونه كذلك لا يمكن عقلا العبور عليه وأن أمكن العبور لمر يمكن الا مع مشقة عظيمة ففيه تعذيب للمومنين ولا عذابَ عليهم يوم القيامة وح وجب أن يُحْمَل قوله فآهدوم الى صراط للحيم على الطريف اليها للواب القادر المختار يمجور مم العبور عليه ويسهّله على المومنين بحيث لا يلحقهم تعَبُّ ولا نَصَبُّ كما جاء في الحديث في صفات الجايزين عليه أن منهم من هو كالبرق لخاطف ومنهم من هو كالربيع الهابة ومنهم من هو كالجواد ومنهم من تَخُور رجُلاه وتَعْلَقُ يداه ومنهم من يخرّ على وجهد وأمّا الميزان فانكره المعتزلة عن آخِرهم إلّا أنّ منهم من احاله عقلا ومنهم من جوّره ولمر يحكم بثبوته كالعِلَّاف وابن المعتمر قالوا يجب حملُ ما ورد في القرآن من الوزن والميزان على رماية العدل والانصاف بحيث لا يقع فيه تفاوت اصلا لا على آلة الوزن للقيقي وذلك لآن الاعمال اعراض قد عُدمت فلا يمكن اعادتها وأن امكن اعادتها فلأ يمكن ورنها أذ لا توصف الاعراض بالخقة والمثقل بل هما مختصان بالجواهر وايضا فالوزن للعلم بمقدارها وهي معلومة لله تع بلا وزن فلا فاهدة فيه اصلا فيكون قبيحا تنزه عنه الرب تع ولجواب انه ورد في للديث حين سمّل النبي عمر كيف يموزن الاعمالُ ان كتب الاعمال وسُحُفها في التي توزن وحديث الغرص من الوزر والقبر العقلي فيما لا فاهدة فيه قد مرّ مرارا • المرصد الثالث في للسماء الشرعية المستعملة في اصول الدين كالايمان والكفر والمومن والكافر والمعتزلة يسمونها اسماء دينية لا شرعية تفرقة بينها وبين الالفاظ المستعملة في الافعال الغرعية والاحكام من أن الايمان قل يزيد وينقص او لا ومن انه هل يثبت بين المومن والكافر واسطة أو لا وفيه مقاصل المقصد الأول في حقيقة الايمان اعلم أن الايمان في اللغة هو التصديق

المقصد الثاني عشر في أن جميع ما جاءبه الشرع من الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب والحوص المورود وشهادة الاعصاء كلها حقب بلا تأويل عند أكثر الائمة والعمدة في اثباتها امكانُها في نفسها أذ لا يلوم من فرض وقوعها من لذاته مع اخبار الصادق عنها واجسم علية السلمون قبل طهور المخالف ونطف به الكتاب نحو قوله فأفدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مستولون وقوله والوزن يومتن للق وقوله ونصع الموازيين القسطُ ليوم القيامة فقد ثبت بما نُكر الصراط والميزان بل ثبت ايضا السوال الذي هو قرهب من الساب وقوله فسوف يحاسب حسابا يسبيرا مع الاجماع على تسمية يوم القيامة يوم للساب فهذا الأجماع يويّد الاية الدالة على ثبوت للساب وقسوله فأمّا من اوق كتابع بيمينه وقوله اقراء كتابك فقد ثبت بهما قراءة الكتب وقوله يومر تشهد عليهم السنتُهم وايديهم وارجلُهم بما كانوا يعملون فتحقّقت به شهادة الاعصاء وقوله أنّا اعطيناك الكوثر فانه يدلُّ على للوص مع قوله عم . يعنى اند نطق بما ذكرناه الكتاب مع السنة ايصا كقوله عليه عم العلامة وقد قالوا له اين نطلبك يوم الحشر فقال على الصراط او على الميزان أو على للوس وكُتُبُ الاحاديث طافحة اى ممتلَّمة جدًّا بذلك اللَّى ادَّمينا كونِه حقًّا بحيث تُواتَرُ الفَّدْرُ المشترَكُ ولم يبق المُنْصف فيه اشتباء وإعلم أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهتم يعبر عليه جميع الْعُلِيقِ المُومِمُ، وغيرُ المُومِي وانكره اكثر المعتزلة وتردّد قولُ الحَجِبّائي فيه نغيا واثباتاً فنفاه تارة واثبته اخرى ونهب ابو الهذيل وبشر بي للعتمر الى جوازه دون للكم بوقوعة قالوا اى المنكرون من اثبته بالعنى المذكور رَصَفُه باقد اديّ من الشعر واحدّ من غرار السيف أي حدّه كما ورد به

شبهة فلا يُتصور موتهم فيها وقد يقال الا الموتد الاولى للجنس لا للوحدة وان كانت الصيغة صيغة الواحد نحو أنّ الانسان لفي خُسْر وليس فيها نفي تعدّد الموت لان الجنس يتناول المتعدّد ايصا فَهِذَا الذَّى ذكروه من الاية واجبنا عنه مفارضة ما احتججنا به من الايتين ثمر انهم بعد المعارضة قالوا انما يمكن العمل بالظواهر التي تمسكتمر بها أذا لمر تكن مخالفة للمعقول فانها على تقدير مخالفتها اياه يجب تأويلها وصرفها عن طواهرها فلا يبقى اكمر وجه احتجاج بها ودليلٌ مخالفتها للمعقول لنّا نرى شخصا يُصْلُب ويبقى مصلوبا الى إن يذهب اجزارً ولا نشاهد فيد احياء ولا مساءلة والقرل بهما مع عدم المشاهدة سفسطة طاهرة وابلغُ منه من اكلته السباع والطيور وتفرّقت اجزاوً في بطونها وحواصلها وابلغُ منه من أُحْرِق حتى تفتُّت وفُرَّى اجزاوُه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا فانا نعلم عدم احيانه ومساءلته وعذابه صرورةً وقد تحيّر الاحاب في التفصّي عن هذا فقالوا الى القاضي وأتباعد في صورة المصلوب لا بعد في الاحياء والمساملة مع عدم الشاعدة كما في صاحب السَّكْتلا فانه حيَّى مع أنَّا لا نشاهد حيوته وكما في روِّية النهي جبرئيل عليهما السلام وهو بين أَظُّهُر اعداية مع تستره عنهم وقال بعضهم لا بُعْدَ في رق لليوة الى بعض اجزاء البدن فيختص بالاخياء والساءلة والعذاب وان لم يكن ذلك مشاقدا لنا وأمَّا الصورة الاخرى يعنى بها ما يشمل الثانية والثالثة اذ هما من واد واحد فان ذلك التمسك بها مبنى على اشتراط البنية في الحيوة وهو ممر عندنا كما مر فلا بعد في أن تعاد الحيوة الى الاجزاء المتقرقة إو بعصها وان كان خلاف السعمادة فان خوارق العادة غير متنعة في مقدور الله تع كيما سلنف تنقبَرهره ،

الى ان المراد بالاماتتين ما فكر وبالاحيائين الاحياء في الدنيا والاحياء في القبر لان مقصودهم ذكر الامور الماصية واما لليوة الثالثة اعنى حيوة للشر فهُمْ فيها فلا حاجة الى ذكرها وعلى هذين التفسيرين ثبت الاحياء في القير ومن قال بالاحياء فيد قال بالمساءلة والعذاب ايضا فقد ثبت ان الكل حقّ وأماً حملٌ الاماتة الاولى على خلقهم امواتا في اطوار النطفة وحملُ الثانية على الاماتة الظاهرة وحملُ الاحيادين على احياء الدنيا والاحياء عند لخشر وح لا يثبت بالاية الاحياء في القبر فقد رد عليه بال الاماتة انما تكون بعد سابقة لخيوة ولا حيوة في اطوار العطف وبانَّه قولُ شذوذ من المفسّرين والمعتمد هو قول الاكثرين هذا والاحاديث الصحيحة الدالَّة عُليه أي على عداب القبر اكثر من. أن تحصى بحيث تَواتَرَ القَدْرُ المشتركُ وان كان كلُّ واحد منهما من قبين الآخاد منها اقد عم مرَّ بقبرين فقال انهما يعذَّبان وما يعذُّبان بكبيرة بل لانَّ احدهما كان لا يستنزه من البول وأمَّا الثاني فكان يمشى بالنميمة ومنها قوله استنزهوا من البول فار عامة عذاب القبر من البول وطنها قوله في سعد بن معاد لقد صغطته الارضُ صغطةً اختلفت بها صلوعة ومنها انه كان يُكْثر الاستعادة بالله من عذاب القبر الى غير نلك من الاحاديث المشتملة بعضها على مساملة ملكين ايصا وتسميتُهما منكرا ونكيرا مأخونةٌ من اجماع السلف واخبار مروية عن النبي عم احتبي المنكر بقوله تع لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ولو أُحْيُوا في القبر لذاقوا مونتين للوابُ أن ذلنك وصف لآهل المنة والصمير في فيها للجنة اي لا يذوق اهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم اهل الدنيا بالموت فلا دلالة في الاية على انتفاء موتة اخرى بعد المساءلة وقبل تخول الجنة وأتما قوله الا الموتة الاولى قهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليف بالحال كانه قيل لو امكن نوقهم الموتة الاولى لمذاقوا في للجنة الموت لكنه لا يمكن بلا

واكثر المتأخرين من المعتزلة والكور العُبائي وابنه والبلخي تسمية المَلَكَيْن منكرا ونكيرا وقالوا انما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلُجه اذا سنَّل والنكير انما هو تقريع الملكين له لنا في اثبات ما هو حق عندنا وجهان الاول قوله تع النار يعرصون عليها غدوا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدُّخلوا آلَ خيص الله العذاب عُطف في هذه الاية عذاب يوم القيامة علية اى على العداب الذي هو عرض النار صباحا ومساء فعلم انه غيره ولا شبهة في كونه قبل الانشار من القبور كما يدلّ عليه نظمر الاية بصريحه وما هو كذلك ليس غير عذاب القبر اتفاقا لان الاية وردت في حق الموتى فهو هو وبه أي بما ذُكر من الاية ذهب ابو الهذيل العلّاف وبشر بن المعتمر الى إن الكافر يعذَّب فيما بين النفاختين ايصا واذا ثبت التعذيب ثبت الاحياء والمساعلة لان كل من قال بعذاب القبر قال بهما وأمّا ما ذهب اليه الصالحي من المعتولة وابن جرير الطبرى وطايفة من الكرامية من تجويز فلك التعذيب على الهوتي من غير احياء فخروج عن المعقول لأن للجماد لا حسّ له فكيف يُتصوّر تعذيبه وما ذهب اليه بعض المتكلمين من ان الآلام تجتبع في اجساد الموتى وتتصاعف من غير احساس بها فاذا حُشروا احسوا بها دفعة واحدة فهو انكار العداب قبل الخشر فيبطل بما قرناه من ثبوته قبله الوجه الثاني قوله تع حكاية على سبيل التصديق ربُّنا أمتّنا اثنتين وآحْيَيْتَنَا اثنتين وما هـو اى وما المراد بالاماتتين والاحياتين في هذه الايم الله اللماتمة قبل مزار القبور ثمر الاحياء في القبو

ثم الاماتة فيه ايصا بعد مساءلة منكر ونكير ثم الاحياء للحشر هذا. هو الشايع المستفيض بين اصحاب التفسير قالوا والغرض بذكر الاحيادين انهم عرفوا فيهما قدرة الله على البعث ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبنا. اى المؤدوب التى حصلت بسبب انكار للشر وانما لم يذكر الاحياء فى الدنيا لانهم لم يكونوا معترفين بذنوبهم فى هذا الاحياء وذهب بعصهم الدنيا لانهم لم يكونوا معترفين بذنوبهم فى هذا الاحياء وذهب بعصهم

التوبة المفصّلة نحو أن يتوب هن الزنا دون شرب الخمر خلافٌ مبئيُّ على أن الندم أذا كان لكونه ننبا عُمَّ الاوقاتُ والذنوب جميعا أذ لا يجب عمومه لهما فذهب بعصهم إلى أنه يجب العموم لانه أذا ندم على ننب في وقت ولم يندم على ننب اخر او في وقت اخر ظهر انه لم يندم غليه لقبحه والآ ندم على قبايحه كلها لاشتراكها في العلة المقتصية النادم وندمر ايضا في جميع الاوقات فاذا لم يكن ندهم لقبحه لم يكن توبةً وذهب اخرون منهم الى انه لا يجب ذلك العموم كما في الواجهات فانه قد يأتى المأمور ببعضها دون بعض وفي بعض الارقات دون بعضها ويكون المأتي به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع ان العلة المقتصية للاتيان بالواجب في كون الفعل حسنا واجبا فان قيل مراتب للسي مختلفة في الافعال ويتفاوت ايضا اقتضارها بحسب الاوقات قلنا مراتيب القبح ايصا كذلك والاشاعرة وافقوا هولاء في صحّة التوبتين الخامس أنهمر أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهمر الفاسد فقالوا التوبة حسنة وس اتى بالحسنة وجب مجازاته عليها وقد عرفت بطلانه وأما قولة تع وهو اللَّى يقبل التوبة عن عبادة فلا يدلُّ على الوجوب بل على انه الذي يتوتّى ذلك ويتقبّله وليس لاحد سواه ذلك السادس اختُلف في كون التوبة طاعة قال الأمدى الظاهر أن التوبة طاعة واجبة فيثاب عليها لانها مأمور بها قال الله توبوا الى الله جميعا ايها المومنون والامر طاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجوازان يكون رخصة وايذانا بقبولها ودفعا للقفوط كقوله تع لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رُوْم الله انّ الله يغفر الذنوب جميعا ، المقصد الحادي عشر في احساء السوق في قبورهم ومسئلة مننكر ونكبر لهم وعذاب القبر للكافر والفاسف كلها حق عندنا واتفق عليه سلف الامة قبل طهور الخلاف واتفق عليه الاحتبر بعد الله وظهورة والكرة مطلقا صرار بن عمرو وبشر المريسي يستديم الندم على الذفب المتوب عنه في جميع الارقات وفي عندنا غير واجبة فيها أى في صحّة التوبة أمّا ردّ المطالم والخروج عنها بردّ المال او الاستبراء عنه أو الاعتذار ألى المغتاب واسترضاده أن بلغه الغيبة وحو ذلك

فواجب برأسه لا معخل له في الندم على نفب آخر قال الآمدى اذا اتى بمظلمة كالقتل والصرب مثلا فقد وجب غلية امران التوبة ولخروج عن المظلمة وهو تسليم نفسه مع الامكان ليُقتَص منه ومن الى باحد الواجبين لم يكن صحّة ما الى به متوقفة على الاتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلوتان فأتى باحديهما دون الاجرى وأمّا ان لا يعاود اصلا الى ما تناب عنه فلان الشخص قد يندم على الامر زمانا ثم يَبْدُوله والله بعقلب القلوب من حال الى حال قال الآمدى التوبة مأمور بها فتكون عبادة وليس من شرط صحّة العبادة المأتى بها في وقت عدم المعصية في وقت وليس من شرط صحّة العبادة المأتى بها في وقت عدم المعصية في وقت أخر بل غايته انه أذا ارتكب ذلك الذنب مرّة ثانية وجب عليه توبة اخرى عنه وأمّا استدامته للندم في جميع الازمنة فلان النادم اذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمة كان ذلك الندم في حكم الباقي لان الشارع الما الحكمي أي الامر الثابت حكما مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الما المحكمي في النابم مومن بالاتفاق ولما في التكليف بها أي باستدامة

الندم من الحَرَج المنفى عن الدين قال الآمدى يلزم من ذلك اختلالُ الصلوات وبلقى العبادات وأن لا يكون بتقدير عدم استداملا الندم وتذكّر تأيبا وأن يجب عليه اعادة التوبلا وهو خلاف الاجماع قال ومهما صحّت التوبلا ثم تذكّر الذنب لم يجب عليه تجديد التوبلا خلافا لبعض العلماء وذلك لانّا نعلم بالضرورة أن الصحابلا ومن اسلم بعد كفرة كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الحافليلا من المكفر ولا يجدّدون الاسلام ولا يأمرون به فكذلك الحال في كل ذنب وقعت التوبلا عنه الرابع من احكام التوبلا لهم في التوبلا الموقّقة مثلٍ أن لا يُدُفِ سنةً وفي من احكام التوبلا لهم في التوبلا الموقّقة مثلٍ أن لا يُدُفِ سنةً وفي

يتصور منى سلب مدرته والقطع طمعه بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتها فيتصور ذلك العزم من المسلوب ايصا ويويد ما قررناه قولُ الآمداقي حيث قال وانما قلمًا عند كونه اعلا لفعله في المستقيل احترازا عمَّا اذا زنى ثم جُبِّ او كان مُشْرِفا على الموت فانّ العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه ومع ذلك فانه اذا ندم على ما فعل صحّت توبته باجماع السلف وقال ابو هاشمر الزاني اذا جُبُّ لا يصمُّ توبته لانه عاجز عنه وهو بط بما اذا تاب عن الزنا ٠ وغيرة وهو في مرص مُخيف فان توبته صحيحة بالاجماع وان كان جازما بعجزه عن الفعل في المستقبل فله عبارته وايضا فقول المصنف لم يكن ذاك توبة منديدي على انه مختار الكل او الاكثر فينافيه ما صرح به من ان توبة الجبوب صحيحة عند غير الى عاشم فتدبر البحث الثاني في احتكامها الاول الزاني الجبوب أي الذي زني ثم جُب الدا ندم على الزنا وعرم أن لا يعود اليد على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه ابو فاشم قزعم افدلا يتحقف مند حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل ان لا قدرة له على القعل فيه وقال به الاخرون بناء على انه يكفى لتلك المانية تقديرُ القدرة والمأخذ في هذين القولين واضم كما ذكرناه الثاني من تلك الاحكام أن قلنا لا يُقْبَل ثدم المجبوب قمن تاب عن معصية لمرض مُخيف فهل يقبل ذلك منه لوجود التوبة منه ام لا يقبل لانه ليس باختيارة بل بالجاء للخوف اليه فيكون كالايمان عند اليأس وظهور ما يلجُّمُه اليه فانه غير مقبول اجماعا والترديدُ الذي ذكرة المص في توبة المرص المخيف مناف لما نقله الامدى من الاجماع على القبول كما مر الثالث منها شَبِطُ المعتبلة فيها اى في التوبة أمورا ثلثة أولها رد المظالر فانهم قالوا شرط محمّة التوبة عن مطّلمة الخروج عن تلك المطلمة وَثلنيها الله لا يعاود فلك الذخبُ الذَّى تاب عنه افَّ نضب كان وَعالمتها آنَ

واردة على سبب خاص والامام الراري بعد ما اورد شبهات المتولة في اثبات ما ادَّموه قال والخواب عنها اجمالاً أن يقالُ دلايلكم في نفى الشفاعة لا بدّ أن تكون عامَّة في الانتخاص والارقات ودلايلنا في اتباتها لا بدّ أن تكون خاصّة فيهما لانّا لا نُثْبت الشفاعة في حق كلّ شخص ولا في جسيع الاوقات والمخاص مقدّم على العام فالترجيخ معنا وأمّا الاجوبة المفسّلة فمذكورة في التفسير الكبير ، المقصد العاشر في التوبة وفيه بحثان الأول في حقيقتها وهي في اللغة الرجوع قال تع ثم تاب عليهم ليتوبوا اس رجع عليهم بالتغصل والانعام ليرجعوا الى الطاعة والانقياد وفي الشرع الندم على معصية من حيث في معصية مع عزم أن لا يعود اليها اذا قدر عليها فقولنا الندم لما سيأتي من للديث وقولنا على معصية لان البدم على فعل لا يكون معصيةً بل مباحا او طاعةً لا يسمَّى توبة وقولُنا من حبث هي معصية لان من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصُّداع ونَرَّف السعـقـل اى خقّته وطيشه والاخلال بالمال والعرّض لمر يكن تايبا شرعا وقولّنا مع عزم أن لا يعود اليها زيادة تقرير لما ذُكر أولا وذلك لان النادم على الامر لا يكوري الا كذلك ولذلك وره في الحديث الندم التوبة واعتُرض عليه بأنّ النادم على فعل في الماضي قد يريده في الحال او الاستقبال فهذا القيد احتراز عنه وما وره في للديث محمول على الندم الكامل وهو أن يكون معه العزم على عدم العود ابدا وردّ بانّ الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما لا يتخفى وقولنا اذا قدر لانّ من سُلب القدرة على الزنا وانقطع طبعه عن عود القدرة اليه لذا عوم على تركه لم يكن ذلك توبة منه وفيه بحث لان قوله اذا قدر طرف لترك الفعل المستفاد من قوله لا يعود والنما قيد بد لان ألعزم على ترك الفعل في وقت انما يُتعمور ممّن قدير على ذلك المفعل وتَركَ في نلك الرقت فغايدة فذا القيد أن العزم على الترك ليس مطلقا حنى لا

اختاره جمهورنا رجهان الاول ان للعفر من لا يعذَّب على الذنب مع أستحقاقه أي استحقاق العذاب ولا يقولون يعنى المعتزلة به أي بذلك الاستحقاق في غير صورة النواع أن لا استحقاق بالصغاير اصلا ولا بالكباير بعد التوبة فلمجيف الا الكماير قبلها فهو عفو عنها كما ذهبنا اليد الثانى الايات الدالة عليه اى على العفو عن الكبيرة قبل التوبة تحو قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان ما عدا الشرك داخل فيه ولا يمكن التقييد بالتوبة لان الكفر مغفور معها فيلزم تساجى ما نُفى عند الغفران وما أَثْبت له وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فصلا عن كلام الله تع وقوله أن الله يغفر الذنوب جميعاً فائه عام للكل فلا يخرج عنه الله ما أَجْمع عليه وقوله أن الله لذو مغفرة الناس على ظلمهم والتقريب ما ذكرناه أنَّهَا الى غير ذلك من الاهات الكثيرة ، المقصد التاسع في شفاعة محمَّد صلى الله عليه وعلى اله وسلم أُجْمَعَ الامَّهُ على ثهوت اصل الشفاعة المقبولة له عليه السلام ولكن هي عندنا لاهل الكباير من الامة في اسقاط العقاب عنهم لقوله عم شفاعتي لأهل الكهاير من امتى فانه حديث صحيم - ولقوله تع واستعفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات اي ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة السابقة وهي ذكر الذنب وسيأتيك في بيان حقيقة الايمان ان مرتكب الكبيرة مومن وطلب المغفرة لذنب المومن شفاعة له في اسقاط عقابه عنه وقالت المعتزلة انما في لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تع واتقوا يوما لا تَجْزِى نفس عن نفس شيئًا ولا تنففها شفاعة ومحو علم في شفاعة النبي وغيره الجواب انه لا عموم له في الاعبان لان الصمير لقوم معينين هم اليهود فلا يلزمر ان لا تنفع الشفاعة غيرهم ولا عموم اله في الازمان ايضا لانه لوقت مخصوص هو اليوم المذكور فيه فلا يلزم عدم نفعها في غير ذلك الوقت وفيه بحث لأن الصهير في قوله ولا تنفعها واجع الى النفس الثانية وهي نكرة في سيات النفي فتصون عامة وأن كانت

لا يدل على امتناع التسارى أن ما من مرتبة من مراقب البطساعيات الا ويجوز العقل بلوغ المعاصى اليها وبالعكس ولا استحالة من جهة العقل في تساقطهما ايصا لان كل واحد من العملين يودِّر في استحقاق الاخر كما مر انما استحالته للاجماع على أن لا خروج المكلُّف عنهما بل كل مكلُّف إمَّا من اهل الجنة أو النار ولا بدُّ له من الخلود في احديهما ولا يتصور وقوع احد الخلودين مع التساوى في الموجب وانما فسرنا المعتزلة بالجبَّانيِّين وأثَّباعهما لما سلف من ان جمهورهم ذهبوا الى احباط جميع الطاعات بمعصية واحدة وح فاحباط المعصية للطاعة المساوية لها يكون عندهم اولى والجوابُ لم لا يجوز على تقدير تساوى الطاهات والمعاصى ان يثاب لما مرِّ من انَّ جانب الثواب ارجيح فان للسنة تجزى بعشر امثالها والسيئة لا تجزى الا بمثلها وايصاعلى تقدير التساوى والتساقط معا لا يازم خلو المكلُّف عن الثواب والعقاب لجواز التفصّل بالثواب عندنا ويجوز ايصا أن لا يثاب ولا يعاقب ولا يكون من اهل للبنة ولا النار بل يكون أى من استوت طاعاته ومعاصيه من اهل الأعراف كما ورد به الحديث الصحيم ويجوز ايضا أن يُجْمَع له بين الثواب والعقاب كما يرى احددًا يدوم له عبد من جهة وفرحة من جهة اخرى ويدوم له الله ولذَّته كذلك لا يَخْلُص له احدُهما في حياته الدنيا ولا نم أن الخلوص معتبر في حقيقة الثواب والعقاب ، المقصد الثامن في إن الله يعفو عن الكباير الاجماعُ منعقد على انه تع عَفُو وأنَّ عَقُوهُ ليس في حق الكافر بل في حقّ المؤمنين فقالت المعتولة هو عفو عن الصغاير قبل التوبة وعن

الكباير بعدها وقالت المرجمة عقر عن الصغاير والكباير مطلقا لما عرفت من مذعبهم وذهب جمهور اصحابفا الى اند يعفو عن بعض الكباير مطلقا ويعلّب ببعضها الا اند لا علم لنا الآن بشيء من علين البعضين بعينه وقال كثير منهم لا نقطع بعفوه عن الكباير بلا توبة بل لنجوّرة لنا على ما

بللعاصي أم ابطالُ قدر من الطاعات السابقة بما يساويه من الماميي الطارية أُولى من العكس لانع ابطال احد المتساريين بالاخر بل العصس ههنا اولى لما مرَّ من أنَّ للسنة تُجِّزَى بعَشْر امثالها والسيَّنة لا تجزى الا بمثلها وقال ابو هاشمر بل يوازن بين طاعاته ومعاصيه فأيهما رجم احبط الآخر وينحبط من الراجيم ايصا ما يساوى مقدار المرجوح ويبقى الزايد فيكون الراجيح و قد احبط المرجوع على هذا الوجة الذى لا يستلزم ترجيع أحد المتساويين على الاخر. ولمّا ابطلنا الاصل الذى هو استحقاق العقاب والثواب بالمعصية والطاعة بطل الفرع المبتى عليه وهو الاحباط مطلقا سواء كان بطريف الموازفة او غيرها ثم نقول لهم اى للبهشمية كل واحد من الاستحقاقين المتساويين لو ابطل الاحر فامًا معا فيكور، الشيء موجودا حالَ كونِه معدّوما لان وجود كل منهما يقارن عدم الاخر فيلزم عدمهما معا حال وجودهما معا أو لآ معا بل يتقدّم احدهما فيبيطل الاخر ثم يكر الاخر عليه فيغلبه وإنه بط لانه كل قاصرا عرم الغلبة قبلُ حتى صار مغلوبا فكيف لا يكور قاصرا عنها أذا صار مغلوباً وقد يجاب بأن كل واحد من العملين يودّر في الاستحقائي الناشيّ من الاخر حتى يبقى من احد الاستحقاقين بقيّة بحسب رجحنانه فليس الكاسر والمنكسر واحدا كما لم يتّحدا في المزاج ايصا تذنيب قد اتَّفْقَ المعتزلة أي الجُبَّائيل وأتَّباعهما على انه لا ينساري الثواب والعقاب ام لا يتسارى الطاعات والزلّات والا تساقطا اذ لا يجوز بقارُّهما معا لما مر من التنافي بين الثواب والعقاب وبين استحقاقيهما ايصا ولا يجوز اسقاط احدهما بالاخر لتساويهما فرضا واذا تساقطا معا فلا يكون ثمة ثواب ولا مثلاب واندمج فعدد المجبّائي عقلا لان ابطال كل منهما للاخر

امًا معا او على المتعاقب وكلاهما مع لما عرفت وعند افي فاشمر أن العقل

خيرا هو ايمانه فامّا أن يكون ذاكه اى رويته المخمر قبل دخول إلغار ثمر يدخل النار وهو بط بالاجماع او بعد خروجه عنها وضيمه المط وهو خروجة عن النار وعدم خلوده فيها · المقصد السابع في الاحباط بني المعتزلة على استحقاي العقاب ومنافاته للثواب واستحسقاقه احباط الطاعات بالمعاصى ثم اختلفوا فقال جمهور المعتولة والخوارج ايصا بمعصية اى بكبيرة واحدة تحبط حميع الطاعات حتى إن من عبد الله طول عموه ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لمر يعبده ابدا ولا يخفى فساده لانه النفاة للطاعات بالكلية ومُناف للعمومات المدالّة على ثواب الايمان والعمل الصالح قال الآمدى اذا اجتمع في المؤمن طاعات وزلات فاجماع اهل لخق من الاشاعرة وغيرهم على انه لا يجب على الله ثوابه ولا عقابه فأن الثابه فبفصله وان عاقبه فبعداء بل له اثابة العاصى وعقاب المطبع إيضا ونعب المُرْجِئَةُ الى أن الإيمان يُحْبط الزلّات فلا عقاب على زلِّه مع الايمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر وقالت المعتزلة ان كبيرة واحدة تحبط ثواب جميع الطاعات وإن زادت على زلَّته وذهب الحُبِّائَى وابنه الى رعاية الكثرة في المُحْبط وزعما أن من زادت طاعلته على زلاته احبطت عقاب زلاته وكقرتها ومن زادت زلاته على طاعاته احبطت ثواب طاعاته ثمر اختلفا فقال لجبّائي اذا زادت الطاعات احبطت الزلّات بأسرها من غير ان ينقص من ثواب الطاعات شي واذا زادت الزلّات احبطت الطاعات برُمَّتها من غير أن ينقص من عقاب الولَّات شي وقال الامام الرازي مذهب ا للبائي ان الطاري من الطاعات. او المعصية يبقى بحالة ويسقط من السابق بقَدْره ومذهب ابنه انه يقابَل اجزاء الثواب باجزاء العقاب فيسقط المتساويلي ويبقى الزايد وعلى هذا يُحمَّل قوله وقال الجُبَّادي جعبط من الطاعات أي السابقة بقدر العاصى الطارية من غير أن ينقص من المعاصى شيء اصلا فان بقى لم من تلك الطاعات زايد على قدر المعاصى انبيب به والأ، فلا ولا يخفى انه تحكُّمُ وليس ايطالُ الطاعات

اى لليوة بخلف الله تع وقد يخلقها دايما ابدا او يخلف في للي قوة لا يَخْرَب معها بنيتُه بالنار مع كونه متأنّيا بها كما خلقها في السمندار مع عدم التأذي بها وهو حيوان مأويد النار الثالث منها النار يجب افناؤها الرطوبة بالتجربة قليلا قليلا فينتهى الحال بالآَّخَرة الى عدمها لكونها متناهية وم تتفتَّت الاجزاد التي كانت متماسكة بتلك الرطوبة فلا تبقى لخيوة فلا يدوم العقاب الجواب فناء الرطوبة بالنار غير واجب عندنا بل مو بافناء الله تع اياها بقدرته وقد لا يفنيها أو يفنيها ويخلف بدلها مثلها فلا تتفتَّت الاجزاء بل تدوم لخيوة قال الجاحظ رعبد الله ابن لخسن العنبري هذا الذي ذكرناه من دوام العذاب انما هو في حق التكافر المعاند والمقصّر وأمّا المبالغ في اجتهاده اذا لم يهتد للاسلام ولم يلُمْ له دلايل الحقّ فمعذور وعذابه منقطع وكيف يكلّف مثلُ هذا الشخص بما ليس في زُسْعة من تصديق النبي وكيف يعذَّب بما لمر يقع فيد. تقصير من قبله واعلم أنّ الكتاب والسنّة والاجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين يبطل ذلك بل نقول وهو مخالف لما علم من الدين صرورةً أذ يُعْلَم قطعا أنّ كفّار عهد الرسول الذين قُتلوا وحُكِم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين بل فيهم من يعتقد الكفر بعد بدل المجهود وفيهم من يبقى على الشك بعد افراغ الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صداورهم للاسلام فلم يهتدوا الى حقيَّته ولمر يُنقَل عن احد قبل المحالفين هذا الفرى الذي ذكره الجاحظ والعنبري البحثُ الثالث غير الكفار من العصاة ومُرتكى الكباير لا يخلَّد في النار لقوله فمن يعمل مثقال نرّة خيرا يُره ولا شكّ أن مرتكب الكبيرة قد عمل عمومها اياه فيجب تخصيصها بالايات الذالة على اختصاص العداب بالكفّار نحو قوله تع انّا قد أُوحى الينا ان العذاب على من كذّب وتولّى وقولِه إنَّ القرى اليوم والسوء على الكافرين وقولِه كلَّما القي فيها فوجَّ الى قوله فكذِّبنا وقلنا ما نزَّل الله من شيء واعلم أن اختصاص العدَّاب مطلقا بالكفّار مَكْعُبُ مقاتل بن سليمان من المفسّرين وَمَدَّهُ النّرْجِيَّة عملا بظاهر هذه الايات لكنّا نخصَّصها بالعذاب المؤبّد جمعا بينها وبين الادلة الدالة على وعيد الفسان المقصد السادس في تقرير مذهب اصحابنا في الثواب والعقاب وما يتعلّق بهما هفية مباحث الاول قالوا الثواب فصل من الله وعد بد فيَغنى بد من غيير وجوب لان الخُلْف في الوعد نقص تعالى الله عند وأمّا عدم الوجوب فلما مرّ مرارا وقالوا العقاب عدلٌ من الله لان الكل ملكه فله أن يتصرّف فيه كمنا يشاء وله العفو عنه لانه فصل ولا يُعَدُّ الخلف في الوعيد نقصا جل يلمدح به عند الجقادة المبحث الثاني اجمع المسلمون على أن الكفَّار مخلَّدون في النَّار ابدا لا ينقطع عذابهم سواء بالغوافي الاجتهاد والنظرفي معجزة الانبياء ولمر يهتدوا او علموا نبوتهم وعاندوا او تكاسلوا وانكرة اى تخليدهم في النار طَايفة خارجة عن الملَّة الاسلامية لوجوه الاول أن القوَّة الجسمانية كما تُقدَّمَ متناهيُّ في الغُدَّة والمُدَّة فلا بدَّ من فناتُها واذا فنيت قوَّة لخيوة وما يتبعها من للس وللركة لمريبق احساس فلا يتصور عذاب وهذه الشبهة بعينها جارية في انقطاع نعيم اهل الخنة الحواب منع تناهيها وقد مر فسادُ ما يُتمسَّك بع في اثبات ذلك التناهي الثاني من تلك الموجود دوامُ الإحراق مع بقاء لليوة خروج عن قصية العقل الجواب هذا بناء على اعتبار شرط البنية واعتدال المزاج في لليوة ونحص لا نقول بدبل عي

جوالبه لا محيطة به ولا نم إن من اكتسب كبيرة فقد تعدّى حديده بل تعدّى بعص حدوده والمراد بالآية الثالثة من قتيل مؤمنه لاند مؤمر. ولا يكون ذلك القاتل الا كافرا فالآيات المذكورة لا تتناول صاحب الكبيرة سلَّمنا تنازُلُها اياه لكن الخلود المذكور فيها هو المكث الطويل وما نكرتم من الاستدلال على انه حقيقة في الدوام معارض بما يقال في الاستعمال الشايع حَبْسُ مخلَّد وزُقْفُ مخلَّد وخلَّد اللهُ مُلْكَء والمراد طُول المدّة بلا شبهة فالأولى ع أن يُجّعل حقيقةً في المكث الطويل سواء كان معه دوام أو لا اجترازا عن لزوم المجاز او الاشتراك والآية المذكورة حملناها على الدوام الذي هو احد قسمي المكث الطويل للوينة للال فلا يلزم مجار لان خصوصية نلكه القسم مستفادةً من خارج لا مقصودةً بنفس اللفط الثاني من الموجهين قولة تع وإنّ الفُحّار لغى جحيم مَصْلُونها يوم الهين وما هم عنها بغايبين ولو خرجوا عنها لكانوا غايبين عنها الجُوابُ عن هذه الاية وحدها انّ لفظ الفجّار لا يتناول الا من هو كامل في فجيورة وهو الكافر كما يدل عليه قوله اولتُك هم الكفرة الفجرة وليضا طاهرها يقتصى كون الفجار في للحيم في للحال ومعلوم انه ليس الامر كذلك فوجب التأريل باستحقاق النار وعدم غيبتهم عن استحقاقها لكن الله يخرجهم عنها برحمته مع اتّصافهمر بذلك الاستحقاق ولإوابُ عنها رعمًا قبلها من الايات المذكورة في الموجد الاول المعارصة بالآيات الدائلة على الموعد بالثواب نحو قوله فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يَرَّه وقوله ويَجْزِى الذين احسنوا بالحسنى وقوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان فقد ثبت لصاحب الكبيرة بايمانه وسائر ما يكون له من السنات استحقائي الثواب وهو عندهم ينافي استحقاني العقاب فصلا عن كونه مخلَّدا في العقوبة فلا تكون تلك الاياتُ عامَّةُ متناولةً لع وأنَّ سلَّمنا

بمعصيته عقابا أن قد ثبت أنه لا يجب لاحن على الله حقّ وقد أجينا عن دليل وجوب العقاب آنفل ومنع قيد الدوام لا يقال أذا كانت المصرة أو المنفعة منقطعة لم تكن خالصة لانا نقول نلكه مم لجواز أن لا يخلق الله تع في المثاب والمعاقب العلم بذلك الانقطاع فلا يحصل للاول حزى ولا للثاني فرح على أن قيد للخلوص عا يتطرق اليه المنع أيضا وما يُتمسّك به من أنه لا بدّ من انفصالها عن مصار الدنيا ومنافعها ولا تنفصل الا بالحلوص ضعيف ثمر أنا بعد تسليمنا لما فحرتم من صفات الشواب والمعقاب نقول آنه قد يتساقطان فأن كلامكم مبنى على الحابطة وح جاز أن يتساقط الاستحقاقان معا ويدخل صاحب الكبيرة للنم تفصلة وما يقال أن يتساقط الاستحقاقان معا ويدخل صاحب الكبيرة للنم تفصلة وما يقال من انه يلوم ع التسوية بين الجواه والتفصل مم لجواز أن يتختلفا من أنه يلوم ع التسوية بين الجواه والتفصل مم لجواز أن يتختلفا من أنه يلوم ع التسوية بين الجواه والتفصل مم لجواز أن يتختلفا من وحد آخر أو نقول يترجّع جانب الثواب على جانب العقاب لان السيّنة ويصاعف الله لمن يشاء أتضعافا مصاعفة بغير حساب واستعادة من الامثال ويصاعف الله لمن يشاء أتضعافا مصاعفة بغير حساب واستعادة من الامثال ذلك الدليل العقلي من النقلي بوجهين الاول آيات تُشْع بالخلود كقولة فلك الدليل العقلي من النقلي بوجهين الاول آيات تُشْع بالخلود كقولة

تع من كسب سيّبة واحاطت به خطيئته فاولنك اصحاب النار هم فيها خالدون وقوله ومن يعمّن الله ورسوله ويتعدّ حدودة يدخله فارا خالدا فيها وقوله ومن يقتل مومنا متعمّدا فجزاوه جهنّم خالدا فيها قالوا والخلود حقيقة في الدوام لقوله تع وما جعلنا لبشر من قبلك للحلا مع انه تع قد جعل لكثير منهم المكث الطويل فلى جُمل الخلود على المحكث الطويل لم يصدي هذه الآية والجواب لا نمر ان من له حسنات من الايمان والطاعات فقد احاطت به خطيئته بل من العلطت به خطيئته لا يعض العطيئة في بعض لا يحكون له حسنة اصلا ومن كان له حسنات كانت خطيئته في بعض

الرجوب مع الوقوع لا يستلوم خلفا ولا كذبها لا يقال انه يستلوم جوازهما وهو اينصا مج لانا نقول استحالته عنوعة كيف وهما من المكنات التي يشملها قدرته تع الثاني انه انا علم المذنب اي المرتكب للكبيرة انه لا يعاقب على نفيه بل يُعْفَى عنه لم يترجر عن الذنب بل كان ذلك تقريرا لَه على دنية وعدم التوبية عنه وكان اغراء للغير عليه وإنه قبيم مناف لمقصود الدعوة الى الطاعات وترك المنهيّات الحواب منع تصمّنه اى تصمّى عدم وجوب العقاب للتقرير والاغراء اذ شمول الوعيد وتعريض الكل للعقاب وظرٌّ الوفاء بالوعيد فيه من الزجر والردع ما لا يتخفى واحتمالُ العفو عن البعض احتمالا مرجوحا لا يفاق ذلك يعني إن الوعيد عامّ يتناول كل واحد من المُذْنيين بطاهرة الذي يقتصى طنّ الوفاء بد في حقد فيحصل لكل منهم الطق بكونه معاقبا بذنبه وذلك كاف في زجر العاقل عن استقراره على ننبه بعدم التوبة عنه وفي ردع غيره عن اقترافه وأمَّا تومُّ العفو الناشي من عدم وجوب العقاب فاحتمال مرجوح لا يعارض طي العقاب المقتصى للاترجار فقد ظهر أن المذنب لا علم له بانَّه لا يعاقب بل ولا يظمُّ نلك طنًّا فلا تقرير ولا اغراء البحثُ الثاني قالت المعتزلة والخوارج صاحب الكبيرة اذا لم يتب عنها يخلُّد في النار ولا يخرج عنها ابدا وعُمْدتُهم في اثبات ما ادّعوه دليلٌ عقليٌّ هو أنَّ الفاسف يستحقّ العقاب بفسقه واستحقاني الغقاب بل العقابُ مصرّة خالصة لا يشوبها ما يحالفها دايمة لا تنقطع ابدا واستحقائي الثواب بل الثواب منفعة خالصة عن الشوايب دايمة وللمع بينهما اي بين استحقاقيهما مَجَ كِما أَن لِجُمع بينهما مَحِ فَاذَا ثبِتَ لَلْفَاسِفَ أَسْتَحَقَّاقَ الْعَقَابِ وجب أن يزول عنه استحقاق الثواب فيكون حذابه مخلَّدا للوابُ منعُ الاستحقاق فإن المطيع لا يستحقّ بطاعته توابا والعاصى لا يستحقّ

ثم تُعادل بجمعها وَذَلِك كُف في علاكهما فتكونان دايمتين داتا هالكتين صورةً في آن الثاني قوله تع في وصف الجنة الصا عُرْضُها السموات والارص ولا يُتصوّر ذلك الا بعد فناه السموات والارض لامتناع تداخُل الاجسام الجواب المراد انها اى عرضها كعرِص السموات والارض لامتناع أن يكون عرضها عرضها بعينه لا حال البقاء ولا بعد الفناء ال يمتنع قيام عرض واحد شخصتي بمجلِّينُ موجودَيْن معا او احدُهما موجود والآخر معدوم والتصريح في آية اخرى بان عرضها كعرض السموات والارض فتُحمَل هذه على تلك كما يقال ابو يوسف ابو حنيفة اي مثله ، المقصد الخامس في فروع المعتزلة على اصلهم في حكم العقل بحسن الافعال وقجها والايجاب على الله والنظرُ ههنا في الثواب والعقاب لا في امور أُخَر اوجبوها عليه آمّا الثواب فاوجبه معتزلة البصرة لان التكاليف الشاقة ليسع الا لنفعنا وهو بالثواب عليها بيانُه انها اى تلك التكاليف امّا لا لغرص وهو عبثُ قبيم فيستحيل صدوره عنه تع وامّا لغرص عايد الى الله وهو منزًّه عن ذلك لتعاليد عن الانتفاع والتصرر او الى العباد لما في الدنيا واتد اى الاتيان بها مشقّة بلا حطّ دنيوى فإن العبادة عنا وتعبُّ وقطع للنفس عن شهواتها وامّا في الآخرة وذلك امّا تعذيبه عليها وهو قبيم جدًّا او نفعه وهو المطلوب الجواب منع وجوب الغرص وقد مر مرارا كثيرة وأمّا العقاب ففيه بحثان الأول اوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة اذا مات بلا توبة ولم يجوزوا أن يعفو الله عنه لوجهين الاول أنه تع اوعد بالعقاب على الكباير واخبر به اى بالعقاب عليها فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لوم التُخُلُف في وعيدة والكذَّب في خبرة وإنَّه من الجوابُ غايته وقوع العقاب فأين رجوبه الذي كلامنا فيه إذالا شبهة في ان عدم

كونهما مخلوقتين في وقتنا هذا بدليل العقل وابو هاشم بدليل السمع أف ليس عنده للعقل دلالة على ذلك قال عباد لو وجدتا فامّا في عالمر الافلاك او العناصر او في عالم آخر والاقسام الثلثة باطلة أمّا الاول فلان الافلاك لا تقبل الخبي والالتيام فلا بخالطها شيء من الكايفات الفاسدات وهما على الوجه الذي تثبتونه من قبيلِ ما يتكون ويفسد وأمَّا الثاني فلاقم قول بالتناسط لان النفوس ح تعلقت بابدان موجودة في العناصر بعد ان فارقت ابدانا فيها وانتم لا تقولون بد وقد أبْطل ايصا بدليلة وأمّا الثالث فلانّ الفلك بسيط وشكله الكُرة ولو وجد عالم آخَر لكان كُرِيًّا ايضا فينفرص بينهما خلاء سواء تَباينا او تَماسًا وإنَّه مح وانت خبير بال هذا دليل لمن ينكر وجودهما مطلقا لا لمن ينكر وجودهما في الحال فقط للجوابُ لا نمر امتناع الخرق على الافلاك وقد تكلَّمنا على مأخذه ولا نم اله في عالم العناصر قول بالتناسخ وانما يكون كذلك لو قلنا باعادتها في ابدان أخرولا نم أن وجود عالم آخر من وقد تكلَّمنا على فلك قلا نعيده احتم إبو هاشمر بوجهين الاول بقوله تع في وصف لْخُنْةَ أَكْلُها اى مُأْكُولِها هايم مع قوله كل شيء اى موجود هالكم الله وجهد فلو كانت لجنة مخلوقة وجب فلاكم اكلها لاندراجة ح فيما حكم عليه بالهلاك فلم يكن دايماً وهو بط بالاية الاولى فتعين أنها ليست مخلوقة الان فكذا الغار للجوابُ اكلها دايم بدلا اي كلّما في منه شيء جيء بيدله فان دوام اكل بعينه غيرُ متصور لانه اذا أكل ققد فني وذلك اي دوامر اكله على سبيل البدل لا ينافي فلاكه أو نقول المراد بهلاك كل شيء انه هالك في حدّ ذاته لصعف الوجود الامكانيّ فللنَّحقّ بالهالك المعدوم أو نقول انهما إلى الجنة والنار تُعدّمان آنًا بتغييف الأجزاء دون اعدامها

في تجلَّى انوار علام الغيب لا يمكنه الالتفات الى شيء من اللَّات المانية ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذّات لا يمكنه ان يلتفت الى اللكَّات الروحانية وانما تَعدَّر هذا الجمع لكون الاروام البشرية صعيفة في هذا العالم فاذا فارقت بالموت واستمدت من عالم القلس والطهارة قويت وكملت فاذا اعيدت الى الابدان مرّة ثانية كانت قوية قادرة على الجمع بين الامرين ولا شبهة في ان عله لخالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات وأمَّا المنكرون للمعاد مطلقًا فهمر الذَّبين قالوا النفس في المزاير فاذا مات الانسان فقد عُدمت النفس واعادة المعدوم عندهم مو وقال ايضا مسمُّلة المعاد مينية على اركان اربعة وذلك إن الانسان هو العالَم الصغير وهذا العالم هو العالم الكبير والبحث عن كل منهما امّا عن تخريبه أو تعميره بعد تخريبه فهذه مطالب ازبعة الاول كيفية تخريب العالم الصغير، وهو بالموت والثاني انه تع كيف يعمَّره بعد ما خرَّبه وهو انه يعيده كما كان حيّا عاقلاً يوصل اليه الثواب والعقاب والثالث انه كيف يخرب فذا العالم الكبير ايخربه بتفريق الاجزاء او بالاعدام والافناء والرابع انه كيف يعمره بعد تخريبه وهذا هو القول في شرح احوال القيامة وبيان اجوال للفة والنار فهذا صيط مباحث هذا الباب والله اعلم بالصواب؛ المقصد الرابع للنق والغار هل هما مخلوقتان الآن اولا نهب اصحابنا وابو على الجُبّائي واشر بن المعتمر وابو الحسين البصرى الى انهما مخلوقتان وانكره اكثر العتزلة كعباد الصيبرى وصرار بن عمرو وابي هاشمر وعبد للبار وقالوا انهما تُخْلَقان يوم للزاء لنا وجهان الأول قصّة ادم وحوّاء واسكانهما للبنة واخراجهما عنها بالولّة على ما نطق به الكتاب وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا الناران لا قايل بالفصل الثاني قوله تع في صفتهما أعدَّت المتقين أعدَّت الكاترين بلفظ الماضي وهو صهير في وجودهما ومن تتبع الاحاديث الصحيحة وجد فيها شيئا كثيرا عا يدل على وجودهما دلالة طاهرة وأما المنكرون فتمسِّك عباد في استحالة

وأما النفوس السانحة التي غلبت عليها سلامة الصدر وقلة الاقتمام بامور الدنيا فلا عقوبة لها لغدمر شعورها بالكمالات وانتفاء اشتياقها اليها كغير المكلِّفين عندنا هذا ما عليه جمهورهم وقال قوم منهم اى من الفلاسفة وهمر اهل التناسيخ انما تبقى مجرَّدة عن الابدان النفوسُ الكاملة التي اخرجت قوّتها الى الفعل ولم يبق شي؟ من الكمالات الممكنة لها بالقوَّة فصارت طاهرة من جميع العلايف الإسمانية ووصلت الى عالمر القدس وأمَّا النفوس الناقصة الذي بقى شيء من كمالانها بالقوَّة فانها تتردّد في الابدال الانسانية وتنتقل من بدن الى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها واخلاقها فح تبقى مجردة مطهرة عن التعلُّق بالابدان ويسمِّي هذا الانتقال نسخا وقيل ربَّما تنازلت الى الابدان الحيوائية فتنتقل من البدن الانساني الى بدن حيواني مناسبه في الاوصاف كبدن الاسد للشجاع والارنب للجبان ويسمى مسخا وقيل ربّما تنازلت آلى الاجسام النباتية ويسمّى رسخا وقيل الى الجمادية كالمعادن والبسايط ايصا ويسمى فسخا قالوا وهذه التنازلات المذكورة هي مراتب العقوبات واليها الاشارة بما ورد من الدركات الصبيقة في جهتم فذا في المتنازلة وأمّا المتصاعدة من مرتبة إلى ما هو اكمل منها فقد. تتخاص من الابدان كلها لصيرورتها كاملة في جميع صفاتها كما مر وقد تتعلُّق ببعض للاجرام السماوية ابقاء حاجتها الى الاستكمال ولا يخفى ان ذلك كله رُجْمُ بالظيّ بناء على قدّم النفوس وتجرّدها وقد ابطلناهما قال الامام الرازى وأمًّا القايلون بالعاد الروحاني والسماني معا فقد ارادوا ان يجمعوا بين للحكمة والشريعة فقالوا دلّ العقل على أن سعادة الارواح بمعرفة الله تع ومحبَّته وأن سعادة الاجسام في ادراك الحسوسات وللممُ بين عاتين السعادتين في عذه الخيوة غير ممكن لان الانسان مع استغراقه

فان قبل هى قبل حدوثها معدومة بالفعل وقابلة للوجود ولا يمكن اجتماعهما لمثل ما فكرتموه ولم يلزم من فلك تركبها قلنا لان التصف بقابلية وجودها هو المادة البدنية الحاصلة عند حدوثها فلا حاجة الاثيات مادة لجوهر النفس بخلاف ما نحن فية فاذا لمر تقبل الناطقة

الفناء كانت باقية بعد المفارقة ثم انها امّا جاهلة جهلا مركّبا وامّا عالمة

أمّا الجاهلة فتتألّم بعد المفارقة ابدا كالكافر عندنا وذلك لشعورها بنقصانها نقصانا لا مُطْمَع لها في زواله وانما لم تتألّم قبل المفارقة لانها لمّا كانت مشتغلة بالحسوسات منغمسة في العلايف البدنية ولم تكن تعقّلاتها صافية عن الشوايب العادية والطنون والاوهام: الكانبة لم تتنبّه لنقصانها وفؤت كمالاتها بل ربّما تخيّلت اصداد الكمال كمالا وفرحت بعقايدها الباطلة واشتاقت الوصول الى معتقداتها واذا فارقت صَفَتْ تعقّلاتها وشعرت بفوت كمالاتها وامتناع نيلها وحصول نقصاناتها شعورا لا يبقى فيه التباس وأمّا العلمة فامّا ان تكون لها هيئات ردية

أكتسبتها بملابسة البدن ومباشرة الرذايل المقتصاة للطبيعة وميلها الح الشهوات أو لا فإن كانت تلك الهيئات حاصلة لها تألّمت بها تألّما عظيما واشتاقت الى مشتهياتها التى ألفت بها اشتياق العاشف المهجور الذى لم يبق له رجاء الوصول ما دامت تلك الهيئات باقية فيها لكنها تزول عاقبة الامر بحسب شدة رسوخها فيها وضعفه لانها انما حصلت لها

لَهُ اَى للبدن وذلك مِمَا يُنْسَى بطول العهد به ويزول بالتدريج فينقطع عقوبتها بها كالمومن الفاسف على رأينا وان لم تكن تلك الهيئات للنفس بل كانت عالمة برية عن الهيئات الردية التذّب بها اى بوجدان داتها

للركون الى البدن وجَرَّتْها اي جرَّت وكسبت تلك الهيئات للنفس محبِّتُها

كذلك ابدا مبتهجة بإدراك كمالها باقيا سرمدا كالمومن المتقى غندنا

الالهيين والثالثُ عبوتهما معا وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وافي زيد الدبوسي ومعمّر من قدمله المعتزلة وجمهور من متأخَّري الامامية وكثير من الصوفية فانهم قالوا الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة وهى المكلّف والمطيع والعاصى والمثاب والمعاقب والبدين يجرى منها مجرى الآلة والنفس باقية بعد فساد البدن فاذا اراد الله تع حشر الخلايف خلف لكل واحد من الارواح بدنا يتعلَّف به ويتصرَّف فيه كما كان في ألدنيا والرابع عدم ثبوت شيء منهما وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين والخامسُ التوقّف في هذه الاقسام وفو المنقول عمر جالينوس فانه قال لمر يتبين لى ان النفس هل هي المزاج فتنعدم عند الموت فيستحيل اعادتها او هي جوهر باني بعد فساد الهنية فيمكن المعاد نر والمص قرر اولا مذهب القايلين بالمعاد لإسمالي فقط ثم شرع في بيان مذهب القايلين بالمعاد الروحاني فقط بقولم المقصد الشالسك في حكاية مذهب للكماء المنكرين لحشر الاجسان في امر المعان الروحاني الذى فو عندهم عبارة عن مفارقة النفس عن بدنها واتصالها بالعالم العقلى الذى هو عالم المجرَّدات وسعادتها وشقاوتها هناك بقصايلها النفسانية وردايلها قالوا النفس الناطقة لا تقبل الفناء أي العدم بعد وجودها وذلك لانها بسيطة لما مر في مباحث النفس وفي موجودة بالفعل فلو قبلت الفناء لكان للبسيط الذي هو النفس حال كونها موجودة فعلُّ بالنسبة الى وجودها روقوة اى قابلية بالنسبة الى فنانُها وفِسادها واتّه

مع لان حصول أمرين متنافيين لا يكون الا في معلين متغايرين وهو ينافي البساطية وتلخيصه أن الموجود بالفعل لا يكون هو بعينه متصفا بقابلية فنانه وفساده لان القابل بحب بقاوه مع حصول المقبول ولا بقاء لذلك الموجود مع الفناء والفساد فبين وجود شيء بالفعل وقابلية فنائه منافاة فلا يجتمعان في بسيط فلو اجتمعا في النفس الناطقة لكانت مركّبة من جرنين يكون احدهما قابلا لفسادها بمنزلة المالة في الاجسلم

مرّ جوابه ولا نم أن الغرص هو أما الايلام أو الالذاذ ولعلّ فيه غرضا أخم لا نعلمه سلَّمنا أن الغرض مناحضر فيهما لكن لا نم أن اللَّمَة الإسمانية لا حقيقة لها وانها دفع الالم غايتُه ان في دفع الالمر لتلَّة وأمَّا انها لبست الآهو اي دفع الالم فلآ دليل عليه ولم لا يجوز ان تكون تلك اللذة أمرا اخز يحصل معة اى مع دفع الالم تارة ودونه اخرى والدوران وجودا وعدما في بعص الصور لا ينافي ما ذكرناه سلَّمنا ذلك في اللذات الدنبوية فلمَ قلتم أن اللذات المسمانية الاخروية كذَّلكه أي دفع الالم ولم لا يجوز ان تكون اللذات الاخروية مشابهة للدنيوية صورةً ومحالفة لها حقيقةً فيكون حقيقة هذه الدنيوية دفع الالم كما ادعيتم وحقيقة تلك الاخروية امرا اخر وجوديا ولا مجال للوجدان والاستقراء فيها اي في اللذات الاخروية حتى يُذْرك بهما حقيقتها كما ادركت حقيقة الدئيوية بهما على زعمكم تذنيب عل يُعْدم الله الاجزاء البدلية ثمر يعيدها او يفرِّقها ويعيد فيها التأليف للخُّ أنه لم يَثْبُت ذلك ولا جَزْمَ فيه نفيا ولا أثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين وما يُحْتنيُّ بد على الاعدام من قوله تع كل شيء هالك الا وجهة ضعيف في الدلالة عليه قان التفريق هلاك كالإعدام فلن فلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة مقه وزوال التأليف الكس بد يصلي الاجزاء لافعالها ريتم منافعها والتفريف بالرفع عطفا على زوال ياجرى منه ماجرى التفسير وقوله كذلك خبر لهما اى زَوْالُ التأليف والتفريقُ خروج الشيء عن صفاته المطلوبة منه فيكون هلاكا ومثله يسمَّى فَناء عُرُّفا فلا يتمّ إلاستدلال بقوله تع كلُّ من عليها فان حلى الاعدام ايضا واعلم أن الاقوال المكنة في مسادًل المعاد لا تزيد على خمسة الاولُ ثبوت المعاد الإسماني فقط وهو قول اكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة والثانى ثبوت المعاد الررحاني نقط وهو قول الفلامفة

الديبي القويم والصراط المستقيم فدن اراد تأويلها بالامور الراجعة الى النفوس الناطقة فقط قفد كابر بانكارٍ ما هو من ضرورات ذلك الدين وكل ما اخبر بد الصاحق فهو حق احتب المنكر بوجهين الاول لو اكل انسان انسانا حيث صار المأكول اي بعضه جزاً منه اي من الآكل فلو اعلا الله دينك الانسانين بعينهما فتلك الاجزاء التي كانت للمأكول ثم صارت للآكل امّا أن تعاد فيهما اى في كل واحد منهما وهو مم لاستحالة ان يكون حزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين متباينين أو تعاد في أحدهما وحده فلا يكون الاخر معادا بعينه والمقدّر خلافه فثبت انه لا يمكن أعادة جميع الابذان باعيانها كما زهمتم التجواب أن المعاد أنما هو الأجزاء الاصلية وُهي العاقية من اول العمر للي آخرة لا جسميع الاجزاء على الاطلاق وهذه أي الاجراء الاصلية التي كانت للانسان المأكول في الآكل فَصْلُّ فانَّا نعلم أن الانسان باقي مُدَّةَ عمره واجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه واذا كانت فصلا فيه لم يجب اعادتها في الآكل بل في المأكول الثانى لو حُشر فامًا لا لغرص وهو عبثُ لا يُتصوّر في انعاله تع وامّا لغرص امّا عايد الى الله وهو منزّه عنه او الى العبد وهو امّا الايلام وانّه منتف اجماعاً من العقلاء وببديهة العقل ايصا وذلك لقبحة وعدم ملاءمته للحكمة الالهية والعناية الازلية وامّا الالذاف وهو ايصا بط لان اللذة المانية لا حقيقة لها انما هو دفع الالم بالاستقراء وانه لو تُرك على حالة ولم يُعَدُ لم يكن له الم فهذا الغرض حاصل بدون الاعادة فلا فايدة فيها وأمَّا الآيلام اولا ليدفع ذلك الألمر ثانيا فيلتندُّ بعدمه فهو لا يصلي غَرضاً أَنْ لا معنى له كأنْ يُمْرض عبدُ المدفعة عنه فيلتذُّ به اى يعودُ الله عدم المرص للجواب نختار انع لا لغرض وحكاية العبث والقبر العقلي قد

عدمه بصحة العود اذ لو لمر يتصف بصحة العود لما امكن عوده فلا يصمّ ذلك للكم عليه واتصافه بصحّة العود يقتصبى امتيازه والا لم يكن ذلك الاتصاف اولى به من غيره الجواب على اصل المعتزلة وهو كون المعدوم شيئًا أي امرا ثايتا متقرّرا طَاهر لأنّ بطلان التالي ج مم وما ذُكر في بيانه مردود ولجواب على اصلنا منع الشرطية لانّا نمنع استدعاءه اي استدعاء ذلك للحمر وصحَّتُه التميز في الخارج فان صحَّة العود صفة اعتبارية هي امكان الوجود بعد زواله فلا يكون الاتصاف بها مقتصيا للامتياز لخارجي بل التميّز في الخارج انما يحصل حالَ الاعادة اعني زمان الوجود الثاني وهو اى التمييزُ الحاصلَ للمعدوم حالَ عدمة واتصافه بصحة العود امر وهمي لا حقيقة له بحسب الخارج كالتميز الخاصل في المكنات التي لم توجد بعدُ فإن قيل نحن ندّعي لزوم هذا التميّز قلنا فبطلانه مم ح لان مثل هذا التميز حاصل للمعدومات الصرَّفة كالمتنعات ، القصد الثانى في حشر الاجساد أجْمَعَ اهلُ الملل والشرايع عن آخرهم على جوازه ووقوعة وانكرهما الفلاسفة أمّا للواز فلأنّ جمع الاجزاء على ما كانت عليه واعادة التأليف المخصوص فيها امر ممكن لذاته كما مر وذلك لان الاجزاء المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة وإن فرص انها عدمت جاز اعادتُها ثمر جمعُها واعادةُ ذلك التأليف فيها لمّا عرفتَ من جواز اعادة المعدوم والله سبحانه عالم بتلك الاجراء وانها لأي بسدن من الأبدان قادر على جمعها وتأليفها لما بيتنا من عموم علمه تع لجميع المعلومات وقدرته على جميع المكنات وصحّة القبولِ من القابل والفعلِ من الفاعل توجب الصحّة أي صحة الوقوع وجوازه قطعاً وذلك هو المط وأمّا الوقوع فلأنَّ الصادي الذي عُلم صدُّقُه بأدلَّة قاطعة اخبر عنه في مواضع لا تُحْصَى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالصرورة كونْه من

كان الامر على ما تزعم فلا يَنْزمني للجوابُ لاني غيرُ من كان يباحثك وانت ايضا غير من كان يباحثني فبهت التلميذ وعاد الى اللحق واعترف بعدم التغاير في الواقع وبأن الوقت ليس من المشخصات ولنن سلمنا ان الوقت داخل في العوارض المشخّصة وانه الى المعدوم معاد بوقته الأول فلم قلتم أن الواقع في وقته الاول يكون مطلقا مبتداء حتى يلزم كونه مبتداء ومعادا معا والما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته ايصا معادا معة وبعبارة اخرى الواقع في وقتم الاول انما يكون مبتداء انا لم يكن مسبوقا باخدوث آخر امّا اذا كان مسبوقا به فيكون معادا لا مبتداء الثاتي لو امكن الاعادة وفرصنا اعادته بعينه والله قادر على ايجاد مثله مستأنفا بلا شبهة فلنفرضه أيصاً موجودا مع فالكه المعاد وح لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم الاثنئينية بدون الامتياز بين نينك الاثنين وهو صرورى البطلان لجواب منع عدم التمايز بين المعاد والمستأنف الملكوريين بل يتمايزان بالهُويّة الى بالعوارض المشخّصة مع الاتّحاد في الماهيّة كما يتمايز مبتداء عن مبتداء مع التماثل في القيقة وكلّ اثنين متماثلين متمایزان بالهٔ ویهٔ سواء کانا مبتدامین او معادین او احدهما مستداء والاخر مهادا واتى اختصاص لهذا اللهى ذكروه من المر بالمبتداء والمعاد بل هو جاز في المبتدامين ايصا فلوصم لزمر استناع وجود المبتداء بعين ذلك الدليل فان قيل المراد بالمثل المستأنف ما لا يتميز عن المعاد بوجه من الوجوه قلنا امكان وجوده بهذا المعنى مم اذ لا تعدَّد بلا تمايز على أن النقص بالمبتداء أذا فُرض له مثل كذلك وارد الثالث الحكم الصحيح بال هذا الذي وجد الآن عين الاول يستدى تميّزه حال العدم والله اى التمييز حال العدم من لان النفى الصرف لا يُتصور له تميز واما الشرطية فلأن صحّة نلك للحكم تستدهى اتّصاف نلك المعدوم حالً

متغايرين فيكون ح الوجود بعد العدم غير الوجود قبله حتى يُتصور تخلّل العدم بينهما وعلى هذا فلا يكون المادُ هو المبتداء بعينه لانّ كُلّا منهما موجود بوجود مغاير لوجود صاحبه فهما موجودان متغايران فلا يكون الموجود الاول بعينه معادا بعد عدمه ولجواب ابه لا معنى لتخلّل العدم فهنا سوى انه كان موجودا زمانا ثم وال عنه ذلك الوجود في زمان آخر شر اتصف بعرفي زمان ثالث ومن هذا يتبيّن أن التحَلّل بحسب للقيقة انما هو لزمان العدم بين زماني الوجود المواحد واذا اعتُبر نسبةُ فذا التخلّل الى العدم مجازا كفاه اعتبار التغاير في الوجود الواحد بحسب زمانَيَّه على انَّ دعوى الصرورة في حكم خَالَفَه جمهورٌ من العقلاء غير مسموغة وامّا الاستدلال فمن وجوه الاولُ انما يكون المعاد معادا بعينه اذا أُعيد بجميع عوارضه ومنها الوقت الذي كان فيه مبتداء فيلزم أن يعاد في وقته الأول وكُلُّ ما وقع في وقته الأول فهو مبتداء فيكون مستداء من حيث انه معاد هف الجواب انما اللازم في اعادة الشيء بعينه اعادة عوارصه المشخّصة والوقت ليس منها صرورة أرّ زيدا الموجود في هذه الساعة هو بعينة الموجود قبلها بحسب الامم التخارجي اي بحسب الامر المعتبر في وجوده في الخارج لا تفاوت ولا تغاير فى ذلك فلو كان الوقت من المشخّصات المعتبرة فى وجوده خارجا لكان هُو في كلّ وقت شخصا آخر وهو باطل قطعا وما يقال اللا نعلم بالصرورة ان الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان فأَمْرُ وَهُمَيْ والتغاير الذي يُحْكَم به في هذه الصورة الما هو بحسب الذهن والاعتمار دون الخارج ويدخكى اند وقع هذا البحبث لابن سينا مع احد تلامذته وكان ذلك التلمسِد مُصرًا على التغاير بحسب الخارج بناء على أن الوقب من العوارض المشخَّمنة فقالَ أبن سينا له أنَّ

الاشياء المتوافقة في المافية يجب اشتراكها في فذه الامور المستندة الى نواتها ولو جوزنا كون الشيء الواحد عكنا في زملن كزمان الابتداء عتنعا في زمان اخر كزمان الاعادة معلَّلًا اى ذلك الكور، بانَّ الوجود في الزمان الثاني اخص من الوجود مطلقا أو مغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الاصافة الى الزمان فلا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناءُ ما هو اعمر منه أو امتناء نلك المغاير لجاز الانقلاب من الامتناء الذاتي الح الوجوب الذاتي معلَّلًا بان الوجود في زمان اخص من الوجود المطلق ومغاير للوجود في زمان اخر فجاز أن يكون ذلك الاخص عتنعا والمطلق او المغاير واجبا وفيه اى في التجويز الثاني اللازم للتجويز الاول مخالفة لبدية العقل لخاكمة بان الشيء الواحد يستحيل ان يقتضي لذاته عدمه في زمان ويقتصى وجوده لذاته في زمان اخر لان اقتصاء الذات من حيث في في لا يُتصور انفكاكه عنها وفيه اغناء للحوادث من الخُدث لجواز ان تكون كمتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها حالَ كونها موجودة فلا حاجة بها الى صانع يُحُدثها بل ذواتها كافية في حدوثها وَفيه سدٌّ لباب اثبات الصانع تع بالاستدلال عليه من مصنواته لما عرفت من استغناء للوادث ويمكن في اثبات جواز الاعادة أن يقال الاعادة اهون من الابتداء كما ورد في الكلام المجيد وله المثل الاعلى لانه اى نلك المعدوم استفاد بالوجود الاول الذي كان قد اتصف به ملكة الاتصاف بالرجود فيقبل الوجود اسرع واشار باقتباس قوله أتع وله المثل الاعلى الى أن تلك الاهونيَّة أنما هي بالقياس الى القدرة الحادثة التي يتفاوت مقدوراتها مقيسة اليها واما القدرة القديمة فجميع مقدوراتها عندها على السويّة لا يُتصوّر هناك تفاوت بالاهونيّة والخصم يعدّمي الصرورة تارة ويلتحيُّ إلى الاستدلال اخرى امَّا الصرورة فقالوا تـخـلُـلُ العمدم بين الشيء ونفسه مع بالصرورة انه لا بدّ التخلِّل من طرفَيْن

ومن جوَّرها وانكر الكرامة احتمَّ بالها لا تتميز عن المحرِّة فلا تكون المجزة حدالة على النبوة وينسد بابُ اثباتها والدوابُ انها تتميز الاحدى مع ادّعاء النبوة في المجزة وعدمة اى عدم التحدّى مع ذلك الاتّعاء في الكرامة • المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد المقصد الأول في اعادة المعدوم فان العاد المسماني يتوقف عليها عند من يقول باعدام الاجسام دون من يقول بان فناءها عبارة عن تفري اجزائها واختلاط بعصها ببعض كما يدِلُّ عليه قصّة ابرهيم عليه السلام في احياء الطير وفي جائزة عندنا وعند مشايح المعتزلة لكن عندهم المعدوم شيء فاذا عدم الموجود بقى ذاته المخصوصة فأمكن لذلك ان يعاد وعندنا ينتفى بالكلية مع امكان الاعادة خلافا للفلاسفة والتناسخية المنكرين للمعاد البسماني وبعض الكرامية وابي الحسين البصرى ومحمود الخوارزمي من المعتزلة فان 'هولاء وان كانوا مسلبين معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون اعادة المعدوم ويقولون اعادة الاجسام في جمع اجزاتها المتفرّقة كما نبّهنا عليه لنا في جواز الاعادة انه لا يمتنع وجوده الثانى لذائه ولا للوازمه والآ لمر يوجد ابتداء بل كان من قبيل المتنعات لان مقتصى ذات الشيء أو لازمه لا يختلف بحسب الازمنة واذا لم يمتنع كذلك كان عكنا بالنظر الى ذاته وهو المط فان قيل العود لكونه وجودا حاصلا بعد طُريان العدم اخص من الوجود المطلق ولا يلوم من امكان الاعمّ امكان الاخصّ ولا من امتناع الاحس امتناع الاعم نجاز ان يمتنع رجوده بعد عدمه إمّا لذاته او لازمه ولا يمتنع وجوده مطلقا قلنا الوجود امر واحد في حد داته لا يختلف فلك الواحد أبتداء واعادة بحسب حقيقته وذاته بل بحسب الاصافة الى امر خارج عن ماهيته وهنو الزمان وكلفك الاياجاد امر واحد لا يختلف ابتداء واعادة الا بحسب تلك الاضافة فإنن يتلازمان اى الوجودان المبتداء والمعاد وكذا الايانجادان امكانا ووجوبا وامتناعا لان

يكون واحد من آحاد الناس إذا ارسله ملك الى ملك افضل من الملك المرسَل اليه وهو بط قطعا السابعُ اطرادُ تقديم ذكر الملأنكة على نكر الانبياء والمفصول لا يقدّم على سبيل الاطّراد الجواب أن ذلك التقديم المطرد انما هو بحسب ترتيب الوجود فان الملائكة مقدمون في الوجود نجعل الوجود اللفظى مطابقا للوجود للحقيقي آو بحسب ترتيب الايمان فان وجود الملائكة اخفى فلايمان به اللوى فيكون تقديم ذكرهم اولى، المقصد التاسع في كرامات الأولياء وانها جائزة عندنا خلافا لمن منع جواز الخوارق واقعة خلافا للاستان ابي اسحق الاسفرائني والمممى منا وغير الى الحسين من المعتزلة قال الامام الرازى في الاربعين المعتزلة ينكرون كرامات الاولياء ووافقهم الأستان ابو اسحف منا واكثر اصحابنا يُثْبتونها وبع قال ابو الحسين البصرى من المعتزلة لنا أمّا جوازها فظ على اصولنا وهي أن وجود المكنات مستند الى قدرته الشاملة لجميعها فلا يمتنع شيء منها على قدرته ولا يجب غرض في افعاله ولا شك ان الكوامة امر عكن اقاليس يلزم من فرص وقوعها مح لذاته وامّا وقوعها فلقصّة مرهم حيث حيلت بلا ذكر ووجد الرزق عندها بلا سبب وتساقط عليها الرُطّب من النخلة اليابسة وجعلُ هذه الامور معجزات لـزكـريما إو ارهاصا لعيسى عا لا يُقدم عليه مُنْصف وقصة آصف وهي إحصاره عرش بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين ولم يكن ذلك معجزة السليمان عليه السلام اذاله يظهر على يده مقارنا لدعوى النبوة وقصة الحاب الكهف وهي إن الله سبحانه ابقاهم ثلثمانة سنة وأريد نياما أحياة بلا آفة ولم يكونوا انبيناء إحماعا وشهد منها اي من هذه الامور الفارقة الواقعة في تلك القصص لم يكي معجزا لفقد شرطه حكما اشرنا البع وهو مقارنة الدعوى والتحدي احتج من لمز يجوز الخوارق اصلا بما مر بجوابة

كما يقال لا انا اقدر على هذا ولا من هو فوقى في القوظ ولا يقال من هو دوني وكما يقال لا يستنكف الوزير من خدمة فلان ولا السلطان ولا جوز أن يُعْكَس الجوابُ أن النصاري استعظموا المسيح لما رأوه قادرا على احياء الموتى ولكونه بلا اب فاخرجوه عن كونه عبدا لله وادعوا له الالوهية والملائكة فوقه فيهما فانهم قادرون على ما لا يقدر عليه ولكولهم بلا اب ولا ألم فاذا لم يستنكفوا عن العبودية ولم يصر فلك سببا لادعائهم الالوهية فالسبج أولى بذلك وليس ذلك من الافصلية التي نحى بصددها في شيء الرابعُ قولُه تع ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته والمراد بكونهم عنده ليس القرب المكاني ال لا مكان له تع بل قرب الشرف والرتبة والمصا فجعله اي جعل عدم استكبارهم عن عبادته دليلا على هذا الوجه وهو انهم أذا لم يستكبروا فغيرهم اولى أن لا يستكبروا فذلك دليل افصليتهم ان مع التساوى او المفصولية لا يحسن ذلك الاستدلال الجواب المعارضة أ بقولة تع في حق البشر في مَقْعَد صِدْق عند مليك مقتدر فيظهر ح أن العنْدية تدلُّ على الفصيلة دون الافصلية والمعارضة بقول الرسول حكاية عن الله انا عند المنكسرة قلوبهم وكم بين من يكون عند الله ومن يكون الله عنده كما يشهد به الذرق السليم وامًّا الاستدلال بعدم الاستكبار فبكونهم اقوى واقدر على الافعال لا بكونهم افصل الحامس أن الملائكة مُعلَّمُوا الانبياء قال تع علَّمة شديدُ القوى وقال نول به الروح الأمين على قلبك والمعلِّمُ انصل من المتعلّم الجوابُ انهم المبلّغون والمعلّم هو الله واسناد التعليم اليهم من باب المحار العقلي السادس الملائكة رسل الله الى الانبيهاء والرسول اقرب الى المرسل من المرسل البع كالنبي بالنسبة الى امّته فتكون الملائكة افصل للواب أن كان ما دكرتم قاعدة كلّية فيجب أن

بريمة عبى القوة آمنة عن الغلط والإسمانيات بخلافه والجواب أن ذلك كله مبنى على القواعد الفلسفية التئ لا نسلمها ولا نقول بها على أن النزاع من المتكلَّمين في الأفصلية بمعنى كثرة الثواب فتدبَّرٌ وامَّا الوجوة النقلية فسبعة الاولُ قوله تع قل لا اقول لكم عندى خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم إنى مُلَّك فانه كلام في معرض التواضع ونفي التعظم والترفع والنوول عن هذه الدرجات فكانه قال لا أُثِّبُ لنفسي مرتبة فوق البشرية كالالهية والملكية بل ادعى لها ما ثبت لكثير بن البشر وهو النبوة وللجوابُ لا نم انه في معرص المتواضع بل لمّا نول ما قبل هذاه الاية وهو قوله والذين كذَّبوا بليّاتنا يمسَّهم العذاب بما كانوا يفسقون والمراد قريش استخطوه بالعذاب تهكمًا به وتكذيبا له فنزلت لا اقول لكم عندى خزايي الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الى ملك بيانا لانه ليس له انزال العداب من خزاين الله بفتحها ولا يعلم ايصا متى ينزل بهم العداب منها ولا هو ملك فيقدر على انزال العذاب عليهم كما يتحكى ان جبرائيل قلَّب باحد جناحيه الوتفكات وهي بلاد قوم لوط فقد دلت الاية على ان الملك اقدر واقوى فاين حديث الافصلية التي في اكثرية الثواب الثاني قولُه تع ما نهيكما ربّكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أن يُفْهَم منه أنه حرَّضهما على الاكل من الشجيرة لمَّا مُنعا عنه بأنَّ المقصود بالمع قصوركما عن درجة الملائكة فكُلّا منها ليحصل لكما ذلك الشرف فقبلا منه وأقدما عليه والجواب انهما رأيا الملأمكة احسى صورة واعظمر خلقا واكمل قوة منهما فمنّاهما مثلَ ذلك وخيّل اليهما انه الكمال للقيقي والقصيلة الطلوبة الثالث قوله تع لن يستنكف للمسج أن يكون عبدا لله ولا الملاَّتكة المقرَّبون وهو صريح في تفصيل الملاَّتكة على المسيم

فستُّهُ الاولُ الملائكةُ أزواحٍ مجِّرةٌ عن علايف المادَّة وتوابعها فليس شيء من ارصافها بالقوة بل كمالاتها كلها بالفعل في مبداء الفظرة بخلاف السُقْليات اى النفوس الناطقة الانسانية فانها في مبداء فطرتها خالية عن كمالاتها وانما يحصل لها منها ما يحصل على سبيل التدريج والانتقال مم القوة الى الفعل والتامّ أكمل من غيره الثاني الروحانيات متعلّقة بالهياكل العُلُوية الشريفة المبرَّأة عن الفساد وهي الافلاك والكواكب المدبِّة لما في عالمنا هذا باتصالاتها واوضاعها والنفوس الانسانسيمة متعلقة بالاجسام السفلية الكاهنة الفاسدة ونسبة النفوس كنسبة الاجساد الثالثُ الروحانياتُ مبرّاً عن الشهوة والغصب وهما المبداء الـشـرور . والاخلاق الذسيمة كلها الرابع الروحانياتُ نورانية لطيفة لا حجاب فيها عن تجلَّى الانوار القدسية فهي ابدا مستغرقة في مشاهدة الانوار الربَّانية والسمانيات مردِّبة من المادّة والصورة والمادّة طلمانية مانعة عن تلك المشاهدة المستمرة للخامس الروحانيات قويّة على افعال شاقة كالزلازل والسُحُب فان الزلازل توجد بتحريكاتها والسحاب يعرض ويزول بتصريفاتها والآثار العلوية تحدث بمعوناتها وقد نطف به الكتاب الكريم حيث قال فالمقسمات امرا وقال فالمدبرات امرا لا يلحقها بدلك فتور لان قدرتهم على تغيير الاجسام وتقليب الاجرام وتحريكاتها ليست من جنس القُوَى المزاجية حتى يعرض لها كلال ولغوب تخلاف الجسمانيات السّادسُ الموحانياتُ أعلم لاحاطتها بما كانت في الأَعْبِصُ الأُول وبما سيكون في الازمنة الآدية وبالامور الغايبة عنّا في لخال وعلومهم كُليّة اذ لا حواسً لهم ترتسم فيها المُثُل الجُزْئية فعْليَّة لانها مباد للحِوادث في عالم الكون والفساد فطرية أي حاصلة في ابتداء فطرتهم لكونها مجرّدة

سجود تعظيم له اذ يجوز ان يكون سجودهم لله وآدم كان كالقبلة لهم وعلى تقدير كونه لائم جاز ان يكون عُرْفهم في السجود كونم قايما مقام السلام في عُرْفنا فلا يكون غاية في التواضع والخدمة لأن هذه قضيلًا عُرْفيةٌ يجوز اختلافها باختلاف الازمنة وايصا جاز ان يكون امرهم بالسجود ابتلاء لهم ليتميز المطيع منهم عن العاصى فلا يدلُّ على تفصيله عليهم في شيء من هذه الاحتمالات لانا نقول قوله ارأيتك هذا الذي كرَّمتَ على وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يدلُّ على انه اسجادُ تكرمة وتغصيل وينغى سائر الاحتمالات أن لم يتقدّم فناكهما يُصْرَف البه التكريم سوى الامر بالسجود الثاني قوله تع وعلم آدم الاسماء كَلْهَا الى قوله سبحانك لا علم لنا الله ما علمتنا فاته يدلُّ على أن ادم علم الإسماء كلها ولم يَعْلِمُوها والعالمُ افصل من غيره لأن الاية سيقت لذلك ولقوله قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون الثالث ال للبشر عوايق عن العبادة من شهوته وغصبه وحاجاته الشاغلة لاوقاته وليس للملائكة شيء من ذلك ولا شك ان العبادة مع هذه العوايق ادخلُ في الاخلاص واشقّ فيكور. افضل لقولة عم افضلُ الاعمال احمزُها أى اشقُّها فيكو و، صاحبها اكثر ثوابا عليها الرابعُ الانسار. رُكِّب تركيبا بين الملك اللين له عقل بلا شهوة والبهيمة التي لها شبهوة ببلا عقل فبعقله له حمَّ من الملايكة وبطبيعته له حمَّ من البهيمة ثمر أن من غلب طبيعتُه عِقلَه فهو شرّ من البهايم لقوله تع اوللُّك كالانعامر بل همر اصل وقوله ارآ شر الدواب عند الله الاية زذلك يقتصى بطريق قيساس احد الجانبين على الاخر أن يحكون من غلب عقلُه طبيعتَه خيرا من الملائكة احتم الخصم على تغصيل الملائكة بوجوه عقلية ونقلية اما العقلية

موضعة وكون طايفة من الملايكة مستن بالحبي على ما قيل فلا يكون م كونة من للبن منافيا لكونة من الملائكة خلاف الطاهر لآن المتبادر من لفظ للن ما لا يدخل تحت الملك مع أن ذكرة أي ذكر كونه من للن في معرض التعليل لاستكبارة وعصيانه كما يتبادر من نظم الاية يأباه اي يأتى كوبَّم من الملاَّمكة لان طبيعة الملك لا تقتصى العصبة أو ياتي كون للن اسما لطايفة من الملائكة والمُثْبت الاياتُ الدالّة على عصمتهم بحو قوله تع لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يومرون وقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون أل يُعْلَم منه أنهم لا يعضون والا حصل الفتور في التسبيج وقوله يتخافون ربهم من فوقهم اي فلا يعصونه ويفعلون ما يومرون وللواب انما يتم ذلك الاستدلال بتلك الايات أذا ثبت عمومها أعيانا وأزمانا ومعاصى حتى يثبت بها أن جميعهم مبزون عن جميع المعاصى في جميع الازمنة ولا قاطع فيه اي في هذا الميحث لا نفيا ولأ اثباتا بل ادلَّهُ طَرَفَيْه طنَّيَّة وإنَّ الظنَّ لا يُغْنِي في مثله من المسأسل التي يطلب فيها العلمر والبقين عن لخفّ شيًّا ، المقصد الثامن في تفصيل الانبياء على الملائكة لا نزاع في انهم افصل من الملائكة السُفْليَّة الارصية انما النباع في الملائكة العلوية السماوية فقال اكثر اصحابنا الانبهاء افصل وعليه الشيعة واكثر أهل الملل وقالت المعتزلة وابو عبد الله الحُلَيْمي والقاضى ابو بكر منا الملائكة افصل وعليه الفلاسفة احتمِّ اصحابنا بوجوة أربعة الأولُ قوله تع واذ قلنا الملأنكة اسجدوا الدم فقد أمروا بالسجود له وأمر الادنى بالسجود للافصل هو السابق الى الفهم وعكسه على خلاف الحكمة لإن السجود اعظم انواع للحدمة واخدام الافصل للمفضول عا لا تقبله العقول وإذا كان ادم افضل منهم كان غيره من الانبياء كذلك ان لا قايلَ بالفصل لا يقال السجود يقع على انحاء فلعلَّه لم يكن

الَّ يدلُّ على عائلتهم لسائر الناس فيما يرجع الى البشرية والامتيازُ بالوحي لأغير فلا يمتنع صدور الذنب إعنهم كما عن سائر البشر المقصد السابع في عصمة الملائكة وقد اختُلف فيها فللنافي وجهان الاول ما حكى الله عنهم من قولهم اتاجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحرم نسبتم بحمدك ونقدّس لك ولا يخفى ما فيه من وجود العصية وفي اربعة اذ فيه غيبة لمن يجعل الله خليفة بذكر مثالبه وفيه ايضا العُجْب وتزكية النفس بذكر مناقبها رفية ايصا أنهم قالو ما قالوه من نسبة الافساد والسفك رجما بالظن أذ لا يليف بحكمة الله مع ارادته اعزاز بني آدم أن يُطّلع اعداء ملى عيوبهم وانّباعُ الظي في مثله غير جانز لقوله تع ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم وفيه ايضا انكار على الله فيما يفعله وهو من اعظم المعاصى الوجه الثاني المليس عاص بترك السجود حتى صار مطرودا ملعونا وهو من الملائكة بدليل استثنائه منهم في قوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وبدليل ان قوله تع واذ قلنا للملائكة اسجدوا قد تناوله واللا لما استحق الذم ولما قيل له ما منعك ان لا تسجد اذ المرتك والحبواب عن الوجه الاول انه اى قولهم اتجعل استفسار عن الحكمة الداعية الى خلقهم لا انكار على الله في خلقهم والغيبة اظهار مثالب المغتاب وذلك انما يُتصور لمن لا يعلمه والله سبحانه عالم بجميع الاشياء ما ظهر منها وما بطن فلا غيبة هناك وكذلك التزكية اظهار مناقب النفس فلا تتصور بالنسبة الى الله سبحانه ولا رجم بالظي وقد علموا ذلك بتعليم الله اذ قد يكون فيه حكمة لا نعرفها أو بغيره كقراءتهم ذاك من اللوح والجواب عن الوجه الثاني أن ابليس كان من التجبي لقوله تع كان من لجن ففسف عن امر ربه وصبّ الاستثناء وتُناوَلَه الامرُ للغلبة اي لتغليب الكثير على القليل في اطلاق الاسم كما عُرف في

بقوله سابقا وانت تعلم أن دلالتها في محلِّ النزاع وفي عصمتهم عن الكبيرةِ سهوا والصغيرة عمدا ليست بالقويّة او أثباتاً أذّ قد أجاب عن ادلّة المُثْبتين ههنا مع قيام الاحتمال العقلي اذ لو فُرض نقيصه وهو الصدور عنهم لم يلزم منه مح لذاته بلا شبهة وطهور المجزة على يده لا دليلَ فيه على ذلك يعنى عدم الصدور وعلى هذا يجب أن يسرَّح ذلك الى بقعة الامكان ولا يُجْتراء على الانبياء باطلاق اللسان ، المقصد السادس في حقيقة العصمة اخر بيانها عن التصديق بوجودها لان المأنيّة للقيقية تتوقف على الهَليم وهي عندنا على ما يقتصيه اصلنا من استناد الاشتياء كلها الى الفاعل المختار ابتداء أن لا يخلف الله فيهم ننبا وهي عند الحكماء بناء على ما ذهبوا اليه من القول بالايجاب واعتبار استعداد القوابل ملكة تمنع عن الفجور وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم بمثالب للعاصى ومناقب الطاءات فانه الزاجر عبي المعصية والداعي الى الطاعة وتتأكّد وتترسّخ هذه الصفة فيهم بتتابع الوحى اليهم بالاوامر الداعية الى ما ينبغي والنوافي الزاجرة عما لا ينبغي والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغاير سهوا او عمدا عند من يجوز تعبدها ومن ترك الأولى والافصل فأن الصفات النفسانية تكوين في ابتداء حصولها احوالا اى غير راسخة ثم تصير ملكات اى راسخة فى حلَّها بالتدريج وقال قوم ﴿ اى العصمة تكون خاصية في نفس الشخص او في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه ويكذّبه اى هذا القولَ الله لو كان صدور الذنب كذلك أي عتنعا لما استحقّ المدح بذلك أي بترك الذنب أذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو عتنع لانه ليس مقدورا داخلا تحت الاختيار والمصآ فالآجماع منعقد على انهم أي الانبياء مكلَّفون بترك الذنوب مثابون بع ولو كان الدنب عتنعا عنهم لما كان الامر كذلك اذ لا تكليف بترك المتنع ولا ثواب عليه لما عرفتُ آنفا وايضا فقوله قل انها انا بشر مثلكم يوحي

انما يتأتَّى في المصادر المتعدِّية والذنب ليس منها والاكتفاء بأدنى تعلُّف في اصافة الذنب اليه عالا يقبله دوي سليم الثامن قوله هبس وتوتى أن جاءه الاعمى الجواب انه تركُ الاولى ما يليف بخُلْقه العظيم ومثله يُعاتَب على مثله التاسعُ قوله ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي لإواب النهي لا يدلّ على الوقوع لاحتمال أن دراد به التثبيت والاستمرار في الزمان الآتي على ما كان عليه في الماضي العاشرُ يا ابِّها النبي اتَّف الله يا أهها الرسول بلغ ما أنْبِلَ اليك للواب ما مر من قصد التثبيت والاستمرار مع ان الامز والنهي من اقوي اسباب العضمة كما ستعرفه فلا يدلان على صدور الذنب لخادى عشر لمن اشركت ليتحبطن عمله لجواب الشرطية لا تقتصي تحقّق الطرفين كما في قولك ان كان زيد حجرا كان جمادا أ او المراد الشرك للحقي وهو الالتفات الى الناس بل الى ما سوى الله فيكون من قبيل تركه الاولى أو المراد بالتخطاب غيرة على سبيل التعريص ويويده انه قال ابن عباس رضه نزل القران على ايّاك اعنى فاسمعى يا جاره الثاني عشر فان كنت في شكّ عا انزلنا اليك فأسال الذين يقرون الكتاب من قبلك لقد جاءك للق من ربك فلا تكونن من المترين للواب شرطية فلم يوصف عم بالشكِّ بل فُرض شكَّه كما يُفْزَض الحال وأمر بالرجوع الى اهل الكتاب على ذلك التقدير والفايدة في الرجوع الى اهل الكتاب زيادة قوته وطمأنينته أو لمعرفة كيفية نبوة سائر الانبياء فيعرف أنه أُوتي مثلَ ما اوق الانبياء السالفة وأنت خبير بان هاتين الفايدتين انما تترتبان على الرجوع ابتداء والمذكور في الاية هو الرجوع على تقدير الشك قال المص واعلم انّا انّما طوّلنا في مثل هذا ليُعلم ان مسلّلة نسيان الانبياء وسهوج. في صدور الكباير عنهم وتعبُّدهم الصغاير لا قاطع فيه نفيا كما نبَّه عليه

الخامس عفا الله عنك لم أَنْفُتَ لهم والعفو انما يكون عن اللَّنب المواب

انه تلطّف في الخطاب على طريقة قولك ارايت رحمك الله وغفر لك ولا يمكن اجراره على طاهره اللبي هو انه تع عفا عنه ثم عاتبه أن هو بط واليه اشار بقوله والا فلا عتاب بعد العفو وعلى هذا فلا دلالة للعفو على اللنب وان سُلم أن هناك عتابا قلنا ذلك العتاب انما كان بترك الأولى فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية من تدبير المروب فانه عم انن جماعة تعللوا بأعْذار في التخلف عن غزوة تبوكه وتارك الافصل في امور الحرب

قد يعاتب السادس ووصعنا عنك وزرك الذي انقص طهرك والوزر هو الذِّنب وانقاضه الظهر يدلُّ على كبره الجواب أن الوزر المذكور محبول على ما كان قد اقترفها قبل النبوة أو هو ترك الاولى والانقاص م محمول على استعظامه أياه أو نقول انه قد جاء بمعنى الثقل كقوله تع حتى تصع للرب اوزارها فجار ان يكون ههنا مستعملا للثقل الذي كان عليه من الغم الشديد لاصرار قومة على انكارة والشرك بالله ولعدم استطاعته على تنفيذ امر للدين فلما اعلى الله شأفه وشد ازره فقد وضع عنه وزرة وثقله ويقوّى هذا التأويلَ قولُه ورفعنا لك ذكرك وقولُه أن مع العسر يسرا السابع قوله ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وقوله واستغفرْ للنبك وقوله لقد تاب الله على النبي اذ لا وجود التوبة الا مع الذنب وللجواب انه قبل النبوة وحملُه على ما تقدّم النبوة ومَا تأخّر عنها لا دلالة للفظ علية اذ يجوزان يصدر عنه قبل النبوة صغيرتان احديهما متقدمة على الاخرى أو انه ترك الأولى وتسميته بالذنب استعظام لصدوره عنه أو نقول نسب اليه ننب قومة فان رئيس القوم قد يُنْسُب اليه ما فعله بعض أتَّباعة فالمعنى ليغفر لاجلك ما تقدّم من ذنب امَّتك وما تأخّر منه واستغفر لذنب امتك وتاب الله على امة النبي وأتماعة واما ما يقال من أن المصدر مصاف الى المفعول فالمعنى ذنب قومكه اليكه اي ما ارتكبوه من الذنوب بالنسية اليك كانواع ايذائهم اياك فلا يتخفى ضعفة فان ذلك

نكام زينب كان يامر الله لنسم ما كان في الجاهلية من تحريم ازواج الادعياء وانما أَخْفَى في نفسه ذلك خوفا من طعن المنافقين وتوصيحه ان الله تع لما اراد أن ينسخ ذلك التحريم أوْحى اليه أن زيدا أذا طلَّق زوجته فتزوُّج بها فلما حصر زيد ليطلَّقها خاف انه أن طلَّقها لزمه التزوج بها ويصير سببا لطعنهم فيه فقال لزهد امسك عليك زوجك وأَخْفَى في نفسه ما أُوحِي اليه وعزمه على نكاحها فلذلك عوتب فقيل له وتَكُفُّمَى الناسَ والله احقُّ أن تخشاه وقيل كانت زينب أبنة عمة النبي عم وظامعة في تروّجه اياها فلما خطبها النبي عم لزيد شقّ عليها وعلى والديها فنزل قولة تع وما كان لمؤس ولا مؤمنة اذا قصى الله الاية فانقادوا كرها وطمعَتْ زينب مع ذلك أن يتزوجها النبي بعد خلاصها من قيد ذلك النكاح فنشزت على زيد حتى اعيته فطلَّقها فتزوَّجها النبي بامر من الله بيافا لذلك النسيع وعلى هذين القولين لا ذنب للنبي في هذه القصة وما يقال اندراحبها حين راءها فمما يجب صيانة النبي عي مثلة وانْ صحِّ فميلُ القلب غير مقدور ثم القايلون بمحبَّته اياها منهم من قال لما احبّها حرمت على زوجها وهذا بط والّا كان امره بامساكها امرا بالزنا وكان وصفها بكونها زوجا له كذبا ومنهم من قال لم تحرم لكن وجب على الزوج تطليقها قالوا وفيه اى فى ميل قابه اليها وما تفرّع عليه ابتلاء للزوج بتطليقها لآن النزول عن الزوجة طلبا لمرضاة الله أمر صعب لا ينقاد له الله موقف وابتلاء للنبي بالمبالغة في حفظ النظر حذرا عن الخيانة في الوحي بالاخفاء أو التعرض للطعن من الاعداء الرابع ما كان

الخيانة في الوحى بالاخفاء أو التعوض للطعن من الاعداء الرابع ما كان لنبي أن يكون له اسرى الى قوله عذاب على ترك الأولى الذي هو الاثخان فأن التحريم أي تحريم الفداء مستفاد من هذه الآية فقبل نزولها لا تحريم ومعنى قوله لولا كتاب من الله الن انه لولا سبق تحليل الغنايم لعذبتُكم بسبب اخذكم هذا الفداء

ووجدك صالاً فهدى ولا شك إن الصال عاص الجواب انه قبل النبوّة او اراد

صالاً في امور الدنيا ويجب حمله على هذا لقوله تع وما صلّ صاحبكم وما غوى اذ المراد بع نفى الصلالة والغواية في امور الدين بلا شبهة فوجه التوفيق بينهما ما ذكرنا الثاني ما روى أنه عم لما اشتد عليه اعراض قومه عن دينه تمنى أن يأتيه من الله ما يتقرب به اليهم ويستميل قلوبكهم فأنزل الله عليه سورة النجم فلما اشتغل بقراءتها قراء بعد قوله افرأيتمر اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العُلَى منها الشفاعةُ تُرْتجى فلما سمعه قريش فرحوا به وقالوا قد ذكر آلهتنا باحسن الذكر فأتاه جبرايل بعد ما امسى وقال له تلوت على الناس ما لمر أَتْلُه عليك فحنى النبي لذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيها فنزل لتسليته وما ارسلنا من قبلك من رسول الاية الجواب على تقدير حمل التمتى على القراءة هو أنه من القاء الشيطان يعنى أن الشيطان قراء هذه العبارة المنقولة وخلط صوتَه بصوت النبي حتى طُنّ انه عم قراءها والآاى وان لم يكن من القائم بل كان إلنبي قاربًا لها كان ذلك كفراً صادرا عند وليس بجايز اجماعا وايصا ربما كان ما ذكر من العبارة قرآنا ويكون. الاشارة بتلك الغرانيق الى الملائكة فنسخ تلاوته للايهام اي لايهامه المشركين إن المراد به آلهتهم أو المراد على تقدير حمل التمنى على تمنى القلب وتفكره ما يتمنّاه بوسوسة الشيطان ويكون العني ح أن النبي عمر اذا تمنّى شيئًا وسوس اليه الشيطان ودعاه الى ما لا ينبغى ثم أن الله تع ينسخ ذلك زيهدية الى ترك الالتفات الى وسوسته وعلى هذا يكون الرواية المذكورة من مفتريات الملاحدة أو نقول على التقدير الاول ايضا قو اي قوله تلك الغرانيق الى آخره كان من القران واريد بالغرانيق الاصنام لكنه استفهامُ انكار حُذْف مفه اداتُه فالمعنى ان هذه المستحقّرات ليست كما تدعونها وترجون الشقاعة منها الثالث قصة زيد وزيَّنَب الجواب انه اى

فخاف الشيطارَ، إن يُهْلكه فأمر السحابُ إن يحمله وأمر الريحَ ان تحمل اليه غداءه فمات دَّهُ الولد في السحاب فأَنْقي على كرسيَّه فتنبَّه سليمان على خطائه حيث لم يتوكّل على ربّه الثالث التمسّك بما حكى عنه في القرآن وهو قوله هب لى ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى فانه حسد فيكون ننبا للوابُ انه ليس حسدا بل معجزُ كل نبي انما كان من جنس ما يفتخر به اقل زمانه وكان ما افتخر به اقل زمان سليمان هو الملك اى المال والجاه ُ فلا جرم طلب علكة فأنقة على جميع المالك لتكون علكته محجزة له أو اراد أن ملك الدنيا موروث أي ينتقل من أحد الى احد آخر فطلب من ربه بعد ما شفى من مرضد الشديد ملك الدين الذى لا يمكن فيع الانتقال فقوله ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى اى ملكا لا يمكن أن ينتقل عنى الى غيرى أو أراد الملك العظيم مع القناعة وذلك أن الاحتراز عن لذّات الدنيا مع القدرة عليها عا لا يمكن عادةً فطلب الملك العظيمر في الدنيا مع اشتغاله بطاعة ربه وهدم التفاته الى ذلك الملك ليعلم الناس أن زخارف الدنيا لا تمنع من خدمة المولى ومنه قصة يونس فانه ذهب مغاصبا وطن أن لن يقدر الله عليه واعترف بكونه ظالما والغصب ننب والشكُّ في قدرة الله كفُّر والظلمُ ايضا ذنبُ ولجواب لعلّ غصبه كان على قوم كفرة بالغوا في العناد والمكابرة حتى عيل صبرُه ولم يُطق المصابرة معهم فهذا غصب لله على اعداده فلا يكون ذنبا فظيّ أن لن نقدر عليه أي لن نصيَّف عليم فانه مشتق من القَدُّر كما في قوله ببسط الرزق لمن يشاء ويُقدر ولا من القُدْرة واتَّى كنت من الظالمين اى لنفسى بترك الآولى فاعترافه بالظلم هصم للنفس واستعظام لما صدر عنها مبالغة في النصرع ولا تكن كصاحب الحوت اي في قلَّة الصبر على الشدايد والحن لتنال افصل الرتب وليس معناه ولا تكن مثله في ارتكاب الذنب ومنه قصد نبينا عمر والاحتجاج بها من وجود الاول

جرى عليه من اجلها وإمّا للتصدّي بها ضعيفٌ جدّا أذ لا دلالة للفظ عليه كما في قوله وامسحوا بروسكم وارجلكم تُعَمَّ لو قيل مسم السيف برأسه لربهما فهم منه ضرب العنق وأمّا اذا لم يذكر السيف لمريفهم القطع البتَّة ورجوعُ صبعيرِ تَوَارَتْ الى الشمس ابعدُ الحِتمَلَيْن يريد ان ذلك الصمير وحتمل أن يعود الى الشبس اذ قد جرى ما له تعلُّف بها وهو العشيّ وأن يعود الى الصافنات وهذا أَرْلَى لانها مذكورة صريحا دون الشمس وايصا هي اقرب في الذكر من لفظ العشي فالمعنى ح اند امو باغدائها حتى توارت بالحجاب اى غابت عن بصره ثم امر يردها فلما وصلت اليد اخذ يمسحها لما مر الثالق التمسك بقولد تع ولقد فتنا سليمان وقصته انه بلغ سليمان خبر ملك تحصّ في جزيرة فاخرج اليه بالريج وقتله وأخذ بنته وكانت في غاية للمال فاحبها وكانت لا يرقاء لها دمع حزنا على ابيها فأمر سليمان للقي بان يعملوا لها تمثالا على صورة ابيها فكسَّنَّه كسوةً نفيسة وكانت تغدو وتروج اليه مع ولايدها يسجدن له على عادتهي في ملكه فسقط الخاتم من يد سليمان بعصيانه باتخاذ الصنم الذي يُسْجُد له في بيته فقال له آصف انك مفتمون يذنبك فتُبُّ الى الله تع فخرج الى فلاة وقعد على الرماد تايما الى الله سبجانه الجواب أن هذه الحكاية الخبيثة التي يرويها المشوية كتابُ الله تع مبرّاء عنها فانه قال النبي حمر في تفسير هذا الكلام قال سليمان أَطُوف الليلة على مائة امراءة تلك كلُّ امراءة منهن ولله! يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل من تلك المائة الا واحدة فولدت نصف غلام فجاءت به القابلة فالقتع على كرسيَّه بين يدية ولو انه قال أن شاء الله كان كما قال فالابتلاء المذكور في الاية انما كان لترك الاستثناء لا المعصية وقيل ابتلاوه كان بالمرص فانه مرص حتى صار مُشْرِفا على الموت لا يقدر على حركة كاحسد بلا روح وقيل ولد له ولد فقالت الشياطين ان عاش ولدُه لم ننفكَه عن السُخْرة فعومت على قتله فعلم سليمان ذلك

انما قصدوه لأجلها لا لسوم به من قتل النفس او سرقة المال ونسبةً الكذب الى اللصوص أُوفَى من نسبته الى الملائكة وعلى هذا فمعنى قوله تع انما فتنَّاه اي اختبرناه في انه حين اساء الظنَّ باللصوص مع قدرته عليهم فهل يعاجلهم بالعقوبة او لا فلمًّا لم يعاقبهم كان غايةٌ في لخلم والاستغفارُ لا يجب أن يكون لذنب منه بل جاز أن يكون طلبا لعفو الله عنهم وان يغفر لهمر مبالغة في اللمر والشفقة وقولُه فغفرنا له اي غفرنا لاجل حرمته وبركة شفاعته ذلك الفعل المنكر الذي اتى به اولتُك المتسوّرون وم لا يُحْتاج الى نسبة الكذب الى الملائكة وحَمْل النعام على النسوان وخَلْط المذمّة البليغة باوصاف الكمال قال الامام الرازى مَنْ انصف علم أنَّ لَحْقَ الصريحِ ما ذكرناه وأنَّ تلك القصة كاذبة باطلة برويها اهلُ لَخَشُو ومنه قصّة سليمان والتمسّك بها من وجهين بل من وجود. الاولُ التمسّك بقوله تع أن عُرض عليه بالعشى أي بعد الزوال الصافناتُ الجياد الاية فان ' ظاهرة يدلُّ على أن اشتغاله بتلك الصافنات ألُّهاه عن ذكر الله حتى رُوى انه فاتت عنه صلوة العصر الجواب لا دلالة فيه على فوت الصلوة مع انه اذا كان فوتها بالنسيان لم يكن ذنبا وقوله تع احببت حُبُّ الخير مبالغة في للبّ فان الانسان قد يحبّ شيئًا ولكن لا يحبّ أن يحبّه فانا احبه واحب أن يحبه فذاك هو الكهال في الحبة وقولة تع عن ذكر ربي أى بسببة كما يقال سقاه عن العَيْمة أي لاجلها فالمعنى أن ذلك لخبّ الشديد انما حصل بسبب ذكره اي امره لا بالهوى وطلب الدنيا وذلك لآن رباط الخيل في دينهم كان بأمره تع كما في ديننا اذ هو مندوب اليه وقوله وطفق مسحا معناه يمسح روسها واعناقها اكراما لها واظهارا لشدة شفقته عليها لكونها من اعظم الاعوان في دفع اعداء الديس وحُمْلُه على قطعها كما ذهب اليه طايفة حيث قالوا المعنى انه عم جعل يمسم السيف بسوقها راعناقها اى يقطعها اما غصبا عليها بسبب ما

الآمدى لا يتخفى بُعْدُ عذه التأويلات وخروجها عن مـذاق الـعـقــل الرابعُ قوله اى قول موسى الدَّخِصر لقد جمعت شيعًا إمْرا وشيعًا نُكْرا وذلك الفعل لريكن مُنْكُرا فكان كلام موسى خطاء وقد يقال إن كان فعل الخصر منكرا فذاك والله كان موسى كاذبا قلنا اراد منكرا من حيث الظاهر على معنى أن من نظر ألى ظاهر هذه الواقعة ولم يعرف حقيقتها حكم عليها بانها شيء منكر آو اراد عجباً فان من راي شيئًا عجيبا جدًّا فانه يقول فذا شىء منكر وفعل الخصر لمّا كان بأمر الله لم يكن منكرا في للقيقة ومنه قصة داود وهي انه طمع في امراة أوريا فقصد قتله بارساله الي لخرب مرة بعد اخرى وهذه القصة على الوجه الذي اشتهرت به مختلقة اي مفتراة للحَشْويّة اذ لا يليف ادخال الذمّ الشنيع في اثناء المدايم العظام يعنى أن الله تع مدح دارد قبل قصة النجة بارضاف كمالية منها أنه دو النَّيْد اي القوة واراد القوة في الدين لان القوة في الدنيا كانت لملوك الكُفّار ولم يستحقّوا بها مدحا والقوةُ في الدين في العزم الشديد على اداء الواجبات وترك المنكرات فكيف يوصف بها من لم يملك مَنْعَ نفسه عن الميل الى الفجور والقتل ومنها أنه أوَّاب أي رجّاع الى ذكر الله فكيف يتصور منه أن يكون مواطبا على القصد الى اعظم الكباير ومنها أنه سخَّر له الجبال يسبِّحي معه بالعشيّ والاشراق وسخّر له الطير محشورة كلُّ له اواب أَفْتَرَى انه سخّر له هذه الاشياء ليتخذها وسايل الى القتل والزنا ومنها انه أوتى للحكمة ونصل الخطاب والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغى علما وعملا فكيف يُعْقُل انه اتصف بالحكمة مع إصراره على ما يستنكف عنه أُخْبَثُ الشياطين من مزاحمة أَتْباعد في الروح والمنكوح ومَهَحَه ايصا بعد قصة النجة بانه جعله خليفة في الارص وهذا من اجر الماييم وانا كان الامر كذلك لم يصمِّ ان يُحْمَل عنه القصد على انها اشارة الى القصة المشهورة في حق دارد بل تُسوّر قوم قَصْرَة للايقاع به فلما راوة

مستيقظا اخترع احدثم الخصومة المذكورة في القران وزعموا انهمر

قتلَ عمد عُدُوان لَقُولِه فذا من عمل الشيطان وقولِه ربّ إنّى طلمت نَفسى وقوله 'فعلتُها انَّنْ وانا من الصالِّين الجوابُ انه كان قبل النبوة وايضا جازيان يكون قتله خطاء وما صدر عنه من اقواله محمولا على التواضع وهصم النفس الثاني أنه أنن لهم في اظهار السحر لقوله القوا ما انتمر ملقون واظهارُه حرامٌ فيكون اننه ايضا حراما لجوابُ انه اى اظهار السحر لم يكن حراما ع فانه مما يختلف فيد الشرايع بحسب الاوقات او علم . موسى عم أنهم ملقون سواء أنن لهم امر لا بدليل ما انتمر ملقون فلا يكون نلك الانن حراما بل فيه قلَّهُ مبالاة بسحوهم أو أراد اظهار معجزته في عصاه وتلقُّفها لما افكوه ولا يتمر ذلك الاظهار في ذلك المقام الا بذلك الاذين فكان واجبا لكونه مقدّمة للواجب أو اراد القوا ما انتمر ملقون أن كنتم مُحقّين نحو فأتوا بسورة من مثله الى قوله أن كنتمر صادقين الثالث قوله والقى الالواح وأخذ برأس اخيه يجره اليه وهرون كان نبيا فان كان له ذنب استحقّ به التأديب من موسى فذاك هو الط والا فايذاوه بلا استحقاق ننب صدر عن موسى الجواب لم يكس نالع الجرّ على سبير الايذاء بل كان يُدّنيه الى نعسه ليتفحّص منه حقيقة الحال في تلك الواقعة فخاف فرون أن يعتقد بنو أسرايل خلافه اي يعتقدوا اند يوديد وذلك لسوم طنهم بموسى حتى اند لما مات هرون في غيبتهم قالوا أن موسى قتله وقل اجيب ايصا بان موسى لمّا رأى جزع فرون واصطرابه لما جرى من قومة الهذه ليسكنه من قلقه كما يفعل الواحد منّا اذا اراد اصلاح عصيَّلَى أو تسكين مصاب وبانّ موسى لمّا غلب عليه الهم واستيلاء الفكر اخذ برأس اخيه لا على طريقة الايذاء بل كما يفعل الانسان بنفسة محص يده وشفته وقبصه على لحيته الا انه نزّل اخاه منزلة تفسد لانه كان شريكه فيما يناله من خير رشر قال

في معرفة الله وكم بينه وبين النبوة أن لا يُتصور نبوة الا بعد تمام ذلك النظر فلا اشكالَ ان نختار انه لم يعتقده فيكون كلبا صادرا. قبل البعثة ولك إن تقول انما قال ذلك على سبيل الفرص كما في برهان الخُلْف ارشادا للصابية أن حاصلُ ما ذكرة أن الكواكب لو كانت أربابا كما يزعمونة لوم أن يكون الرب متغيّرا آفلا وهو بط الثاني من الامرين قوله ربّي أَرِني كيف تحيى الموتى والشكُّ في قذرة الله على احياء الموتى كفرُّ ولجواب ان ذلك السوال لم يكن عن شك في الاحياء أو القدرة عليه بل في الاية تصريح بانه طلبه لأن في عين اليقين من الطمأنينة ما ليس في علم اليقين فانّ للوهمر باحداث الوساوس والدّغادغ سلطانا على القلب عند علمر اليقين دون عين اليقين وقد يقال انما سأل عن كيفية الاحياء لا عنه لان الاحاطة بالكيفية المقصّلة اقوى وأرسع من العرفة الاجمالية المُقْصية الى التردّد بين الكيفيات المتعدّدة مع الطمأنينة في اصل الاحياء والقدرة عليه هذا وقد قال ابن عبّلس كان الله وَعَدَه ان يبعث نبيّه يُحْيى بدعاته الموتى وذلك علامة أنّ الله قد اتّخذه خليلا فاراد ابراهيم أن يعلم اهو قو وكيف لا تُحْمَل الاية على ما مرّ والشكُّ في قدرة الله كفر وانتم لا تقولون به فما هو جوابكم فهو جوابنا ومما يُتمسَّك به من قصة ابراهيم قولْه بل فَعَلَه كبيرُهم فانه كذب قلنا هو من قبيل الاسناد الى السبب فان حامله على الكسر زيادة تعظيمهم لذلك الكبير ومنه اقه نظر نظرة في النجوم فقال اتى سقيم والنظر في علم النجوم حرامً وحُكُمُه باتَّه سقيم كذُّ قلنا أن النظر في النجوم ليستدلُّ بها على توحيد الله وكمال قدرته من اعظم الطاءات وأمّا ترتيب للكر بالسقم على النظر فلعل الله تع اخبره بانه انا طلع النجم الفلاني فافع يمرض زمنه قصة موسى عمر والتمسك بها من وجوه الاولُ قوله فوكره موسى فقصى عليه وأم يكن قتلُه لذلك القبطي بحق اي لريكن مباحا ولا على سبيل الخطاء بل كان

جاءها ابليس في غير صورته وقال لها لعلّ في بطنك بهيمةً فقالت ما ادري فلما أزداد ثقلها رجع اليها قال كيف تجدينك فقالت اخاف مما خوَّفتَني بد قاني لا استطيع القيام فقال ارايت لو دعوتُ الله أن يجعله انسانا مثلي ومثل آدم أُنْسَبينه باسمي فقالت نعم ثمر انها حكت ما جي بينهما لآدم فجعلا يدعوان الله لمن آتيتنا صالحا اى ولدا سويا لنكوني من الشاكريين فلما ولدت سويًا جاءها ابليس فقال سبيه باسمى فقالت ما اسمك قال عبد لخارث وكان اسمه لخارث فسمَّته بعبد لخارث ورضى آدم بذلك وللواب ان اكثر المفسّرين على ان الخطاب في خلقكم لقريسَ وحدهم لا لبني آدم عم كلهم والنفس الواحدة قُصَي وجعل منها زوجها اى جعلها عربية قريشية من جنسة لا انه خلقها منه واشراكهما بالله تسميتهما ابناءهما بعبد مناف وعبد الغزّى وعبد الدار وعبد قُصَى والصمير في يشركون لهما ولاعقابهما وعلى هذا فليس الصمير في جعلا لآدم وحواء وإن صمَّ انه لآدم وزوجه فأيَّنَ الدليل على الشرك في الالوهية ولعلَّه أي لعل الشرك المذكور في الاية هو الميل الى طاعة الشيطان وقبول وسوسته مع الرجوع عنه الى الله تع بلا مطاوعة للشيطان في الفعل وذلك اليل المتفرع على الوسوسة غير داخل تحت الاختيار فلا يكون معصية وننبا أو لعلَّه كان قبل النبوة فأن قلت قد مرَّ امتناع الكفر عن الانبياء مطلقا قلتُ معنى اشراكهما بالله انهما اطاعا أبليس في تسمية ولدهما بعيد لخارث كما مر في القصة وليس ذلك كفرا بل ننبا يجوز صدور قبل النبوة وقد يقال معنى جعلا انه جعل اولادُهما على حذف المصاف كما يدلّ عليه جمع الصبير في يشركون ومنة اى من ذلك المجمل قصّة ابراهيم عم واظهرُ ما يرهم الذِّنب في قصّته امران الاولُ قوله في حق الكواكب هذا رقى فان كان ذلك عن اعتقاده كان شركا والله كان كنبا وللواب ان يقال لا يخفي أنه اي هذا الكلام صدر عنه قبل تمام النظر

وجوابنا عند تفصيلا فهنه الى من نلك المجمل قصة آدم عم وتَفَيْهقوا اى تكلَّموا بذلاء افواههم في التمسَّك بها من ستَّة اوجه الاولُ قوله تع وعصى آدم ربّه مو كدا بقوله فغوى قان الغصيان من الكباير بدليل قوله تع ومن يَعْص الله ورسوله فان له نار جهنم والغوايلة توتَّد دلك لانها اتَّـبلع الشيطان لقوله تع الله من اتبعك من الغاويي الثاني قوله فتاب عليه ولي تكون التوبة الا من الذنب لانها الندم على المعصية والعزيمة على ترك العود اليها الثالثُ مخالفته النهي عن الل الشجرة وارتكابُ المنهيّ عنه ذنب الرابع قوله فتكونا من الظالمين اي جعلهما الله من الظالمين على تقدير الاكل منها والظلمُ ذنبُّ الخامسُ قوله تع حكايةً عنهما ربُّنا طلمنا انفسنا وأن لمر تغفر لنا وترحمنا لنكوني من الخاسريين والطلم دنب كما مر أَبْقا والخسران لولا المغفولا دليل كونه كبيرة السادس قوله تع فازلَّهما الشيطان عنها فاخرجهما عا كانا فيه واستحقاق الاخراج بسبب ازلال الشيطان يعلُّ على كون الصادر عنهما كبيرة قلناً في للواب كيف يُدَّى انه في اللَّمْة ولا امَّة له هناك كان نبيًا مبعوثًا لتبليُّغ الاحكام وهلَّ كان الاجتباء بالنبوة الا بعد تلك القصة كما يدل عليه قوله تع فغوى ثُمَّ اجتباء ربَّه فتاب عليه فانّ كلمة ثُمَّر التراخي والمهلة فهذه القصة كانت قبل النبوة وهل الوقيعة أي الطعن في الانبياء بمثل هذا المتمسك الظاهر دفعة الا للعَمه والجبرة في الصلالة والجهل المفرط في الغواية وقد يُتمسَّك في ذنبه اي ذنب آدم بقوله تع هو الذي خلقكم من نفس واحدة في آدم وجعل منها زوجها يعنى حواء ليسكن اليها فلما تَعَشيها حملت حملا خفيفا الاية فان الصمير في قوله جعلا له شركاء راجع اليهما اذ لمر يتقدّم ما يَصْلح لذلك سواهما والصمير في له لله سبحانه فقد صدر عنه الاشراك وقصَّتُه أن حوَّاء لما اثقلت أي حان وقت ثقل حملها.

ليسب بالقوية فان الاتباء انما يجب فيما يصدر غنهم قصدا لا سهوا ويشترط في القصد أن لا ينهانا عنه وردَّ الشهادة مبنيٌّ على الفسق الذي لا ثبوت لد مع الصغيرة عمدا ومع الكبيرة سهوا وأمَّا الرجر فانما يجب في حق المعتمد الكباير دون الساهي والصغيرة البادرة عمدا معفوة عن مجتنب الكباير وعليك بالتأمل في سائر الدلايل واحتم المخالف الذاهب الى جواز صدور الكباير عنهم بعد البعثة سهوا وجواز الصغاير عمدا ايصا بقصص للانبياء نُقلت في القران او الاحاديث او الآثار وتلك القصص تُوهم صدور الذنب عنهم في زمان النبوة والمواب عن تلك القصص اجمالا أن ما كان منها منقولا بالآحاد وجب ردّها لانّ نسبة الخطاء الى الرواة اهون من نسبة المعاصى الى الانبياء وما ثبت منها تواترا فما دام له محمل اخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلايل العصمة وما لم نجد له محيصا حملناه على انه كان قبل البعثة او كان من قبيل تركه الاولى او من صعاير صدرت عنهم سهوا ولا ينفيه اي لا ينفي كونه من قبيل ترك الاولى والصغاير الصادرة سهوا تسميتُه ذنبا في مثل قوله تع ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك ولا الاستغفار ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم كما في قصة آدم عم يعنى أن هذه الامور الثلثة لا تنافى المحملين الاخيريين أن لعل ذلك المذكور من التسمية والاستغفار والاعتراف لعظمة عنهم او عندهم الأيرى أن حسنات الابرار سيَّات المقرِّبين فلذلك يسمَّى ترك الاولى منهم وكذا ارتكاب الصغيرة سهوا لنبا ويستغفرون عنه ويعترفون بكونه طلما او أنّ اى او لأن قصدوا به قصما من انفسهم وكسرا لها بانها ارتكبت دنبا تحتاج فيه الى الاستغفار والاعتراف به على سبيل الابتهال والتصرع كي يعقو عنها ربّها ومن جوّز الصغاير عمدنا فله زيادة فسُحد في الجواب اذ يزداد له رجة آخُرُ وهو أن يقول جاز أن يكون الصادر عنهم صغيرة عمدا لا كبيرة ولنفصّل ما اجملناه من استدلال المخالف بالقصص المنقولة

ولقد صدّى عليهم ابليس طنَّه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين والذيبي لم يتَّبعوه إن كانوا هم الانبياء فذاك مطلوبنا والآ أي وأن لم يكونوا أياهم بل كانوا غيرهم فالانبياء ايصا لم يتبعوه بطريق الاولى فانهم بذلك احرى من سادر المومنين أو نقول لو كان فلك الفريق غير الانبياء لكانوا افصل من الانبياء لقوله تع أنّ أكرمكم عند الله أَنْفيكم وتفصيل غير الانبياء عليهمر بط بالاجماع فوجب القطع بان الانبياء لمر يتبعوه ولمر يذنبوا الثامن أنه تع قسم المكلِّفين إلى حزب الله وحزب الشيطان فلو اذنبوا لكانوا من حزب الشيطان وذلك لان المطبع من حزب الله اتفاقا فلوكان المذنب منه ايضا لبطل التقسيم فيكونون أي الإنبياء المذنبون خاسرين لقوله تع ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون مع أن الزُقاد من آحاد الأُمَّة داخلون في المفلحين فيكون واحد من آحاد الامة انصل بكثير من الانبياء وذلك عالا شك في بطلانه التاسع قوله تع في ابراهيمر واسحاني ويعقوب والانبياء اللين استجيب دعوتهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات وللمع المحلَّى بالالف واللام للعموم فيتفاول جميع الخيرات من الافعال والتروك وقوله وانهم عندنا لمن المصطغين الاخيار وهما يعنى قوله تع المصطغين وقوله الاخيار يتناولان جميع الافعال والتروك لصحة الاستثناء اذ لا يجوز أن يقال فلان من المصطفين الله في كذا ومن الاخبيار الله في كذا فدل على انهم كأنوا من المصطفين الاخبار في كل الامور فلا يجوز صدور نفب عنهم لا يقال الاصطفاء لا ينافي صدور الذنب بدليل قوله تع ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسة فقسم المصطفين الى الظالم والمقتصد والسابق لأنا نقول الصمير في قوله فمنهم راجع الى العباد لا الى المصطفين لان عوده الى اقرب المذكورين اولى فهذه حجيم العصمة اوردها الامام الرازي في الاربعين وغيره من تصانيفه قال المص وانت تعلم ان دلالتها في محل النراع وفي عصمتهم عن الكبيرة سهوا وعن الصغيرة عمدا

زجرهم وتعنيفهم لعموم وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا شك ان زجرهم ايذاء لهم وايذاوهم حرام اجماعا ولقوله تع والذين يودون الله ورسوله الايق وايضا لو اذببوا لدخلوا تحت قوله تع ومن يعص الله ورسولَه فان له نار جهنم وتحت قوله ألَّا لعنهُ الله على الظالمين وتحت قوله لومًا ومدَّمةً لم تقولون ما لا تفعلون وقوله اتأمرون الناس بالبرَّ وتنسون انفسكم فيلزم كونهم مُوعَدين بعذاب جهنم وملعونين ومذمومين وكل ذلك بط اجماع الرابع ولكانوا على تقدير صدور الذنب عنهم اسوء حالا من عصاة الآمة اذ يضاعف لهم اى للانبياء العذاب على اللُّغب أَنَّ الأعلى رَتَبِنَا في الْكرامة يستحقُّ عقلاً ونقلاً اشدَّ العلَّاب لقابلته اعظم النعمة المفاضة عليه بالعصية ولذلك صوعف حد للر وقيل لنساء النبي لستن كأحد من النساء من يأت منكن بفاحشة مبينة يصاعف لها العداب صعفين ومن المعلوم ان النبوة أجل من كل نعمة فه. قابلها بالعصية استحقّ العذاب أضعافا مضاعفةٌ لخامس ولم ينالوا ايصا عهدة تع لقوله لا ينال عهدى الطالين والمذنب طالم لنفسه واي عهد اعظم من النبوة فإن حُمل ما في الاية على عهد النبوة فذاك وإن حُمل على عهد الامامة فبطريق الأوْلَى لان من لا يستحق الادنى لم يستحقّ الاعلى السادسُ ولكانوا ايصا غير مخلصين لان اللنب باغواء الشيطان وهو لا يُغُوى المخلصين لقوله تع حكاية عنه على سبيل التصديق لأُغُويتهم اجمعين الله عبادك منهمر المخلصين واللازم بط لقول تنع في حقّ ابراهيم واسحاق ويعقوب انّا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وفي حقّ يوسفَ انه من عبلانا المخلصين وقد رُدّ على هذا بانّه لا يدلّ على ان غير هولاء لم يصل اليهم اغواء ابليس ولم يذنبوا السابع قوله تع

حبَّة أو لقمة فالها لا تجوز أصلًا لا عمدا ولا سهوا والاتَّفاقُ المذكور انما هو فيما ليس منها كنظرة وكلمة سُقَه بادرة فرخصام وقال الجاحط يجوز ان يصدر عنهم غير صغاير الخسة سهوا بشرط ان ينبَّهوا عليه فينتهوا عنه وقد تبعه فيه كثير من المتأخّرين من المعتزلة كالنظّام والأُصَّمُّ وجعفر بن بشر وبه نقول نحن معاشر الاشاعرة فذا كله بعد الوحي والاتصاف بالنبوة وأمَّا قبله فقال المعهور اى اكثر المحابنا وجمع من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة أن لا دلالة للمحجزة عليه أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة ولاحكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليم ايصا وقال اكثر المعتزلة يمتنع الكبيرة وأن تاب منها لانه أى صدور الكبيرة يوجب النفرة عمن ارتكبها وهي تمنع عن أتباعد فيفوت مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينقر الطباع عن متابعتهم مطلقاً اى سواء لم يكن ننبا لهم او كان كعهر الامهات اى كونها زانيات والفجور في الآباء ودناءتهم واسترنالهم والصغاير للحسية دون غيرها من الصغاير وقالت الروافض لآ يتجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا ولا خطاء في التأويل بل همبروَّن عنها بأسرها قبل الوحي فكيف بعد الوحي لناعليما هو المختار عندنا وهو أن الانبياء في زمان نبوتهم معصومون عن الكباير مطلقا وعن الصغاير عمدا وجوةً الاولُ لو صدر منهم الذنب لَحَرْمَ اتّباعُهم فيما صدر عنهم ضرورة انه يحرم ارتكاب الذنب وانه اى اتباعهم في اقوالهم وافعالهم واجب للاجماع عليه ولقوله تع ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الثناني لو اذنيوا لردت شهادتهم اذ لا شهادة لفاسف بالاجماع ولقوله تع ان جاءكم فاسف بنباء فتبيّنوا واللازم بط بالاجماع ولان من لا يُقْبَل شهادتُه في القليل الزاهل بسرعة من متاع الدنيا كيف يُسْمَع شهادته في الدين القيم اي القايم الى يوم القيمة الثالث أن صدر عنهم ننب وجب

نبوته وجود الشيعة اظهاره اي اظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك لان اطهار الاسلام ج القاء للنفس في التهلكة وذلك بط قطعا لالد يُقْصى الى اخفاء الدعوة بالكلية وتركه تبليغ الرسالة اذ أوَّلَ الاوقات بالتقيّة وقت الدعوة للصعف بسبب قلَّة المُوافق أو عدمه وكثرة المخالفين وأيضا ما نكروه منقوص بدعوة ابراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك وأمًّا غير الكفر فامًّا كباير او صغاير كُلُّ منهما امّا أن يصدر عمدا أو أن يصدر سهوا فالاقسام اربعلا وكلّ واحد منها امّا قبل البعثة او بعدها أمّا الكبايراي صدورها عنهم عمدا فمنعه التجمهور من المحققين والائمة ولم يخالف فيه الا للشوية والاكثر من المانعين على امتناعة سمعاً قال القاصم والحققون من الاشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا اذ لا دلالة للمعجزة عليه فاستناع الكباير عنهم عمدا مستفاد من السمع واجماع الامة قبل ظهور المخالفين في نلك وقالت المعتزلة بناء على اصولهم الفاسدة في التحسين والتقبيم العقليين ووجوب رعاية الصلاح والاصليح يمتنع ذلك عقلة لان مدور الكباير عنهم عمدا يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم في اعين الناس فيودّى الى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم ويلزم منه افساد لخلايق وترك استصلاحهم وهو خلاف مقتصى العقل ولخكمة وأما صدورها عنهم سهوا او على سبيل الخطاء في التأويل فجوزة الاكثرون والمختارُ خلافه وأمَّا الصغاير عمدا فجوَّزه الجمهور الله الحُبَّاتُي فانه ناهب الى انه لا يجوز صدور الصغيرة الا بطريق السهو او الخطاء في التأويل وهذا التجويز منهم انما هو فيما ليس من صغاير الخسّة كما ستعرفه وأمّا صدور الصغاير سهوا فهو جايز اتفاقا بين اكثر الحابنا واكثر المعتزلة آلا الصغاي الخسية وهي ما تُلْحَق فاعلَها بالأَرْنال والسفل والحكم عليه بالخِسّة ودفاءة الهمّة كسرقة

بعده والما لم يُنْقَل ذلك تواترا امّا لقلة الدواى منهم الى نقلد لما فيه من للحِّة عليهم لا لهم وامّا لقلة الناقلين في بعض الطبقات المعتبرة كثرتُها في التواتر لان البهود جرت لهم وقايعُ رَدَّتْهم الى اقلَّ القليل ممن لا يحصل التواتر بنقله كما في زمن بخت نصر فانه قتلهم وافناهم الا من شدٌ منهمر وأمّا العيسوية من اليهود فطريف الردّ عليهم انهمر لما سلّموا صحّة نموته بالادلة القاطعة والمتجزات الماهرة وجب عليهم ان يعترفوا بما تواتر عنه من دعواه البعثة الى الامم كافَّةً لا الى العرب خاصَّةً فانه قد غُلم ذلك منه كما عُلم وجوده ودعواه الرسالة ، المقصد الخامس في مصمة الانبياء اجمع اهلُ الملل والشرايع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمّد الكذب فيما دلّ العاجية القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبتغونه من الله الى الله اذ لو جاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك عقلا لادّي الى ابطال دلالة المعجزة وهو مرح وفي جواز صدورة اى صدور الكلب عنهم فيما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلافٌ فمنعه الاستاذ ابو اسحاق وكثير من الأنمّة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليغ الاحكام فلو جاز الخُلْف في ذلك لكان نقصا لدلالة العجزة وهو عتنع وجوزه القاضي ابو بكر مصيرا منه الى عدم دخولة في التصديق المقصود بالعجوة فإن المجوة انما دلَّت على صدقة فيما هو متذكِّر له عامد البه وأمَّا ما كان من النسيان وفَلَتات اللسان فلا دلالة لها على الصدى فيه فلا يلزم من الكذب هناك نقص لدلالتها وأمّا سأتر الذنوب يعنى به ما سوى الكذب في التبليغ قهي أمّا كفر أو غيرة من المعاصى أمّا الكفر فاجتمعت الأُمّة هلى عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها ولا خلاف لاحد منهم في نلك غير أن الازارقة من الخوارر جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر فلزمهم تجويز الكفر بل يحكى عنهم انهم قالوا بجواز بعثة نبيَّ عَلِمَر اللهُ تع انه يكفر بعد

ما ذكرناه والمحكوم عليه هنا اى في نسخ شرايع من قبلنا بشريعتنا ليس بمتّحد اذ تلك لاقوام آخرين وهذه لنا ولك ان تحمل الحكوم عليه ههنا على الفعل فان ما يتعلق به للحكمر الناسخ من الافعال مغاير لما يتعلق به لحكم المنسوخ وح يجوز النسخ في الاحكام المتعلقة بانعال شخص واحد الثاني من الوجهين أن موسى عم نفي نسخ دينة ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبياً بالاتفاق وج لا يصمِّ نبوَّةُ من يدَّى نسخه وهو المط بيانُه اى بيانُ انه نفى نسم دينه انه تواتر منه قولُه تمسَّكوا بالسبت ما دامت السموات والارض واذا ثبيت دوام السبت وامتناء نسخه ثبت امتناعُه في سائر احكامه بل نقول المراد بدوامه دوامً اليهودية كما يتبادر اليه الفهم وايصا فانه اما ان يكون موسى قد صرح بدوام دينه او بعدم دوامه او سكت عنهما والاخيران باطلان أما الثاني وهو تصريحه بعدم دوامه فلانه لو قال فلك وصرّح به لتواتر عنه قطعا لكونه من الامور العظيمة التي يتوقّر الدواعي الى نقلها واشاعتها سيّما من الاعداء ومن بدعى نسخ دينه وذلك لانه اقوى حجّه له اى لن يدعيه فية اى فى جواز نسخه فلا بد ان يتوفر دواعيه الى نقله لكنه لم يتواتر اجماعا وأمّا الثالث وهو سكوته عنهما فلاته يقتصي ثبوت دينه مرّة واحدة وعدم تكرّره لان مقتصى الاطلاق يتحقق بالرّة الواحدة وأنّه معلوم الانتفاء لتقرّره الى اوان النسخ امّا بشريعة عيسى عم او بشريعة محمد عم باتَّفاق بيننا وبينكم واللوابُ منعُ تواتر ذلك اى دوامِ السبت من موسى

ولو كان كذلك اى متواترا كما زعمتم لاحتُج به على محمد ولو احتج به عليه لَنْقل ذلك الاحتجاج متواتراً لتوقّر الدراى الى نقله ولا تواتُرُ الله الله وقد اشتهر انه اختلقه ابن الراوندى لليهود وأمّا الترديد فنختار منه انه صرّح بدوامه الى ظهور الناسخ على لسان نبى يأتى من

القطعُ بكونه نبيًّا هو افصل الانبياء والرسل قال الامام في المطالب العالية وهذا برهان طاهر من باب برهان اللم فانّا بحثنا عن حقيقة النبوة وبيّنًا ان تلك الماهية لم تحصل لاحد كما حصلت له عم فيكون افصل عن عداة وأمّا اثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الآن قال المص وهذاً المسلك قريب من مسلك الحكماء ان حاصله ان الناس في معاشهم ومعادهم محتاجون الى مويد من عند الله يصع لهم قانونا يسعدهم في الدارين واعلم أن المنكرين لمعنته عم خاصّة قومان احدُهما القادحون في مجزته كالنصارى وقد مر ما فيه كفاية لدفع مقالتهم وثانيهما اليهود الا العيسوية منهم فانهم سلموا بعثته لكن الى العرب خاصة لا الى الخلف كانَّة واحتجّوا اى اليهود المنكرون بوجهين الاولُ ان نبوته تقتصى نسخ دين من قبله اذ قد خالفهم في كثير من الاحكام الشرعية العملية باتّفاق منكمر لكن النسخ امر مم لانه بدل اما على الجهل او البداء وكلاهما مم على الله بيانُه انه لا بد ان يكون للكم الصادر عنه تع مشتملا على مصلحة لمّلا يلزم الترجيج بلا مرجّع وح لو كان فيه اى في للحكم المنسوخ مصلحة لآ يعلمها أي لا يعلم فواتها بنسخه فلذلك نسخه فالجهل وأن كان يعلمها فرأى رعايتَها اولا ثم اهملها بلا سبب ثانيا فالبداد اى الندم عما كان يفعل والجواب انه لا يجب رعاية الملحة في الاحكام عندناً فلا يلزم اشتمال للكم المنسوخ على مصلحة وان وجب ان يراعي المصالح في الاحكام فربّما حدثت مصلحة لم تكن حاصلة قبلُ فان المصالح تختلف بحسب الاوقات كشرب الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كان المسلحة في وقت ثبوت للحكم الشتمالع فيه على ما يجب رعايتُه وفي وقت آخر ارتفاعه لاشتماله فيه على مصلحة اخرى حادثة بعد زوال الاولى او مرجوحيتها مقيسة الى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من للهل او البداء وكيف لا يجوز

في ذاته عم من اعظم الملايل على نهوته وعلى ما قررنا فلا يُرد ما يُحْحَكَم، من افاصل الحكماء من الاخلاق العجبية التي جعلها الناس قدوة لاحوالهم في الدنيا والاخرة المسلف الثالث من تلك المسالك أخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عم في التورية والأنجيل فان قيل إن زعمتمر مُجِيء صفته مفصّلا أنه يجيء في السنة الفلانية في السلمة الفلانية وصفتُه كيت كيت فاعلموا انه نيّ فباطلُّ لانا نجد التورية والانجيل خاليين عن ذلك وأمّا ذكره مُجْمَلا فانْ سُلّم فلا يدلّ على النبوّة بل يدلّ على ظهور انسان كامل فلا ينجديكم نفعا أو نقول على تقدير تسليم دلالته هلى النبوة لعله شخص آخر لم يظهر بعد فلا يثبت مدّعاكم قلنا المعتمد في اثبات نبوته عم كما مر طهور المجزة على يده وهذه الوجوة الأُخَـر التكملة وزيادة التقرير المسلك الرابع وارتصاه الامام الرازي انه عم ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم بل كانوا معرضين عن لخف معتكفين امّا على عبادة الاوثان كمشركي العرب وامّا على دين التشبية وصنعة التزوير وتروييج الاكاديب المفتريات كاليهود وإما على عبادة الأقهين ونكاح الحارم كالجوس وإمّا على القول بالاب والابن والتثليث كالنصارى الى بعثت من عند الله بالكتاب البين والحكمة الباهرة لأتمم مكارم الاخلاق وأكمل الناس في قوَّتهم العلمية بالعقايد للقَّة والعمليَّة بالاعمال الصالحة وأنوَّر العالم بالايمان والعمل الصالح ففعل ذلك واظهر دينه على الدين كله كما وعدة الله فاضمحلت تلك الادمان الزايغة وزالت المقالة الفاسدة واشرقت شموس التوحيد واقمار التنزيد في اقطار الآفاي ولا معنى للنبوة الا ذاك فار"، النبي عو الذي يكمِّل النفوس البشرية ويعالي الامراص القلبية التي هي غالمة على اكثر النفوس فلا بد لهم من طبيب يعالجهمر ولما كان تأثير دعوة محمد عم في علاج القلوب المريضة وازالة ظلماتها اكمل واتم وجَبَ

المسلكُ الثاني من مسالك إثمات نبوته عم رقد ارتصاء المجاحظ من المعتزلة وارتصاء ايضا الغزالي في كتابه المسمّى بالمنقد عن الصلالة

الاستدلال بأحواله قبلَ النبوة وحالَ الدعوة وبعدَ تمامها وذلك انه عم لم يكذب قط في مُهمَّات الدين ولا في مهمَّات الدنيا ولو كذب مرَّة لاجتهد اعدارً في تشهيره ولمر يُقدم على فعل قبيم لا قبل النبوة ولا بعدها وكان في غاية الفصاحة كما قال أوتيتُ جوامع الكلم وقد تحمّل في تبليغ الرسالة انواع المشقّات وصبر عليها بلا فتور في عزيمته ولما استولى على الاعداء وبلغ الرتبة الرقيعة في نفاذ امره في الاموال والانفس لم يتغير عما كان عليه بل لد يزل بن اول عمره الى آخره على طريقة واحدة مرضية وأخلاقه العظيمة فانه عم كان في غاية الشفقة على امّته حتى خوطب بقوله تع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله ولعلك داخع نفسك على آثارهم وفي غاية السخاوة حتى عوتب بقوله ولا تبسطها كل البسط وكان عديم الالتفات الى زخارف الدنيا حتى أن قريشا عرضوا عليه المال والزوجة والرياسة حتى يترك دعواه فلم يلتفت اليهم وكان مع الفقراء والمساكين في غاية التواضع ومع الاغنياء وارباب الثروة في غاية الترقع وأحكامه للكيمة التي فُصَّلت في الكتب الفقهية واقدامه حيث يُحْجِم الأَبْطَالُ فانه عم لم يفرّ قطّ من اعدائه وإن عظم الخوف مثل يوم أُحُد ويوم الاحواب وذلك يدلُّ على قوَّة قلبه وشهامة جُنانه ولولا ثقتم بعصمة الله اياة من الناس كما وعدها بقولة والله يعصمك لامتنع ذلك عادةً وأنَّه عطف على اقدامه المندرج في المجرورات الداخلة في حيز الاستدلال اى وبأنَّه لم يتلون حاله وقد تلونت به الاحوال ثمر بين قوله بأحواله وما عطف عليه بقوله من امور مَنْ تَتبَعَها عَلمَ إن كل واحد منها وإن كان لا يعدلُ على نسوند لان امتياز شخص بمزيد فصيلة عن سائر الاشخاص لا يدلُّ على كونه نبيًّا لكن مجموعها مما لا يحصل الا للانبياء قطعا فاجتماع هذه الصفات

المذكورات قصة في كتب السير كما اومانا اليها النوع الرابع حركة الجمادات اليه هنها قصة الشجرة التي كانت على شط الوادي على ما مرّت فانها تشتمل على كلام الممادات وعلى حركتها ايضا ففيها محجزتان ومنها ما روى ابن عباس من أنه عم قال لاعراني جاءه وقال بمر اعرف انك رسول الله ارأيت لو دعوتُ هذا العذى من هذه النخلة اتشهد اني رسول

الله فقال نعم فدعاه فجاءً ثم قال ارجعْ فرجع وحنينُ للخدع اليه لمّا فارقَه وصعد المنبر مشهور وكأن للمدع مال اليد حال حنيته ليندخل تحت حركة الإمادات اليه النوع الكامس اشباع الخلف الكثير من الطعام القليل وذلك في ضُور معدودة منها ما روى أنس من إن أمَّة ارسلت حَيْسًا في تَوْر الى النبي عم فدعا جماعة زُهاء ثلثمانة وقراء على التور ما شاء الله أن يقراء وكانوا يتناوبون عليه حتى شبعوا والتورُّ على حاله النوعُ السادس نبوع الماء من بين اصابعه رواه أنَّس فانه قال أُق رسول الله بقدر زجاج وفية ماء قليل وهو بقباء فوضع يده فيه ولم تدخل فادخل اصابعه الاربع ولم يستطع ادخال الابهام وقال للناس هلموا الى الشراب قال انس فلقد رأيت الماء وهو ينبع من بين اصابعه ولم مزل الناس يُردون حتى رُوُوا وروى أن عدد الواردين كان ما بين السبعين الى الثمانين النوع السابع أخباره بالغيب نمنه ما ورد به القران ومنه ما نطف به الاحاديث الصحيحة فين ذلك اخباره بأن زينب أولى من تموت بعده من ازواجه وكان كما اخبر ومنه اخباره عن خلافة الخلفاء الراشدين بقوله الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم يصير ملكا عصوصا واخباره عن قتل للسي وللسين وهدم الكعبة ورجوع الامرالى بني العبّاس وعن الاستبلاء على مملكة الاكاسرة الى غير ذلك مرم اخباراته التي ظهر صدقها ومَنْ بحث هذا الجنس وجدة كثيراً لا يُحْمَى ثمر نقول كل واحد من هذه المجزات المغايرة للقران وأن لم يتواتر فالقدر المشترك بينها وهو قبوت المحجزة متواتر بلا شبهة كشجاعة على وسخارة حاتم وهو كاف لنا في اثبات النبوة

استَرَحُّنا عنه وقيل لمَّا مات بعض اصحابه بذلك السمُّ امر بقتلها النوعُ الثالث كلام لليوانات العُجْمِ شهد له الذيب بالنبوّة فإن ابا سعيد الخُدْري روى أن راهيا كان يرعى غنما له بالحَرّة فوثب فيب الى شاة فاختطفها نحال الراعي بين الذيب والشاة واسترجعها فاقعى الذيب على ذنبه وقال للراعي اما تتَّقي الله تحول بيني وبين رزق ساقع الله اليَّ فقال الراعي الحجب من نيب يكلّمني بكلام الناس فقال الذيب ألّا أحدّثك باعجب من ذلك هذا رسول الله يحدّث الناس بانباء ما قد سبق فاخذ الراعى الشاة وجاء الى النبي عم فاخبره بذلك فقال صَدَى أنّ من اقتراب الساعة كلام السباع وقد روى ابو فريرة هذا المعنى بعبارة أخرى والظبية التى ربطها الاعرابي سألته الاطلابي لترضع خَشْفَيْها وهُمنت الرجوعُ فرجعت ثمر سأل الاعراقيُّ ان يطلقها فان امَّ سَلَمة روت ان النبي عم كان يمشى في الصحراء فناداه مناد مرتين يا رسول الله فالتفت فاذا طبية مُوثَقة عند اعراقي نايم فقالت ادن متى يا رسول الله فقال ما حاجتك فقالت أن هذا الاعراقي صادني ولى خشفان في هذا للبل فأطَّلقْني حتى اذهب فأرْضعَهما وأرْجعَ فقال اتفعلين ذلك قالت ان لمر افعل ذلك فعذَّبَى اللهُ عذابَ العَشّارِ فاطلقها فذهبت وارضعت ورجعت فاوثقها رسول الله فانتبه الاعرابي من نومه وقال ها رسول الله حاجة قال نعم تُطْلَق هذه الطبية فاطلقها فانطلقت وهي تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وشهدت الناقة ببراءة صاحبها من السرقة فانه روى أن اعرابيا جاء على ناقة حمراء فاناخ على باب السجد ودخل وسلّم على النبى وقعال أفتال حماعة يا رسول الله الناقة التي تحب الاعرابي سرقة فقال الكم بيَّنة قالوا نعم فقال عم يا على خُذْ حقَّ الله من الاعراق ان قامت عليه البينة وان لم تقم فردوه الى فأطرى الاعراق فقال له المنبي قمر لامر الله والا فأدُّل بحجَّتك فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله ان هذا ما سرقني ولا ملكني احد سواه ولكل من هذه

دلّ عليه قوله اقتربت الساعلا وانشق القمر وهذا متواتر قد رواه جمع كثير من الصحابة كابن مسعود وغيرة قالوا قد انشق القمر شقين متباعدين بحيث كان لجبل بينهما وكان ذلكه في مقام التحدّى فيكون معجزة النوع الثاني كلام لجمادات قال أنس كنّا عند رسول الله صلعم فأخذ كفًا من حصّى فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيع ثم صبهن في يد الى بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ثم في ايدينا واحدا بعد واحد فلم يسبع وقال جعفر بن محمد الصادي عن ابية الباقر الذي ادرك جمعا من الصحابة منهم جابر أنه مرض رسول الله صلعم فاتاه درك جمعا من الصحابة منهم جابر أنه مرض رسول الله صلعم فاتاه ذلك الطبق فيه رمّان وعنب فسبح ذلك العباس واهله أمّن له أسكفة الباب وحيطان البيت وذلك أنه روى منه عم أنه قال للعباس يا الفضل الزم منزلك غدا أنت وبنوك إن لى فيكم حاجة فصبحهم ألنا اللهم هذا عمى وصنو أني وهولاء من أهل بيتى فاسترهم من النار وقال اللهم هذا عمى وصنو أني وهولاء من أهل بيتى فاسترهم من النار

الاعراق منه الشاهد على نبوته دعا الشجرة فان ابن عمر قال كنّا مع النبى عم في سقر فأتبل اعراق فلما دنا قال له النبى عم أين تردد قال الى النبى عم في سقر فأتبل اعراق فلما دنا قال له النبى عم أين تردد قال الى اهلى ثمر قال له هل لكه في خير قال وما هو قال تـشهد ان لا اله الا الله الا الله وحدة لا شريكه له وان محمدا عبدة ورسوله فقال له الاعرافي هل لكه أنهن شاهد قال أجر هذه الشجرة فدها بها رسول الله صلعم وهي على شطّ الوادى فأقبلت تنخد الارص اى تشقها خدا حتى قامت بين يديه وشهدت له بالنبوة ورجعت الى منبتها وآمن الاعرافي وكلام اللبراع المسمومة مشهور والنبى عم قد عفا عن اليهودية التي سبّت تلكه المسلية حين اعترفت وقالت سمعتها وقلت ان كان نبيا لمر يعرق وان كان غيرة

وان كان قليلا الى خير فلك عا هو مذكور في كتب العربية مثل ما قيل من انَّ كَلْمَةُ انَّ بمعنى نَعَمُّ وحال اللام كما عمر وقول عثمان أن فيد لاحما أي في الكتابة وخط المصحف كما يدلّ عليه نقلُ القصّة وأمّا قوله تلك عشرة كاملة فدفع لتوقم غير المقصود ولو بوجه بعيد جدًّا مثل أن يُظَيّ هلى تقدير تركه أن المراد بالسبعة تمامها أي تمام السبعة وذلك بأن يُصَبِّر اربعة اخرى الى الثلثة المِذكورة فيكون المجموع سبعة وَلْحُوابُ عن الرابعة أن ما نقل منه آحادا فمردود لانه عا يترقر الدواعي الى نقلة فلا بده أن ينقل متواترا وما نُقل منه متواترا فهو عا قال الرسول عم أُنْدِلَ القرار، على سبعة أَحْرُف كلُّها كاف شاف فلا يكون الاختلاف اللفظي او المعنوى الواقع في المنقول المتواتر قادحا في اعجازه بل هو ايصا من صفات كماله وعن الخامسة أن المراد بالاختلاف المنفى عن القران هو الاختلاف في البلاغة بحيث يكون بعصه واصلا حدّ البلاغة وبعصه قاصرا عنه فان الكلام الطويل ولو من ابلغ شخص لا يم عن غث وسمين وركيك ومتين عادةً والقرآن مع طوله خال عن امثال ذلك اذ هو بجميع اجزائه متصف بالبلاغة الكاملة وان تفاوت اجزارة في مراتبها أو المراد اختلاف اهل الكتاب فيما اخبر عن القصص لعدم ثبوتها عندهم على الوجه الذي يذكر في القرآن انا كان من عند غير الله واعلم إن الشبهة الثالثة هي اشتمال القران على اللحس والرابعة اشتماله على تكرار لا فليدة فيه وعلى ايصاح الواضح والخامسة أن نفى الاختلاف عنه مع وجدوده فيه لفظا ومعنى على ما مرّ في تقرير الشُّبَه فتأمَّلُ وأمَّا الصرفة فنقول بأن الاعجاز ليس بها على التعيين ولكن ندّعيها او كون القران متجزا وأيًّا ما كان يحتصل المط اعنى اثبات الرسالة بالمجبر اذ كل منهما محبر خارق للعادة الكلام في سائر المحجزات اي ما سوى القران وفي انواع الأول انشقافي القمر على ما

ما يقع من ذلك الموزون في نثر البلغاء اتفاقا أى بلا قصد على الشذوذ لا يُعد شعرا ولا قايله شاعرا ومن قال لغلامه أنْخُل السوق واشتر اللحم واطبح لم يُعد بهذا القدر الموزون الصادر عنه شاعراً ولا كلامه شعرا ضرورة ولجواب عن الثانية أن المراد بالكتاب المذكور في الآيتين قو اللوح المحفوظ فلا اشكال أو المراد القران لكن اربد بالعموم الخصوص عما اللوح المحفوظ فلا اشكال أو المراد القران لكن اربد بالعموم الخصوص عما أن التكرار فوايد منها زيادة التقرير والمبالغة في تحقيق المعنى وتصويره ومنها اظهار القدرة على ايراد المعنى الواحد بعبارات مختلفة في الايجاز والاطناب وهو احدى شعب البلغة ومنها أن القصة الواحدة قد تشتبل والاطناب وهو احدى شعب البلغة ومنها أن القصة الواحدة قد تشتبل على امور كثيرة فتُذكّر تارة ويُقصد بها بعض تلك الأمور قصدا وبعضها تبعا ويُعكس اخرى وأما قوله أن هذان لساحران فقيل غلط من الكاتب في من الكاتب في عرم به في المقابد في المنه في ا

## إن اباها وابا اباها

## قد بَلَغا في الحجد غايتاها

وعلى هذه اللغة قراءة اهل المدينة والعراق في هذا الموضع وقبل ليس ابقاء الالف عاما لما ذكر بل هو مخصوص بهذا اى بلفظ هذا نانه زِيدً

فيه النون فقط ولم يغير الالف عن حالها كما فعل مثل ذلك في الذين حيث زيد فيه النون على لفظ الذي وأيقى الياء على حالها في الاحوال الثلث وذلك لانه خولف بين تثنية المُعْرَب والمبنى في كلمة هذا وبين جمع المُعْرَب والمبنى في كلمة هذا اي جمع المُعْرَب والمبنى في كلمة الذي وقيل صمير الشان مقدّر ههنا اي أنه واللهم ح تكون داخلة في الخبر ولا بأس اذ في مدخل خبر المبتداء

اى الذُّلُّ والهوان كالمنافقين ومنهم من اشتغل بالمعارضة الركيكة التي هى هُعُكَ للعقلاء كمعارضة مُسَيّلهم بما مرّ وبقوله والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا والطابخات طبخا فالآكلات اكلا ومنهم وقم الاكثرون من عدل الى المحاربة والقتال وتعريض النفس والمال والاهل للدمار والهلاك - فعُلمَ جوابُ لمّا مع الفاء اى لمّا اتى بما عجز عنه البلغاء قاطبةً وافترقوا من اجله فِرَقا مختلفة عُلم أن نلك من عند الله قطعا سلَّمنا أن القرآن ليس معجزا ببلاغته لكن لم لا يكون معجزا بالاخبار عن الغيب وجواب الشبهة الاولى ان يقال حدّ المعجز منه اى من هذا الاخبار ليس مجهولا كما ذكرتم بل هو معلوم تقضى بد العادة وهو أن يكثر كثرة خارجة من المعتاد المتعارَف فيما بين اهل العُرْف ولا شك انه قد بلغ الاخبار بالغيب في القرآن نلك المبلغ للخارق للعادة ولسنا الآن لتفصيله أذ يكفينا العلم به اجمالا وبه اى بما ذكرناه في جواب هذه الشبهة خرج جواب الشبهتين التخيرتين أمّا عن الثانية فأن يقال اخبار المنجّمين والكهنة لمر يبلغ ذلك المبلغ واخبارهم عن الكسوف والهسوف من باب لحساب الذى قلّما يقع الغلط فيه لا من قبيل الاخبار بالغيب وأمّا عن الشالشة فأن يقال يكفينا في اثبات النبوة اشتمال القران على ما هو خارق للعادة ولا يصرنا عدم اشتمال بعصه عليه فأن ذلك البعص ليس بمعجر عند هذا القايل سلَّمنا انه لا اعتجاز في الاخبار بالغيب لكن لِمَ لا يجوز أن يكون المعجز ما انتفى عنه الاختلاف وأمَّا الشُّبَه المُورَدة عليه فالجواب عي الأولى أن ما في القرآن ليس بوزن الشعر أنما يصير البه بتغيير من أشباع أو زيادة او نقصان واذا غُير بشيء من ذلك خرج من اسلوب القران ثمر ان الشعر ما قُصد وزنْه وتناسُبُ مصاريعه واتّحادُ رويّه وما ذكروه 'من القران وان فُرض كونُه موزونا بلا تغيير ليس كذلك فلا يكون شعرا الا ترى ان

وللواب عن الرابعة أن المعجريظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على افلم ويبلغون فيه الغاية القصوى والدرجة العلما فيقفون فبه أي في ذلك للنس على لخد المعتاد الذي يمكن البشران يصل اليه حتى أذا شاهدوا ما هو خارج عن حدّ هذه الصناعة علم انه من عند الله ولو لم يكن لخال كذلك لم يتحقّف عند القوم معجزة النبي ولطنّوا انهم لو كانوا من اقبل تلك الصناعة التي كانت المعجزة من جنسها أو كانوا متناقين فيها لامكنهم أن يأتوا بمثلها وذلك كالسخر في زمن موسى فانه كان غالبا على اهله وكانوا قد ملكوا دروةً سُنامه ولمًّا علم السَّحَرةُ الكاملون فيه أنَّ حَدَّ السحر تخييلٌ وتوهيم لما لا ثبوت له حقيقة ثمر رأوا عصاه انقلبت ثعبانا يتلقّف سحْرَهم الذي كانوا يأفكونه اي يقلبونه من للق الثابت الى الباطل المتخيّل من غير ان يزداد حاجمها علموا اله خارج من السحر وطوي البشر بل هو معجزة من عند الله فآمنوا به وأمّا فرعون فاند لقصورة في هذه الصناعة طبيّ اند كبيرهم الذي يعلّمهم السحر وكذا الطبّ في زمن عيسني فانه كان غالبا في اهله وكانوا قد، تناهوا فيه وبعلَّمهم الكامل في بابه علموا أن أحياء الموتى وأبراء الاكمة ليس حدّ الصناعة الطبيّة بل هو من عند الله خُذ هذا والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عم الى الدرجة العليا وكان بها فخارُهم فيما بينهم حتى علقوا القصايد السبع بهاب الكعبة تحديا بمعارضتها وكُتُبُ السيّر تشهد بذلك لم تُتبِّعها فلمّا اتى النبُّ عمر من جنس ما تناهوا فيه بما عجز عن مثله جميع البلغاء الكاملين في عصره مع ما ظهر عنهم من كثرة المنازعة والتشاجر وانكار نبوته حتى إنّ منهم من ماتٍ على كفره ومنهم من اسلمَ لوضور فيوة النبي عنده ومنهم من اسلم على نفرة منه للاسلام ملتزما للصغار

معجبواً وهذا مما لا سترة به ولذالك قال الوليد بن المغيرة بعد طول محاولته للمعارضة وتوقّع الناس ذلك منه عرضتُ هذا الكلام على خُطَب الخطباء وشعر الشعراء فلم اجده منها ولجواب عن الثانية أن الآحاد لا تعارض القاطع يريد أن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروى بالآحاد المفيدة للطن ومجموع القران منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يصمحر الظي في مقابلته فتلك الآحاد عالا يُلتفت اليه ثمر ان سلَّمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا أنهم لم يختلفوا في نزوله على محمد صلعم ولا في بلوغه في البلاغة حدَّ الاعجاز بل في مجرَّد كونه من القرآن وفلك لا يصرّنا فيما نحن بصدد وأمّا الرسملة فالخلاف فيها متحقّق بلا شبهة الا انه في كونها آية من كل سورة كما هو القول الجديد للشافعي او من الفاتحة فقط وفي البواقي كتبت للتيمن كما هو قوله القديم او كونها آيَّةً فردةً أُنَّولَتِ مرَّة واحدة للغصل بين السور كما اختاره الحنفية لآ في كونها من القرآن في اوائل السور ال لا خلاف فيه ومن قال به فقد توقم وَلْجُوابِ عَن الثالثة أن اختلافهم عند جمع القرآن فيما يأتى بع الواحد من آية او آيتين انما هو في موضعة من القران وفي التقديم والتأخير فيما بيند وبين الآيات الأُخَر لا في كوند من القرآن ونالك لان القرآن كلد منقول بالتواتر عنه عم فان النبي عم كان يواطب على قراءته في صلوته بالجماعات فما الله بع الواحد كان متيقّنا كونه من القرآن وطلبُ البيّنة أو التحليفُ انما كان لاجل الترتيب فلا اشكالُ هذا كما مصى ونقول ايصا أن التخبر المحفوف بالقرابي قد يفيد العلم وهو اى العلم بكونه من القران هو المدَّعَى ولا علينا أَكْبَتَ دلك العلم بالتواتر او بالقرايي فلنا ان نختار ان ما اتى به الواحد ائما ثبت كونه من القرآن بالآحاد المنصَّة الى القرايين ثم نقول لا يصر فيما نحن بصدده عدم اعجاز الآية والايتين فان المعجز هو المجموع او مقدار سورة طويلة او قميرة بتمامها واقلها ثلث اهات صادر عنهم قبل الصرفة وللواب عن الشبهة القادحة في كون القران معبرا بسبب الاختلاف في وجه اعجازه ان نقول قولهم اختلافكم في وجه اعجازه دليل للحفاء قلنا الاختلاف وللحفاء وان وقع في آحاد الوجوه فلا اختلاف بيننا ولا خفاء في انه الى مجموع القران بما فيه من البلاغة والنظم الغريب والاخبار عن الغيب واشتماله على الحكمة البالغة علما وعملا وعلى غيرها مما ذكر في وجه الاعجاز معجز وانما وقع المخلاف في وجهة لاختلاف الأنظار ومبلغ اصحابها من العلم وليس اذا لم يكن معجزا بالنظر الى احد ما بيناه بعينه يلزم أن لا يكون معجزا بجملتها أو لا بجملة منها بل ولا بواحد منها لا بعينه لجواز اختلاف الاحكام في هذه الامور الاربعة وكأي من بليغ يقدر على النظم أو النثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من

القدرة على احدهما القدرة على الجميع وليس كل ما يثبت لكل واحد مثبت للكل من حيث هو كل ولا لجملة من الافراد المتعددة كعشرة مثلا وكذلك قد يختلف حكم الواحد مطلقا ومعينا فان الاول قد يكون متيقى الثبوت دون الثاني خُلْ هذا اللي نكرناه وإنّا نختار انه معجز

ببلاغته وأمّا الشُبه القادحة في ذلك فالجواب عن الاولى ان الفرق كان بيّنا لمن تُحدّى به من بلغاء عصرة ولذلك لم يعارض وغيرهم عمر عن ذلك لقصوره في صناعة البلاغة والتبييز بين مراتبها فلا اعتداد به ولا مصرة في ذلك لثبوت الاعجاز بمجرّد عجز اولمّك الأعلام ثم قياس اقصر سورة الى اطول خطبة او قصيدة جَوْر وعدول عن سواء السبيل لان التحدّى به انما يكون بما هو على مقدارها المشتمل على مثل بلاغتها لا بما هو أضعافها المشتملة على مثلها كما لا يخفى على ذي مُسْكة من الإنصاف

وايصا فيكفيناً في اثهات النبوة كون القران بجملته او بسوره الطوال

من التُحَطّب والقصايد الطوال بحيث لو تتبعها ابلغ البلغاء لم يعثر فيها على سقطة فصلا عن التناقص والاختلاف ويظهر ذلك كلَّ الظهور في مقدار اقصر سورة تحدّى به كما هو الظاهر من قوله فأتوا بسورة من مثله فان هذا المقدار من نظمهم ونثرهم خال عن الاختلاف بلا شبهة فلا

يكون عدم الاختلاف موجبا للاعجاز وأمّا القول بالصرفة فلوجوة الاولُ الاجماع قبل هولاء القايلين بها على أن القرآن معجز وعلى هذا القول يكون المعجز هو الصرف لا القرآن الا ترى أنه لو قال أنا أقوم وأنتم لا تقدرون عليه وكان كذلك لم يكن قيامه معجزا بل عجزهم عن القيام فهذه المقالة خارقة لاجماع المسلمين السابقين على أن القرآن معجزة لرسول الله دالّة على صدقه الثاني أنهم لوسُلِبوا القدرة كما قال به الشريف

المرتضى لعلموا ذلك من انفسهم ولتناطقوا بدعادةً ولتواتر عنهم ذلك التناطق لجريان العادة بالتحدّث بخوارق العادات لكنه لم يتواتر قطعا فان قبل انما لم يتذاكروه ولم يُطْهِروه للله يصير حجّة عليهم مُلْجئة لهم الى الانقياد مع انهم كانوا حراصاً على ابطال حجّته وانتكاس دعوته فلا يُتصوّر منهم ح اظهار ما علموه من انفسهم قلنا أن كان ذلك أى سلب القدرة عنهم موجبا لتصديقه ايجابا قطعيا امتنع عادةً تواطوً الخلف الكثير على مكابرته والإعراض بالكليلاعن مقتضاه وأن لم يكن

موجباً لتصديقه بل احتمل السحر وغيرة كفعل للن مثلا لتناطقوا به وحملوه عليه وقالوا قد سلب عنّا قدرتنا امّا بالسحر وامّا بغيره فلا يلزمهم باظهاره صيرورتُه حجّة عليهم الثالث أنه لا يُتصوّر الاجّاز بالصرفة وذلك لائهم كانوا م يعارضونه بما اعتبد منهم من مثل القرآن الصادر عنهم

قبل التحدّى به بل قبل نزوله فانهم لم يُحدّوا بانشاء مثله بل بالاتيان به فلهم بعد الصرفة الواقعة بعد التحدّى أن يعارضوا القران بكلام مثله

اللحن نحو إنّ هذان لساحران قال عثمان حين عُرض عليه المصحف ان فيه لحنا وسيُقيمه العرب بألسنتهم الرابع فيه تكرار لفظى بلا فايدة كما في سورة الرحمن وفيه تكرار معنوى كقصد موسى وعيسى كذلك وفية ايصاح الواضيح نحو تلك عَشَرة كالملة وائى خلل اعظم من الكلام الغير المفيد الخامس انع تفي عنه الاختلاف حيث قال ولو كان من عند غيب الله أنوجهاوا فيه أختلافا كثيرا في معرض الاحتجلر بعدم الاختلاف فيه على كونه من عند الله ثم أنّا نجد فيه أختلافا كثيراً فلا يكون هذا الاحتجاج محجا وانما قلنا بكثرة الاختلاف فيه لآنه الى الاختلاف امّا في اللفظ او المعنى والاول امّا بتبديل اللفظ او التركيب او الزيادة او النقصان والكلُّ موجود فيه أمَّا تبديل اللفظ فمثلُ كالصوف المنفوش بدل كالعهم، المنفوش ومثلُ فآمصوا الى ذكر الله بدلَ فأسعوا ومثلُ فكانت كالحجارة بدلً فهي كالحجارة ومثلُ والمارقون والسارقات بدلً والسارق والسارقة وأمَّا تبديل التركيب فنحوُ صُربتْ عليهم المسكنة والذلَّة بدلَ الذلَّة والمسكنة ونحو وجاءت سَكْرة لخق بالموت بدلَ الموتِ بالحقّ وأمّا النيادة والنقصان فنحو النبى اول بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب لهم ففي هذه القراءة زيادة وفي المشهور نقصان وكذا لخال في قوله له تسع وتسعون نعجة انتي وأمَّا الاختلاف في المعنى فنحو ربَّنا باعدٌ بين اسفارنا بصيغة الامر ونداء الرب وربّنا باعد يين اسفارنا بصيغة الماضي ورفع الرب والأول دعاء والثنانى خبر ونحو ضل يستطيع ربكه بالغيبة وضمر الباء وهل تستطيع ربُّك بالخطاب وفتح الباء والاول استخبار عن حال الرب والثاني من حال ميسى السادس انه يوجد عدم الاختلاف في كثير

اقرائه في صفاعة من الصفاعات في عصر من الاعصار معجزا وهو صروري البطلان وأمَّا مذهب القاضى فلأنَّ صمَّ غيرِ المحجو الى مثله لا يسسيّره معجزا وأمَّا الاخبار بالغيب فلوجوه الارلُ انه جايز كرامةٌ وهلى سهيل الاتفاق ايصا بلا خرى علاة كما في المرة والمرتين الآ أنْ يتكور ذلك الاخمار الى أن يصير خارقا للعادة فيصير ح معجزا ومراتبه اى مراتب التكرار الى حدّ الاعجاز غير مصبوطة بعدد معيّن فكيف يُعْلَم بلوغ القران في الاخبار بالغيب مرتبةً الاتجاز الثاني انه يقع ذلك الاخبار مكرًّرا من المنجّمين والكهنة كما دلّ عليه التسامع والتاجربة وليس بمجز اتفاقا الثالث انه يلزم ج أن لا يكون ما خلا عند أي عن الاخبار بالغيب من القرآن متجوا فيخرج اكثرُ القرآن من صفة الاعجاز وهو بط وأمّا عدم الاختلاف والتناقص فيه مع طوله فلوجوه الاول أن فيه تناقصا لانه قال وما علمناه الشعر وفي القرآن ما هو شعر نحو قوله تع ومن يتَّق الله يسجمعل له تَخْرَجا ويَرْزَقْه من حيث لا يحتسب فاله بدون لفظة مخرجا من بحر المتقارب على وزن فعولن فعولن فعولن فعلْ ومنه قولة وأمَّلي لهم انَّ كيدى متين ونحو ُقوله ويُخْزهم وينصرْكم عليهم ويتشف صدور قوم مومنين فانه اذا أشبع كسرة المبم في ويخزهم وفتحة المنون في مومنين كان موزونا بلا شبهة سيّما اى وفي القران ما هو شعر لا سيّما اذا تُصرّف فيه بأدني تغيير فانه يوجد فيه شيء كثير على اوزان بحور الاشعار الثاني أن فيه كذبا اذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولا شك أنه لا يشتمل القران على أكثر العلوم من المسائل الاصولية والطهيعية والرياضية والطبية ولاعلى للوادث اليومية فلا يكون هذا مطابقا للواقع الثالثُ أن فيه اختلافا بالصحّة وعدمها أذ فيه

يُسْتَدُلُّ بِهُ عَلَى اعجازه ثم قالوا ثانيا مَا نَكُرتم مِن الوجوة لا يصلح للاعجاز أمّا النظم الغريب فلأنّه امر سهل سيّما بعد سماعه فلا يكون موجبا للاعجاز وأيصا تحماقات مُسَيْلمة على وزند وأسلوبه ومن حماقات قولة الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل لة ذنب وثيل وخرطوم طويل وأمَّا البلاغة فلوجوه الاولُ اذا نظرنا الى ابلغ خُطَّهة للخطباء وابلغ قصيدة للشعراء وقطعنا النظر عن الوزن والنظم المخصوص ثم قسناه الى اقسسر سورة من القرآن وانتم تزعمون التحدى بها ويتناولها قوله فأتوا بسورة من مثله لم نجد الفرق بينهما في البلاغة بيّنا بل ربّما زُعم أن الانصح معارضها الذى قيس اليها ولا بدفى المجبر الذى يُستدلّ به على صدي المدى من ظهور التفاوت بينه وبين ما يقاس اليه الى حد ينتفى معه الربية حتى يُجِّزُم بصدقه جزما يقينيا الوجه الثاني ان الصحابة اختلفوا في بعض القران حتى قال ابن مسعود بأنَّ الفاتحة والمعوِّدتين ليست من القرار مع انها اشهر سورها ولو كانت بلاغتها بلغت حدّ الاعجاز لتميّزت به عن غير القران فلم ياختلفوا في كونها منه الوجه الثالث انهم كانوا عند جمع القرآن اذا اتى الواحد اليهم ولم يكن مشهورا عندهم بالعدالة بالآية والآيتين لم يضعوها في المصحف الله ببينة او يمين والتقريبُ ما مرّ وهو انه لو كان بلاغتها واصلة الى حدّ الاعجاز لعرفوها بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف الى عدالة ولا الى بينة أو يمين الوجه الرابع لكل صناعة مراتب في الكمال بعضها فوي بعض وليس لها حدٌّ معين تقف عنده ولا تتجاوزه ولا بد في كل زمان من فايق قد فاي أبناءها بأن وصل الى مرتبة من تلك المراتب لم يصل اليها غيره في عصره وإن امكن ان

يفوقه شخص آخر في عصر آخر فلعل محمدا كان الصبح اهل عصره فأتى بكلام عن مثله اهل زمانه. ولو كان ذلك معجزاً لكان ما الى به كل من فاق

يتأت لد قال الآمدى إن أفصيح فصيح من العرب وأبلغ بليغ من اهل الادب من ارباب النظم والنثر والخُطَب غايتُه الاستيثار بنوع واحد من انواع البلاغة على وجه لو رام غيره في كلامه لما واتاه وكان فيه مقصّرا والقران محتو عليها كلّها ومن كان اعرف بالعربية اى لغة العرب وننون بلاغتها كان اعرف بالمجاز القران المتقرع على بلاغته وقال القاضى الباقلاني هو اى وجه الاعجاز مجموع الامرين اى النظم الغرب وكونه في الدرجة العالية

من البلاغة وقيل هو اخباره عن الغيب ناحو وهمر من بعد غُلَبهم سيَغْلبون في بصّع سنين اخبر عن غلبة الروم على الفُرْس فيما بين الثلث الى التسع وقد وقع كما اخبر به وذلك كثير يُعْرَف بتتبع القران وإخباراته عن الامور المستقبلة الكائنة على وفقها وقيل وجه الاعجاز عدم اختلافه وتناقصة مع ما فيه من الطول والامتداد وتمسكوا في ذلك بقوله تع ولو كان من عند غير الله لوجدو! فيه اختلافا كثيرا وقيل أعجازه بالصرفة على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله تع صرفهم عن معارضته واختُلف في كيفية الصرف فقال الاستان ابو اسحاى منّا والنظّام من المعتزلة صرفهم الله عنها مع قدرتهم عليها ونلك بأنّ صرف دواعيهم اليها مع كونهم مجبولين عليها خصوصا عند توقر الاسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجز والاستنزال عن الرياسات والتكليف بالانقياد فهذا الصرف خارق للعادة فيكون متجزا وقال المرتصى من الشيعة بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاج اليها في المعارضة يعنى أن المعارضة والاتيان بمثل القرآن تحتاج الى علوم يُقْتدر بها عليها وكانت تلك العلوم حاصلة لهم لكنه تع سلبها عنهم فلم يبق لهم قدرة عليها الفصلُ الثاني في شُبِّه القادحين في اعجازه والتقصّي عنها قالوا اولا وجه الاعجاز يجب أن يكون بيّنا لمن يستدلّ به عليه بحيث لا يلحقه ريبة واختلافكم فيه اى وجه الاعجاز أنَّه ما ذا دليلُ خفائه فكيف

متناهية اختلفوا فيه ولحق ان الموجود منها متناهية لانها واتعة في تلك الالفاظ الشريفة الدالّة على المعاني الصحيحة ولا شك أن الموجود من تلك الالفاظ في اللغات متناه دور، المُمْكن من مراتبها فانه غير متناه اذ لا يتعدُّ، وجود الفاظ في افصمُ من الالفاظ الواقعة واشدُّ مطابقةً لمعانيها فتكور اعلى رتبع في البلاغة وهكذا الى ما لا يتناهى ثم اصل البلاغة في القران متَّفَق عليه لا ينكره من له ادنى تمييز ومعرفة بصياغة الكلام وأمَّا كونُه في الدرجة العالية غير المعتادة وبهذا القدر يتحصل الآعجاز الذي هو مطلوبنا ولا حاجة بنا في اثبات اعجازه الى بيان أنه الغاية القصوى فيها اى في المراتب المكنة من البلاغة فلأن اى وأمّا كونُه في الدرجة العالية الخارجة عن العادة فثابتُ لأنّ مَنْ تَتبّع القرآن من العارفين بالبلاغة وَجَدَ فِيه فنونها بأسرها من افادة المعانى الكثيرة باللفظ القليل ومن ضروب التأكيد وانواع التشبيع والتمثيل اي ضرب المثل واصناف الاستعارة وحسن المطلع والمقاطع من الكلام وحسن الفواصل والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللايف بالمقام وتعرّيد اي خلوّ عب اللفظ الغت اي الركيك والشاذِّ الخارج عن القياس والشارد النافر عن الاستعمال الى غير فَلَكَ من أبواب البلاغات بحيث أي وجده مشتملا على فنون البلاغة بحيث لا يرى المتصفَّمُ له اى القران وتراكيبه الميّزُ بين فنوس البلاغة نوعًا منها اي من تلك الفنون الله وجده فيد احسنَ ما يكون فالقران مشتمل على جملتها لم يغادر شيئًا منها ولا يقدر احد من السلخاء الواصلين الى دروة البلاغة من العرب العرباء وأن استفرغ وسعة وطاقته في تنيين كلامة الله على نوع او نوعين منه اى من المذكور الذى هو فنون الهلاغة وربيما لو رام غيرة اي غير نفك النوع لم يُواته اي لم يوافقه ولم

تحدّى به ولمر يعارُص فكان معجزا أمّا اله تحدّى به فقد تواتم بحيث لمريبق فيه شبهة وآيات التحدّى كثيرة كقوله تع فأتوا بحديث مثله وقوله فأتوا بعَشْرِ سور مثله مفتريات وقولِه فأتوا بسورة س مثله وأمّا الله لمر يعارُص فلانّه لو عورص لتواتر لانه عا تتوفر الدواعي الي نقله سيّما والخصوم اكثر عددا من حَصّى البطحاء واحرص الناس على اشاعة ما يُبطل دعواه وأمّا انه ج اى حين اذ تحدّى به ولمر يعارض يكون محيزا فقد مر فيما سلف من بيان حقيقة المجزة وشرايطها والكلام على هذه الطبيقة سوَّالا وجوابا يُعْلَم من الفصل المتقدَّم فإن الشُبِّه التي اوردها منكروا البعثة يمكن ايرادها فهنا واجوبتها تعلم من فناك ايضا فلا حاجة بنا الى إعادتها ولنتكلم الآن في وجه اعجازه وفي شُبّه القادحين فيه في فصلين الاولُ في وجه اعجازه فقد اختُلف فيه على مذاهب فقيل قو ما اشتمل عليه من النظم أي التأليف الغريب والاسلوب التعاجبيب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعة اى اوايل السور والقصص وغيرها ومقاطعة اي اواخرها وفواصلة اي اواخر الآي التي في بمنزلة الاسجاء في كلامهم فإن هذه الامور المذكورة وقعت في القرآن على وجه لم يُعْهَد مثله في كلامهم وكانوا عاجزين عنه وعليه بعض المعتزلة وقيل وجه اعجازه كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يُعْهَد مثلُها في تراكيبهم وتقاصرت عنها درجات بلاغاتهم وعليه الجاحظ وأقل الغربية ثم اتهم قالوا في تفسير البلاغة عبارات مختلفة احسنها قولهم البلاغة التعبير باللفظ الرايع أي المجب بخلوصة عن معايب المُفْرَدات وتأليفاتها واشتماله على مناقبها عن المعنى الصحيم أي المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام بلا زيادة ولا نقصان في البيان والدلالة عليه وعلى فدا فكلما ازداد شرف الالفاظ ورونف المعلق ومطابقة الدلالة كان الكلامر ابلغ وهل رُقبُ البلاغة

ببعض مع تماثلها ومصافاة المجانين والصبيان في النعرى وكشف الرأس والرمى لا الى مَرْمًى وتقبيل حجر لا مزية له على سائر الاحجار وكتحريم النظر الى النحرة الشوفاء دون الامة للسناء وكحرمة اخذ الفصل في صفقة وجوازه في صفقتين كمن يبيع مُدَّ عَجُوة جيّدة بمُدَّيْن من عجوة رديّة فانه ربوا حرام وان باعها بدرهم ثم اشترى به مدّين من الرديّة كان حلالا بلا شبهة مع استوادهما اى الصفقة والصفقتين في المصالح والمفاسد من جبيع الوجوه للواب بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح ووجوب الغرض في افعاله تع فغايته اى غاية ما ذكرتموه عدم الوقوف على الحكمة في تلك الصور المذكورة ولا يازم منه عدمها في نفس الامر ولعل فناك مصلحة استاثر الله تع بالعلم بها على ان في التعبّد بما لا يُعْلَم حكمت تطويعًا للنفس الآبية ومَلَكِة قهرها اى تصرّف غلبتها الثابتة فيما فيه

للكمة وزيادة ابتلاء في التعرّص للثواب والعقاب يعنى ان النفس اذا عرفت للكمة والمصلحة في حكم انقادت له لاجل تلك المصلحة لا لمجرّد امتثال حكم مولاه وسيّده وكان عندها انها ذات قوق ورسوخ في العلم فربّما صارت بسبب ذلك مُعجّبة بنفسها فاذا تعبّدت بما لا تعلم حكمته كان انقيادها امتثالا مجرّدا وانكسرت سورتها واتجابها الثابت لها فيما علمَتْ حكمتَه وايضا في التعبّد زيادة ابتلاء في التكليف فان النفس تأفي عما لا تعلم مصلحته وكل ذلك حكمة ومصلحة حاصلة في الاحكام التعبّدية ومعلومة لنا فلا يلزم خلو تلك الصور عن للككمة والمصلحة المعتبدية ومعلومة انا فلا يلزم خلو تلك الصور عن للكمة والملحة المعتبدية ومعلومة انا فلا يلزم خلو تلك الصور عن للكمة والمسلحة المسلك الاول وهو العمدة انه ادعى النبوة واظهر المجزة على يده أمّا الاولى فمتواترة تواترا ألْحق بالعيان والمشاهدة فلا مجال للانكار فيها وأمّا

الثانية فمجرزة القران وغيرِه الكلامُ في القران وكونِه مجزا ان نقول

كالخبر الاخير وفاهلُه شي آخَرُ وهذا الوجهُ يناسب اصول للكماء والناسبُ لاصول المعتزلة ما ذكره بقوله ثمر أنا نجد من أنفسنا أن الخبر الأول يفيد طنّا ويقوى ذلك الطنّ بالثاني والثالث وهكذا الى أن ينتهي الى ما لا اقوى منه فيلزم أن الموجب له هو الخبر الاخير بشرط سبق امثاله وهو المراد بكون التواتر مفيدا للعلم فلا يلزم أن يكون لخبر الواحد المنفرد موجبا له وللواب عن الرابع والخامس أنّا ندَّعي العلم الصروري الحاصل من التواتر الواقع في نفس الامر على شرطه وضابطه لا أنّا نستدلّ بالتواتر والعلم بحصول شرطه وضابطه على ما ادعيناه والفرق بين الامرين طَاهر فان حصول التواتر في نفس الامنر مشتملا على ما يُعْتبر فيه من الشرايط وافادتَه للعلم الصروري بما تواتر الاخبار عنه امرَّ لا شبهة فيه اذ لا سبيل الى العلم الصروري بالبلاد النائية والاشخاص الماهية سوى التواتر وليس يُعْتبر في ذلك العلم بالشرط الذي هو الاستواء حتى يقال انه غير معلوم ولا العلمُ بصابطه حتى يلزم منه الدور نَعَمَّر اذا استُدلَّ على شيء بكون اخباره متواترة مشتملة على شرايط مجتمعة مع ضابطه تُوجَّهُ ما ذكرتم من عدم العلم بحصول الشرط ومن لزوم الدور لكن العلم المستفاد من التواتر ضروري عندنا لا نظري فتدبر الطايفة السابعة من اعترف بامكان البعثة ومنع وقوعها قالوا تتبعنا الشرايع التي اتي بها مدّعوا الرسالة فوجدناها مشتملة على ما لا يوافق العقلَ وللكهندَ فعلمنا انها ليست من عند الله فلا يكون فناك بعثة وذلك الذي لا يوافق مقتضى العقل والكحمة كاباحة ذبيج الحيوان وايلامه لمنفعة الاكل وغيره وايجاب تحمَّل الجوع والعطش في صومر ايامر معيَّنة والمنع من الملاذِّ التي بها صلاح البدن مع انه لا منفعة في هذا المنع لله سبحانه ونيه مسار لعباده فيكون مخالفا للحكمة وتكليف الاففال الشاقة كطي الفيافي وكنيارة بعض المواضع والوقوف ببعض والسعى في بعض والطواف اى العلم على تقدير حصوله انما هو التخبر الاخبر وحده لا هو مع ما سبق لائه قد انقصى فقد افاد خبر المواحد العلم م الرابع شرطه استواه الطرفين والواسطة بالغة ما بلغت ولا سبيل الى العلم بد اى بالشرط الذكور واذا لم يُعْلَم شرطُ افادته للعلم لم يحصل العلم منه الخامسُ أنَّ التواتر غير مصبوط بعدد معين بل صابطه عندكم حصول العلم به حتى اذا حصل العلم به هُلم انه متواتر فلا يُعْلَم كونه متواترا الا بعد حصول العلم به فاكبات العلم به اى بالتواتر مصادرة على المط ودور صريم وجواب الاول منع مساواة حُكم الكل من حيث هو كل لحُكم كل واحد لما يبي من قوَّة العَشَرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد وجوابُ الثاني أن حصول العلم عنده اي عند التواتر عندنا مُعاشر الاشاعرة انما هو بخبلق الله تع الماه وقد يخلقه بعدد دون عدد فلا نمر تسساوي طبقات الاعداد في احتمال الكذب وعدم افادة العلم كيف وانَّه اي حصول العلم بطريق تواتر الاخبار يختلف بالوقايع والمُخْبرين والسامعين وقد يحصل العلم في واقعة بعدد الخصوص ولا يحصل به في واقعة اخرى وقد يحصل باخبار جماعة مخصوصين ولا يحصل باخبار جماعة اخرى تُساويهم في العدد وكذالك يحصل العلم لسامع من عدد ولا يحصل لسامع آخر من ذلك العدد وللواب عن الثالث أمّا عندنا فلانّه اي العلم عقيبُ التواتر مخلق الله فقد يخلقه بعد اخبار عدد دون خبر واحد منفرد فلا يكون للحبر الاخير موجها له وأما عند للحكماء والمعتزلة فلان الاخبار الصادرة عن اهل التواتر اسباب مُعدّة لحصول العلم لا موجبة لم وفي أي الاسباب المعدّة قد لا تجامع المسبّب بل تكون متقدّمة عليه كالحركة للحصول في المنتمَى فللأخبار السابقة مَدْخَلٌ في حصول العلمر

الاتيان بالمعارض اصلا والقدر فيد سفسطة ظاهرة وح اى حين الما كان الامر كما ذكرنا فدلالتُه من جهة الصَّرْفة واضحة فإن النفوس اذا كانت مجبولة على ذلك كان صرفها عنه امرا خارقا للعادة دالًّا على صدق المدَّعي وإن كان ما اتى به مقدورا لغيرة وعن الثامن كما عُلم بالعادة وجوبُ معارضته على تقدير القدرة عُلم بالعادة ايصا وجوبُ اظهارها أذ به يتمّ للقصود واحتمالُ المانع للبعض في بعض الاوقات والاماكي لا يوجب احتمالُه في الجميع اى في جميع الاوقات والاماكن بل هذا معلوم الانتفاء بالصرورة العادية فلو وقعت معارضة لاستحال عادة اخفارها مطلقا من المحاب المدعى عند استيلانهم ومن غيرهم ايصا فاندفعت الاحتمالات كلها وثبت الدلالة القطعية الطايفة السادسة من منكرى البعثة من قال العلم بحصول المعجز لا يمكن لن لمر يشاهده إلّا بالتسواتسر لاله لا يُغيد العلم فلا يحصل العلم بنبوق احد لمن لم يشاهد معجزته وانما قلنا أن التواتر لا يفيد العلم لوجوء الآول اهلُ التواتر يجور الكذب على كل واحد منهم هَكَذَا الْكُلَّ يَجُورُ عَلَيْهُ الْكُذُبِ أَذْ لِيسَ كُذْبِ الْكُلِّ الَّا كَذْبُ كُلُّ وأحد الثانى انَّ حُكَّمَ كل طبقة من طبقات اعداد الرُّواة حُكُّمْ ما قبلها بواحد فان من جوّز افادة المائة للعلم اجاز افادة التسعة والتسعين له قبط عا ولم يحصره اي العلم في عدد معين وايضا ادّعاء الفرق بين العددين المذكورين في افادة العلم تحكّم محص واذا كان كذلك فلنفرص طبقة لآ تفيده اى لا تغيد العلم قطعا كاثنين مَثَلا ثم نزيد عليه وأحدا بعد واحد فلا يفيده شيء من هذه المراتب بالغا ما بلغ لمساواة كل منها لما قبله في عدم الافادة الثالثُ لو ارجب التواترُ العلمَ لاوجبه خبرُ الواحد واللازمُ منتف اتَّفاقا بيانُ الملازمة أنَّ التواتر لا يشترط فيه اجتماعُ الله اتَّفاقا منَّا ومنكم بل يحمل التواتر بخبر واحد بعد واحد فالموجب له

والآكان تصديقا للكانب وانَّه مصِ على الله سجانه لكونه كذبا وَلْجُوابُ عن الثانى أن لا خالف الا الله فلا يكون المجز مستندا الى غيرة وعن الثالث أن من لم يجوز الكرامة فلا اشكال عليه ومن جوزها فقال بعصهم منهم الاستاذ ابو لسحاق لا تبلغ الكرامةُ الطَّاهرة على يد الاولياء درجةً العجز وقيل لا تقع الكرامة على القصد والاختيار حتى أذا أراد الولى ايقاعها لم تقع بل وقوعها اتفاقى فقط وقال القاضى ياجور الكرامة آذا لم تقع على طبيق التعظم والخُيلاء لان ذلك ليس من شعار الصالحين ومع ذلك تمتاز الكرامة عن المعجزة بانها دعوى الولاية دون النبوة وعلى التقادير كلها فالفرق بينها وبين المعجزة ظ فلا يشتبه احديهما بالاخرى وعن الرابع باتًا لا نقول بالغرض اى لا نقول بانّ خَلْق المعجزة لغرض التصديق لان انعاله تع عندنا غير معلَّلة بالاغراض بل نقولَ انَّ خُلْقها على يد المدَّى يدلُّ على تصديق له قايم بذاته تع كما أن حمة الهجل تفيد العلم الصرورى بحصول للحجالة مع جبواز حصولها بدونها وأشا على القول باستناد للوادث الى القادر المختار فظاهر وأمّا على القول بالموجب فلانه يجوز ان يحدث شكل غريب سماري يقتصى تلك للمرة في ذلك الشخص من غير أن يحصل فيه الحجالة وعن الخامس قد مر في مسئلة الكلام من موقف الالهيات امتناع الكلب علية سبحانه وعن السادس اذا الله مدّى النبوة بما يعْلَم بالصرورة انه خارق للعادة وعجز من في قطرة عن المعارضة عُلم ضرورة صدقة في دعواه وعن السابع يُعْلَم عادةً اى يعلم بالصرورة العادية والوجدانية المبادرة بلا تُوان الى معارصة من يدَّعى الانفرادَ بأمر جليل فيه التفرُّق على اهل زمانه واستتباعُهم وللكمر عليهم في انفسهم ومالهم ويعلم بالصرورة ايصا عدم الاعراض عنها اي عن المعارضة في مثل هذا الامر بحيث لا ينتدب اليم احد ولا يتوجّه نحو

جبين آباده الخامس انه لا ينازم من تصديف الله ايّاه صدفه إلّا اذا عُلم استحالة الكذب على الله ولم يعلم دنك عقلا ال لا يقبي عندكم منه شيء ولا سمعا للووم الدور السادس لعل التحدي الصادر عن المدّعي لم يبلغ من هو قادر على المعارضة من الذين همر في بعض الاقطار أو لعلم اى القادر على المعارضة تركها مواضعة مع المدّعني ومواطأة معه في اعلاء كلبته لينال من دولته حطًّا وافرا السابعُ لعلهم استهانوا بد اوَّلا فظنُّوا أن دعوته عا لا يتم ولا يُلْتفت اليه فلمر يشتغلوا بمعارضته في ابتداء امره وخافوه آخرا لشدة شوكته وكثرة أتباهه او شَعَلَهم ما يحتاجون اليه في تقييم معيشتهم عنه أي عن المدعى ومعارضته الثامن لعله عورص واد يظهر لمانع منع المعارض عن اظهار ما عارض به أو ظهر ثمر اجفاه اصحابه اى أتنباء الدَّمي عند استيلاتهم وغلبتهم على الناس المخالفين لهم وطُمسوا آثارة حتى انمجى بالكلية ومع قيام هذه الاحتمالات الثمانية لايبقى لها اى للخارى الذي سُنَّى محبرة دلالة على الصدى للواب الاجباليُّ ما قرناة غير مرِّة اي قررناه مرارا ومن جملتها جواب الطايفة الرابعة من أن التجبوبيات العقلية لا تفافي العلمر العادق كما في الحسوسات ولجواب التفصيليُّ عن الاول انَّا قد بيِّنًا أن لا مؤثِّر في الوجود الَّا الله فالمعجز لا يكون الا فعلا له لا للمدَّعي والسَّخْر، ولجود أن لمر يبلغ حدَّ الاعجاز الذي هو كفاف الباصر واحياء المنق وابراء الاكمة والأبرص كما هو مذهب جميع العقلاء فطاهر أفه لا يلتيس السحر بالمحبوة فلا الشكال وأن بلغ المسحر حدُّ الاعجاز عامًا أن يكون دون دعوى النبوَّة والتنجيدي فظاهر أيضاً انه لا التواس أو يكون معد إلى مع الله النبول والتحدود وم فلا بد من احد امرين أن لا يخلقه الله على بده أو أن يقدر غيرة على معارضه

التحديد والصَّهْرُباء التى تأجلب التبن وكالحجر الباغص للخلّ فانه اذا ارسل على اناء فيه خلّ لمر ينزل بل انحرف عنه حتى سقط خارجا عن الاناء وكالحجر الجالب المطر وهو مشهور فيما بين الآثراك فجاز ان يكون نلك الخارق الذى ظهر على يد المدّى تابعا لحاصية بعض المرصّبات ويكون هو علما بذلك النوع من التركيب دون غيرة المانى من الاحتمالات استناده الى استناد المعجز الى بعض الملائكة فانها قادرة على افعال غريبة فلعل ملكا اظهر ما يعجز عنه البشر على يد المتنى ليغوى الناس وأمّا عصمة الملائكة فانها تعدده عندكم قادرة على افعال خارقة أو استناده فهنا أو الشياطين فانها موجودة عندكم قادرة على افعال خارقة أو استناده في الاتصالات الكوكبية وانظارها الحادثة من الحركات الفلكية وهو اى مدّى

وإن لم يكن خارقا للعلاة الطايفةُ الخامسة من قال ظهور المحجزة لا يلالّ على الصدي في دعوى النبوّة لاحتمالات الأوّل كوند من فعله لا من فعل الله فلا يكون فازلا منزلة التصديق له من الله وانما جاز كون المجز نعلا له مع كون غيره عاجرا عنه امّا لمخالفة نفسه لسائر النفوس البشرية في الماهية كما نهب اليه جماعة فيجوزح أن يصدر عن بعضها ما لا يقدر عليه بعص آخرمنها او لمزام خاص في بدنه هو اقوى من امزجة اقرانه فيقوى به على فعل يحجز عنه غيره وان توافقا في الماهية أو لكونة سَاحِراً ماقرا في السحر وقد اجتمعتم على حقيته اي على كور، السحر مؤثّرا في امور غريبة كما دلّ عليه الكتابُ كقوله تع فيتعلّمون منهما ما يفرقون بدبين المرء وزوجه والسُنَّةُ كقصَّة لبيد بن الاعصم مع النبي عم ومن انكره من القَدَريّة خالف كتابٌ الله وسنّة رسوله واجماع الامّة ايضا اذ ما من عصر من عهد الصحابة الى ظهور المخالفين الله وكان الناس يتفاوضون فيه في امر السحر وتأثيراته حتى اختلف الفقهاء في حكم الساحر فقال بعصهم يجب قتله وقال آخرون هو كافر وقال الشافعي اذا اعترف الساحر بانه قتل شخصا بسحره وبان سخره مما يقتل غالبا وجب عليه القُود ولم ينكره احد فكان اجماعا هكذا نكره الآمدى أو لطلسم اختص هو بمعرفته يعني إن سُلّم امتناع السحر في نفسه فلا معنى لانكار الطلسمات الغريبة التي تؤثّر تأثيرات غريبة عجيبة فجاز ان يمتاز ذلك الشخص بمعرفة نوع منها لا يعرفه غيره فاذا الى به ترتب عليه امر غريب يعجز عن مثله من هو في عصره وقالوا الطلسم عبارة عن تموهيم القوى السماوية الفعالة بالقوى الارضية المنفعلة وذلك أن القوى السماوية اسباب لحدوث الكاينات العنصرية ولحدوثها شرايط مخصوصة بها يتم استعداد القابل فمن عرف احوال الفاعل والقابل وقدر على للمع بينهما عرف ظهور آقار مخصوصة غريبة او فحاصية بعض المرتبات اذ لا شك ان المركبات العنصرية لها خواص تستنبع آثارا عجيبة كالمغناطيس لجانب

مذاهب الحكماء وهو أن الانسان مُدَن بالطبع فلا بد له من قانون عدل محتاج الى واضع يمتازعن بنى نوعه بما يدل على أن ما أتى به من عند ربع تتمن لهذا الكلام فأنه يدل على وجوب وجود النبى في العناية الازلية المقتصية للنظام الابلغ الطايقة الرابعة من قال بامتناع المجزة فلا تثبت النبوة اصلا لان تجويو خرى العادة سفستاة ولو جوزناه لجاز انقلاب المبل ذهبا وماه البحر دمًا ودهنا وأواني البيت رجالا كُملا وتولّد من المبل دهبا وماه البحر دمًا ودهنا وأواني البيت رجالا كُملا وتولّد

هذا الشيخ دفعةً بلا اب وام وكون من ظهرت المجزة على يده غير من ادَّى النبوُّة بأن يُعْدُم المدّعي عقيبُ دعواه بلا مهلة ويُوجَد مثّلُه في آن اعدامة فيكون ظهور المحجزة على يد المثل ولا يتخفى ما فيه اى في تجويز حرق العادة من التَحَبُّط والاخلال بالقواعد المتعلَّقة بالنبوّة وغيرها ال يجوز ح أن يكون الآتي بالاحكام الشرعية في الاوقات المتفرقة اشخاصا عائلة للذى ثبت نبوته هالمجزة وأن يكون الشخص الذي تتقاضاه غير الذي كان عليه ديَّنك الى غير ذلك من المفاسد التي تُنافي نظام المعاش والمعاد وللجوابُ أن خرى المعادات ليس اعجب من أوّل خلف السموات والارض وما بينهما ومن اعدامهما الذي نقول ناحن به والزم بعدم وقوع بعصها كما في الامثلة المذكورة لا يُنافي امكانها في انفُسها وَذَلَكُ كما في الحسوسات فانا نجزم بأن حصول المسمر المعدَّن في الليس المعدَّن لا يمتنع فرض عدمه بدله مع للجوم به جوما مطابقا للواقع ثابتا لا يتطرق اليه شبهة للحسّ الشاهد به شهادة موثوقا بها والعادة احدُ طُرُى العلم كالحس فجاد أن فاجزم فالمك للوم بشيء من جهة العادة مع امكان نقيصه في نفسه ثم أن خرق العادة الحجازا لنبي وكرامة لوني عادة مستمرة توجد في كل عصر واوان فلا يمكن العاقل المنصف الكارُّه او فلا يكون ح خرقا العادة بل أمرا عاديًّا وللحبرة عندها ما يُقْصُد بد تصديف مدَّعي النبوّة

كلهم احتجوا بأن ما حكم العقرُ بحسنه من الافعال يُفْعَل وما حكم بقبحه يُتْرَك وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يُفْعَل عند لخاجة اليه لآن التحاجة نأجزة حاضرة فيجب اعتبارها دفعا لمضرة فواتها ولا يعارضها مجرِّدُ الاحتمال اي احتمال المصرَّة بتقدير قبحه ويُتْرَك عند عدمها للاحتياط في دفع المصرة المتوقَّمة وللوابُ بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبير أن الشرع المستفاد من البعثة فايديُّه تفسيلُ ما اعطاء العقلُ اجمالا من مراتب للسن والقبرح والمنفعة والمصرَّة وبيانُ ما يقصر عند العقل أبتداء فأن القايلين بحكم العقل لا ينكرون أن من الافعال ما لا يحكم العقلُ فيه بشيء كوظايف للعبادات وتعيين الحدرد ومقاديرها وتعليم ما يتفع وما يصر من الافعال وذلك اى النبي الشارع كالطبيب للحاذي يعرف الادرية وطبايعها وخواصها مما او إمكن معرفتها للعامّة بالتجربة ففي دهر طويل يُحْرَمون فيه اى في ذلك الدهر الطويل من فوايدها لعدم حصول العلم بها بعدد ويقعون في المهالك قبل استكمالها اى قبل استكمال مدّة التجربة ان ربّما يستعملون من تلك الادرية في تلك المدَّة ما يكون مهلكا ولا يعلمون ذلك فيهُلكهم مع أن اشتغالهم بذلك اى بتحصيل العلم باحوال الادوية بطريق التجربة يوجب اتعاب النفس وتعطَّلَ الصناعات الضرورية والشغلَ عن مصالح المعاش فاذا تسلّموه من الطبيب خَفّت المونة وانتفعوا به وسُلموا من تلك المصارّ ولا يقال في امكان معرفته اي معرفة ما ذُكر عَنَّى عن الطبيب فكذا لا يقال في امكان معرفة التكاليف واحوال الافعال بتأمّل العقل فيها غنى عبَ المبعوث كيف والنبي عم يَعْلَم ما لا يُعْلَم الا من جهة الله بخلاف الطبيب أذ يُمْكن التوصّل الى جميع ما يعلمه بمجرّد الفكر والتجربة فاذا لم يكن هو مستغبّى عنه كان النبيُّ بذلك أَيْنَى وفيما تقدّم من تقرير

افعاله تع مع ما اجبنا به الثانى وهو ان يقال ان المتكليف لغرص يعود الى العبد وهو المنافع الدنيوية والاخروية التى ترق على مصرة التعب بهشاقى الافعال وأمّا عقابه ابدا فليس لانه لم يحصّل منفعة بل لاله لم يمتثل أمّر مولاه وسيّده وفى ذلك اهانة له وإن لم يستجلب بسذلك الامر فايدة لنفسه والمعارضة بمصرة الكفّار والعصاة مدفوعة بأن تلك المصرة مستندة الى سوء اختيارهم وجواب الرابع عندنا ان القدرة مع الفعل كما مر والتكليف به فى هذه لخالة ليس تكليفا بالحال الذى هو تحصيل لخاصل وانما يكون كذلك أن لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل الذى هو ملتبس به وما ذُكر من أنه لا فاهدة فيه ح لوجوبه فانما يتم أنا وجب الغرض فى افعاله تع وهو بط وجواب الرابع عند المعتزلة أن التكليف قبل الفعل وليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لان التكليف فى الحال انما هو بالايقاع فى ثانى الحال لا بالايقاع فى الحال اليكون جمعا بين الوجود والعدم وذلك أى التكليف كالاحداث يعنى أما اوردتموه علينا فى التكليف يلزمكم فى احداث الفعل فيقال احداثه أما حال وجوده فيكون تحصيلا للحاصل وامّا حال عدمه فيكون

جمعا بين النقيصين وهو أى الاحداث عا لا شكّ فيه فما هو جوابكم في الاحداث فهو جوابنا في التكليف وجواب الخامس أن ذلك أى التفكر في معرفة الله وصفاتة وافعاله احد اغراص التكليف بل هو العمدة الكبرى منها وسائر التكاليف مُعينة علية داعية اليه ووسيلة الى صلاح المعاش

المُعِينِ على صفاء الاوقات عن المشوِّشات التي تُرْبِي شغلُها على شغل

التكاليف الطايفة الثالثة من قال في العقل مندوحة عن البعثة ال هو كان في معرفة التكاليف فلا فايدة فيها وهم البراهمة والصابعة والتناسُخية

غير أن من البراهمة من قال بنبوة آدم عمر فقط ومنهم من قال بنبوة أبراهيم عمر فقط ومن الصابئة من قال بنبوة شيث وادريس فقط وهولاء

فانه بمنزلة أن يقال حَصَّل المنفعة لنفسك واللَّا عَكَّابَتُك ابد الآباد ولا شأَّك ان اهم مصالحة تركُ التعذيب ثم انه اى النفع الذى يتصمنه التكليف للمومنين المطيعين معارض بما فيد من المصرّة العظيمة بالكُفّار والعُصاة ولا شكِّ ان اضرار جماعة لمنفعة آخرين طلم قبيح الرابع التكليف بايقاع الفعل امّا مع وجود الفعل ولا فايدة فيه اصلا لوجوبه وتعيّن صدوره -فيكون عبثا قبيحا وكذا لخال اذا كان التكليف بعد الفعل مع اند تكليف بتحصيل لخاصل وامّا قبل وجود الفعل وانّد تكليف بما لا يطاق لآن الفعل قبل الفعل مرح اذ لا يمكن وجود الشيء حال عدمة والتكليف بما لا يطان بط عند من لا يجوّزه وهو طاهر وأمّا من جوّزه فانه لآ يقول بوقوعه ولا أن اى ولا يقول بأن كل تكليف كذلك اى تكليف بما لا يطاق والتكليفُ بالفعل قبله يستلزم وقوع التكليف بما لا يطاق ويستلزم أن كل تكليف من هذا القبيل فيكون هذا القسمر باطلا عنده ايصا واذا بطلت الاقسام لخاصرة امتنع التكليف مطلقا لخامس وهو لبعص الصوفية من اهل الاباحة أن التكليف بالافعال الشاقة البدنية يشغل الباطئ عن التفكر في معرفة الله تع وما ياجب له من الصفات وياجوز ويمتنع عليه من الافعال ولا شكّ ان المصلحة المتوقّعة من هذا الفايت وهو النظر فيما نكر تُرْف اى تَريد وتَقْصل على ما يُتوقّع مما كُلّف به فكان ممتنعا عقلا وجواب الاول ما مرّ في مسئلة خلف الاعمال من ان قدرة العبد وإن كانت غير مؤتِّرة اللَّه أنَّ لها تعلُّقا بالفعل يسمَّى كسبا وباعتباره جاز التكليف به فلا يكون تكليفا بما لا يطاق بالكلّية وجوابُ الثانى ان يقال ما في التكاليف من المصالح الدنيوية والاخروية تربى كثيرا على المصرَّة التي هي فيها وتركُ للحير الكثير لاجل الشَّر القليل مَا لا يجوز وجواب الثالث انه فرغ حُكمر العقل بالحسن والقبيم ووجوب الغرص في

وأما عند المعتولة فاللايف فأصلهم في التحسين والتقبيع وإن صرحوا بخلافه منع الامهال يعنى أن المعتزلة اعترفوا بموجموب الامهمال عمل الاستمهال فلا مُحيص لهم عن ذلك الالزام الآ إن اللايف بقاعدتهم المذكورة منع وجوب الامهال لآن فيه تفويت مصلحتهم وذلك لانه يرشدهم الى المصالح ويحدارهم عن المهالك ويقربهم من السعادة ويبعدهم عن الشقارة وما هو الا كمن يقول لولده بين يديك سُبْع ضار او مهلك آخر فلا تسلك بهذا الطريف فقال الولد دعنى اسلكه الى أن اشاهد السبع أو المهلك اليس ذلك القول من الولد مستقبَّحا في نظر العقلام ولو هلك الم يكن ملوما مذموما ومن منعد ذلك اليس منسوبا الى فعل ما يوجبه الشفقة ولخنو وبما قررناه يندفع الالزام عن اصلهم الطايفة الثانية من قال البعثة لا ترخ عن التكليف لانه فايدتها التي لا ترخ في عنها وايصا في لا تحرِّ عن التكليف باتَّفاق واجماع من القايلين بها ثم أن التكليف الذي هو لازمها عتنع لوجوة الاول ثبت الجبر وعدم الاختيار في الافعال وذلك لما تبيَّن من أن فعل العبد واقع بقدرة الله تع أذ لا تأثير لقدرة العبد عندكم اصلا والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق وس آن الفعل امّا معلوم الوقوع من العيد أو معلوم اللاوقوع منه فعلى الاول يكون ضروريا وعلى الثاني عتنعا ولا قدرة على شيء منهما والتكليف ح اى حين ثبت الجبر قبيج فيكون عتنعا الثالى أن التكليف أضرار بالعبد لما يلزمه من التعب بالفعل اذا اقدم عليه أو العقاب بالترك اذا احجمر عند وهو اى الاصرار قبيم والله تع منزه عند الثالث التكليف امّا لا لغرض وهو عبث قبيم أو لغرض يعود الى الله وهو مم لانه تع منزه عن الاغراض كلها من جلب المنافع ودفع المصار او الى العبد وهو إمّا اصرارٌ وهو منتف بالاجماع او نفعٌ وتكليفُ جلب النفع والتعذيبُ بعدمه بخلاف المعقول

بل روحانيا كان ذلك أي القاء الوحى بطريف التكليم منه مستحيلاً اذ لا يُتصور للروحانيات كلام الثالث التصديف بها اى بالرسالة يتوقف على العلم بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وانه اى العلم بما نكر لا يحصل الا بغامض النظر لان هذا العلم ليس ضرورها ولا من النظريات السهلة للصول كما لا يتخفى وهو اى ذلك النظر الموصل ال هذا العلم غير مقدّر بزمان معيّن كيوم او سنة بل هو مختلف بحسب الاشخاص واحوالهم في قوة الفهم وضعفه على مراتب غير منحصرة فللمكلف الاستمهالُ اى يجوز ان يستمهل لتحصيل النظر وله تعوى عدم العلم في الله والله والله المعام النبي ويبقى البعثة عبثا والله وال يج، له الاستمهال بل وجب عليه التصديق بلا مهلة لزم التكليف بما لا يطاس لان التصديف بدون العلم المذكور مما لا يُتصوّر وجوده واله قبير عقلاً فيمتنع صدوره عن للكيم سبحانه وجواب الوجه الاول والثاني أن المرسل ينصب دليلاً يعلم به الرسول أن القايل له ارسانتا هو الله دور، للنَّ بأن يُظْهِر الله له آيات ومحجزات يتقاصر عنها جميع المخلوبات وتكون مفيدة لم ذلك العلم أو يخلف علما صروريا فيه بانَّه المرسل والقائل وبهذا يُعْلَم الحوابُ عن الثانى وهو ان يقال جاز ان يكون المُلْقِي جسمانيا ولا يخلفَ الله رؤيته في للحاضرهن فان قدرته لا تقصر عن شيء وجوابُ الثالث أمّا على اصلما في التعديل والتجوير فلا يجب الإمهال لانا قد بيّنًا فيما سبق انه اذا ادّى النبّ الرسالة واقترن بدعواه المنجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث اليه عاقلا متمكّنا من النّظر فقد ثبت الشرع واستقرّ وجوب المتابعة سواء نظر او لم ينظر فلا يجوز للمكلُّف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة بايجاد العلم عقيب النظر الذى

هو متمتى منه واليه الاشارة بقوله مع العلم العادى للحاصل عن المجمور

اي قدا الذي نقلناه من المعتزلة على الوجوه المختلفة بناء اي مينيّ على اصلهم الفاسد اعنى قاعدة التحسين والتقبيم العقليين وما يتفرع عليها من اعتبار الغرض ووجوب الالطاف ورعاية الاصليح فيكون فاسدا ايصا وعلى تقدير حدَّمه لا يصرِّنا في مدَّعانا فانَّا انما ادَّعينا الامكانَ العامِّ الذى يجامع الوجوب لا الامكان للحاص الذي ينافيه وغرضنا هنا ,د شُبَه المنكرين للبعثة وقمر طوايف الأولى من احالها اى حكم باستحالتها لذاتها الثانية من جوّرها ولكن قال لا تتخلو البعثة عن التكليف باوامر ونواه وانَّه أي التكليف مُتنع فينتفي البعثة لانتفاء لازمها الثالثة من -جوّر التكليف وقال في العقل كفاية في معرفة التكاليف فلا حاجة الى البعثة بل لا فايدة فيها الرابعة من قال بامتناع المعجزة لان خرق العادة مم عقلا ولا يُتصور النبوة دونها اى دون المعجزة الخامسة من جوز وجود المعجزة لكرن منع دلالتها على صدى مدعى النبوّة السادسةُ من سلّم دلالتها على صدقه بالنسبة الى من شاهدها فتفيده العلم بصدقه ومنع امكان العلم بها للغايبين عنها فان العلم بحصول المعجوة لمن غاب عنها انما يكون بالتواتر وهو لا يفيد العلم بصدقه اصلا بل الظن وانه لا يُحِدى في المسائل اليقينية السابعة س اعترف بامكان البعثة وانتفاء الموانع السابقة لكن منع وقوعها فهذه في الطوايف المنكرة لها الاول منها وهو من قال باستحالة البعثة في نفسها احتج على استحالتها بوجوة الاول المبعوث لا بدّ ان يعلم ان القايل له ارسلتُك فبُلّغٌ عنى هو الله ولا طريق الى العلم به اذ لعلم من القاء للن فانكمر اجمعتمر على وجوده وعلى جواز القائم الكلام الى النبيّ الثاني ان من يُلْقى اليم اي الى النبيّ الوحى إن كان جسمانيا وجب ان يكون مرتبًّا للل من حصر حالً الالقاء وليس الامر كذلك كما اعترفتم به والآ اى وان فر يكن 'جسمانيا

نلك الرجه بعينه فان دل المعجز المخلوق على يد الكانب على الصدي كان الكانب صادقاً وهو مص والا انفك المعجز عما يلزمه من دلالته القطعية على مداوله وهو ايصا مج وقال القاضي اقتران ظهور المعجزة بالصدق ليس امرا لازماً لزوما عقليا كاقتران وجود الفعل بوجود فاعلم بل هو احد الماديات كما عرفتُ فاذا جوزنا انحرافها اي انحراف العاديات عم مجراها العادى جاز اخلاء المعجز عن اعتقاد الصدي وم يجوز اظهارة على يد الكانب أذ لا محذور فيه سوى خرق العادة في المعجزة والمفروض انه جايز وأمَّا بدون ذلك التجويز فلآ يجوز اطهاره على يده لآن العلم بصدى الكانب محال ، تذنيب من الناس من انكر امكان المعجزة في نفسها ومنهم من انكر دلالتها على صدى مدّى النبوة ومنهم من انكر العلم بها وسياتيك في المقصد التالي لهذا المقصد شُبَهُهم بأجُّوبتها والمقصد الثالث في امكان البعثة وحجَّتُنا فيه اثباتُ نبوَّة محمد عم فان فذا الدال على الوقوع دال على الامكان بلا اشتباه وقالت الفلاسفة انها واجبة عقلا لما مرّ من أن النظام الاكمل الذي تقتصية العناية الازلية لا يتمر بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل وقال بعض المعتزلة تجب على الله وفصّل بعضهم فقال اذا علم الله من أمّة أنهم يومنون وجب عليه ارسال النبيّ اليهم لما فيد من استصلاحهم والله اي وان لم يعلم ذلك بل علم انهم لا يومنون لم ياجب عليه الارسال بل حَسن قطعا لاعذارهم وقال آبو هاشم دمتنع خلوها اى خلو البعثة عن تعريف شرعيات لا دستقل العقل بها لان البعثة الخالية عنه لا فايدة فيها وجوّرها الجُبّادي لتقرير الواجبات العقلية فانه فايدة جليلة وجوزها ايصا لتقرير الشريعة المتقدّمة سوالا كانت مندرسة او لا وقيل انما يجوز البعثة لتقريرها آذا اندرست وقو

العلم بالصدى عقيبة اى عقيب ظهور المعجزة فان اطهار المعجز على يد الكانب وأن كان عكنا عقلا فمعلوم انتفاره عادة فلا يكون دلالته عقليلا لتخلّف الصدى عنه في الكائب بل عادية كسائر العاديات لان من قال انا نى ثمّ نتف للبل فارقفه على روسهم وقال ان كذَّبتموني وقع عليكم وان صدَّقتموني انصرف عنكم فكلَّما همّوا بتصديقه بعُد عنهم واذا همّوا بتكذيبه قرب منهم عُلم بالصرورة انه صادق في دعواه والعادة قاصية بامتناع ذلك من الكاذب مع كونه عكنا عنه امكانا عقليا لشمول قدرته تع للممكنات بأسرها وقد ضربوا لهذا مثلا قالوا اذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أتى رسولُ هذا الملك اليكم ثم قال للملك أن كنت صادقا فخالف عادتك وقُمُّ من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد بمِكان لا تعتادة ففعل كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح مقالته ولم يشكُّ احد في صدقه بقرينة الحال وليس هذا الذي ذكرناه من باب قياس الغايب على الشاهد حتى يتجه عليه أن الشاهد يعلّل افعاله بالاغراض لانه يراعى المصالح ويدراء المفاسد بخلاف الغايب أذلا ببالى بالمصلحة والمفسدة فلا يصرِّ القياس بل ندَّى في افادته العلم الصرورة العادية اي ندّى أن ظهور المعجز يفيد علما بالصدي وأنّ كونه مفيدا له معلوم لنا بالصرورة العادية ونذكر هذا المثال للتفهيم وزيادة التقرير وقالت المعتزلة خلف المعجز على يد الكانب مقدور لله تع لعموم قدرته لكنه عتنع وقوعه في حكمته لآن فيه أيهام صدقه وهو اضلال قبيج من الله تع فيمتنع صدوره عنه كسائر القباييم قال الشيخ وبعض اصحابنا انه اى خلق المعجزة على يد الكالب غير مقدور في نفسه لآن لها أي المعجزة للله على الصدى قطعا اى دلالة قطعية يمتنع التخلّف فيها فلا بدّ لها من وجد والله اذ به يتميّز الدليل الصحيم عن غيره وأن لم نعلمة اى

واشتغالها بذلك عن تحليل مادّة البدن فلا يحتاج الى البدن كما فشاهده في المرضى من أن النفس لاشتغالها بمقاومتها لمرض من الامراض الحادة وتحليلها للمواد الردية تنكف وتمتنع من التحليل للمواد المحمودة فتُمْسك عن القوت الذي تحتاج اليه بدلا عما تحلُّل من فذه الموادُّ ما لو امسك اي زمانا لو امسك عند في ايام صحَّته شُطَّره اي نصفه بل عُشْرِه فَلَكَ بلا شبهة واذا جاز ذلك في المريض كان جوازه في المتوجَّه المنخرط في سلك الملاء الاعلى أولى وكيف لا والمرص مصاد للطبيعة ومُصْعف للقوى فتكون للحاجة الى الرطوبات المطلوبة لحفظها المهنيُّ على تعادل الاركان اشد واقوى وأمّا المتوجّه فيوجد فيه من اللذّات الروحانية بالانوار القدسية ما يقوم مقام الغذاء كما اشير اليه بقوله عم أَبِيتُ عند رقَّى يُطْعمني ويسقيني وأمَّا القول فكالاخبار بالغيب وسببُه ما مرَّ في المقصد الاول من انجذاب ثفسه النقية عن الشواغل البدنية ال الملائكة السماوية وانتقاشها بما فيها من الصور الكلية والزئية وانتقال الصورة الى المتخيّلة ولخسّ المشترى وأمّا الفعل فبأن يفعل فعلا لا يفي به مُنَّنُهُ غيره منْ نتق جبل او شقَّ بحر وقد تقدَّم بيانه بان نفسه لقوتها تتصرف في مادّة العناصر كما تتصرّف في اجزاء بدنع البحث الثالث في كيفية دلالتها على صدى مدعى النبوّة وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية محصة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة احكامه واتقانه على كوند عالما بما صدر عنه فان الادلة العقلية ترتبط لنفسها بمدلولاتها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست العجزة كذاك فان خوارق العادات كانفطار السموات وانتثار الكواكب وتدكدك للبال تقع عند تصرم الدنيا وقيام الساءة ولا ارسال في ذلك الوقت وكذلك يظهر الكرامات على ايدى الاولياء من غير دلاللا على صدى مدّى النبوّة ولا دلالةٌ سمعية لترقَّفها على صدى النبتَّي فتدورَ بل هي دلالةٌ عادية كما اشار البه بقوله وهي عندنا اى عند الاشاعرة اجراد الله عادته بخلف

مثل ان يقول معجزتي ان يحصل كذا بعد شهر فيحصل فاتفقوا على اند معجز دال على ثبوت النبوة لكن اختلفوا في وجه دلالته فقيل اخباره عن الغيب فيكون المعجز على هذا القول مقارناً للدعوى لكن تخلف عنها علمُنا بكونه معجزا وانما انتفى التكليف بمتابعته م اى لم يجب على الناس التصديفُ بنبوته ومتابعتُه في الزمان الواقع بين الاخسار وحصول الموعود به لآن شرطة اى شرط التكليف بالتصديق والمتابعة العلم بكونه متجزاً وذلك انما يحصل بعد وجود ما وعد به وقيل حصوله اى حصول الموعود به فيكون المجز على هذا القول متأخرا عن الدعوى وقيل يصير قوله اى اخباره معجزا عند حصوله اى حصول الموعود به فيكون المعجز على هذا القول متأخرا عن الدعوى باعتبار صفته اعنى كونه معجزا وللق إن المتأخّر هو علمنا بكونه معجزاً يعني إن المختار هو القول الاول لارن اخباره كان اخبارا بالغيب في نفس الامر فيكون معجزا مقارنا للدعوى والمتخلّف عنها هو علمنا بكونه معجزا لا كونه معجزا فبطل بذلك القول الثالث واما القول الثاني فلا طايل تحتد لان ذلك المصول لا يُمْكن جعله معجزا الله اذا على خارقا للعادة وربّما لم يكن كذلك وأن جُعل شرطا لاتصاف الاخبار بالاعجاز فقد رجع الى الثالث وبطل ببطلانه ولهذا لم يوجد هذا القول في ابكار الافكار البحث الثاني في كيفية حصولها المذهب عندنا انه فعل الفاعل المختار يُظْهرها على يد س يريد تصديقَه تَمْشيةً لما تعلّق به مشيّبه من دعوى الـنـبـوّة ممن ارسله الى الناس ليدعوهم الى ما يُنْجيهم ويُسْعدهم في الدارين فلا يُشْتَرِطُ لاطْهارِها استعداد كما لا يشترِطُ في النبوَّة على ما مرَّ خلافًا للحكماء وقال الفلاسفة انها تنقسم الى ترك وقول وفعل أمَّا الترك فمثْلُ ار.،

يمسك عن القوت المعتاد برفعً من الزمان بخلاف العادة وسببه انجذابُ النفس الوكيّة عن الكدورات البشرية امّا لصفاء جوفرها في اصل فطرتها وامّا لتصفيته بصرب من المجاهدة وقطع العلايق الى عالم القدس

ظهور الخارق على يد الكانب قان قيل ما نكرتموه من امتناع تقدّم المعجز على الدعوى يُفضى الى ابطال كثير من المعجزات المنقولة عن الانبياء واليه الاشارة بقوله فما تقولون في كلام عيسي عمر في المهد وتساقط الرُطَب للبي عليه من النخلة اليابسة فانهما معجزتان له مع تقدّمهما على الدعوى وما تقولون ايصا في معجزات رسولكم من شقّ بطنه وغسل قلبه واظلال الغمامة وتسليم الحجر والمدر عليه فانها كلها متقدّمة على دعوى الرسالة قلنا تلك الخوارق المتقدّمة على الدعوى ليست معجزات انما ﴿ كرامات وظهورها على الاولياء جايز والانبياء قبل نبوتهمر لا يقصرون عن درجة الاولياء فيجوز ظهورها عليهمر ايضا وم تسمى إرهاصا اى تأسيسا للنبوّة من أرهصتُ لخايط اسستُه والمنكرون الكرامات جعلوها معجزات لنبي آخر في ذلك العصر وهو مردود لوجودها في عصر لا نبي فيه هذا وقد قال القاضي ان عيسي كان نبيًا في صباء لقوله وجعلى نبيًّا ولا يمتنع من القادر المختار أن يخلف في الطفل ما هو شرط النبوة من كمال العقل وغيره فلا تكون معجزاته في حال صغره متقدّمة على نبوّته ودعواه اياها ولا يخفى بُعْدُه مع انه لم يتكلّم بعد هذه الكلمة المنقولة عنه ببنت شفة الى اوانه ولمر يُظْهِر الدعوة بعد ان تكلّم بها الى أن تكامل فيه شرايطها وبلغ أربعين سنة ومن البين أن ثبوت النبوَّة في مدَّة طويلة بلا دعوة وكلام ممَّا لا يقول به عاقل واما قولة وجعلني نبيًّا فهو كقول النبيُّ عم كنت نبيًّا وآدمُ بين الماء والطين في انه تعبير عن المتحقَّف فيما يستقبل بلفظ الماضي فهذا الذي قررناه انما هو في العجز المتقدّم على الدعوى وامّا المتأخّر عنها فامّا ان يكون تأخّره برمان يسير يعتاد مثله نظاهر انه دال على الصدي خلاف المتقدّم برمان يسير فانه لا يدلُّ عليه اصلا وامّا أن يكون تأخّره بزمان متطاول

عاش بعدة إلى بعد الاحياء زماناً واستمر على التكذيب قال الآمدي لا اعرف في هذا الصورة خلافا بين الاسحاب ولو خرّ ميّتا في الحال قالد القاضي بطل الاعجاز لانه كأن احيى للتكذيب فصار مثل تكذيب الصبّ وللقّ أنه لا فرق بين استمرار لليوة مع التكذيب وبين عدمه لوجود الاختيار في الصورتين بخلاف الصب والظاهر انه لا يجب تعيين المحجز بل يكفي أن يقول أنا آتي بخارق من الخوارق ولا يقدر احد على ان ياتي بواحد منها وفي كلام الآمدي ان هذا متَّفَق عليه قال فاذا كان العجب معينًا فلا بد في معارضته من المناثلة واذا لمر يكن معينًا فأكثر الاصحاب على اند لا بد فيها من الماثلة ايضا وقال القاضي لا حاجة اليها وهو للق لطهور المخالفة فيما ادعاه السابعُ أن لا يكون المعجز متقدُّما على الدعوى بل مقارنا لها بلا اختلاف او متأخَّرا عنها على تفصيل سيأتى وذلك لان التصديق قبل الدعوى لا يُعْقَل فلو قال معجزتى ما قد ظهر على يدى قبل أر يدلُّ على صدقد ويطالُّب بد اى بالاتسان بذلك الخارق او بغيره بعد اى بعد الدعوى فلو تجز كان كاذبا قطعا فان قَالَ في اطهار المعجو هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد علمنا خلوه واستمر بين ابدينا من غلقه الى فتحه فان ظهر كما قال كان معجزا وان جار خلقه فيه قبل التحدّي لأنّ المعجز اخباره عن الغيب وهنو واقنع مع التحدّي موافق للدعوي لا خلف ذلك الشيء في الصندوس وامّاً احتمال أن العلم بالغيب خُلف فيه قبل التحدي فيكون متقدما على الدعوى مع كونه معاجرا قائم بنا؟ اي مبنى على جواز اظهار العجرة على يد الكاذب وسنيطله والما كان مبنيا على ذلك لأن العلم بالغيب لو كان مخلوقا قبل التحدِّين لم يكبي أخباره به منزَّلا منزلة التصديق له فيكون هو كاذبا في دعواه إنه آية صدفه ودليل عليه وسيأتيكه انه لا يُتصور عندنا

عادةً منجز قال الآمدى هل يُتصور كون المنجزة مقدورة للرسول امر لا اختلفت الايمة فيه فذهب بعضهم الى ان المحجز فيما ذكر من المثال ليس هو للركة بالصعود او المشي لكونها مقدورة له بخلف الله فيه القدرة عليها انما المحجز هناك هو نفس القدرة عليها وهذه ليـست مقدورة له وذهب آخرون الى أن نفس هذه الحركة محجزة من جهة كونها خارقة للعادة ومخلوقة لله تع وان كانت مقدورة للنبى وهو الاصبِّ واذا عرفتُ هذا فلا يخفى عليك ما في عبارة الكتاب من الاختلال الثالث أن يتعذَّر معارضته فان ذلك حقيقة الاعجاز الرابعُ أن يكون ظاهرا على يد مدّى النبوّة ليعْلَم انه تصديق له وهل يشترط التصريح بالتحدّى وطلب المعارضة كما نهب اليه بعصهم للقّ الله لا يشترط بل يكفي قراين الاحوال مثل أن يقال له أي لمدَّى النبوَّة أن كنتَ نبيًّا فأَظُهرْ متجوا ففعل بأن دعا الله فاطهره فيكون طهوره دليلا على صدقه ونازلا منزلة التصريح بالتحدى لخامس أن يكون موافقا للدعوى فلو قال معجزت ان احيى ميتا ففعل خارة اخر كنتف الجبل مثلا لمريدل على صدقة لعدم تنزّله منزلة تصديف الله اياه السادسُ ان لا يكون ما التعاه واظهره من المحجزة مكذّبا له فلو قال محجزتي أن ينطق هذا الصبّ فقال انه كاذب لمر يعلم به صدقه بل لزداد اعتقاد كذبه لان المكذِّب هو نفس الخاري نَعَمْر لو قال مجزق ان احيى هذا الميَّت فاحياه فكذَّبه ففيه احتمال والصحيج انه لا ياخرج بذلك عن كونه متجزا لأن المتجز احياره وهو غير مكذّب له انما المكذّب هو ذلك الشخص بكلمة وهو بعد تلك الاحياء تختار في تصديقه وتكليبه ولر يتعلَّق به دعوى فلا يقدر تكذيبه في دلالة الاحياء على صدقه رقيل فنه الذي ذكرناه من عدم خروجه عن كونه معجوا انما هو آنا

المعاش والمعاد فيجب ناسكه في العناية الالهية المقتصية لاسلخ وجبوه الانتظام في مخلوقاته فهذه طريقة اثبات النبوة على مذهب للحكماء ، المقصد الثاني في حقيقة المعجزة وهي بحسب الاصطلاح عندنا عبارة عبر ما قُصد بد اطهارُ صديى من ادعى اند رسول للد والبحثُ فيها عن امور ثلثة عن شرايطها وكيفية حصولها ووجه دلالتها على صدى مدّعي الرسالة البحث الاول في شرايطها وفي سبع الشرطُ الآول ان يكون من فعل الله او ما يقوم مقامة من الترك وانما اشترط ذلك لآن التصديق منه اى من الله تع لا يحصل بما ليس من قبله وقولُنا او ما يقوم مقامه ليتناول التعريفُ مثلَ ما اذا قال محجزت ان اضع يدى على رأسي وانتم لا تقدرون عليه اى على وضع ايديكم على روسكم ففعل وعجزوا فاند معجز دال على صدقه ولا فعل لله ثبة فإن عدم خلف القدرة فيهمر على ذلك الوضع ليس فعلا صادرا عنه تع بل هو عدم صرف ومن جعل الترك وجوديا بناء على انه الكفّ حَذَّفَه لعدم لخاجة اليه فاشتُرط عنده كون المجزة من فعل الله وفي كلام الآمدى أن العجز أن كان عدميا كما هو اصل شيخنا فالمعجز ههنا عدمر خلف القدرة فلا يكون فعلا وان كان وجوديا كما نهب اليه بعض احجابنا فالمجز خلفُ المجر فيهم فيكون فعلا فلا حاجة الى قولنا او ما يقوم مقامه الشرطُ الثاني ان يكون المحجز خارقاً للعادة أنَّ لا اعجاز دونة فإن المجز ينزل من الله منزلة التصديق بالقول كما سيأتي وما لا يكون خارقا للعادة بل معتادا كطلوع الشمس في كل يوم وبدوّ الازهار في كل ربيع فانه لا يكلُّ على الصدي لمساواة غيره اياه في ذلك حتى الكذَّاب في دهوى النبوَّة وشرط قومٌ في المجبر ان لا يكون مقدورا للنبيِّ اذ لوكان مقدورا له كصعوده الى الهواء ومشيه على الماء لم يكن نازلا

منزلة التصديف من الله تع وليس بشيء لأن قدرته مع عدم قدرة غيره

التام طاهرا وباطنا سببا لقرار اى ثبات الشريعة التي بها يتم التعاون الصروري لنوع الانسان وانما كان التعاون ضروريا لهذا النوع من حيث انه لا يستقل واحد منهم بما يحتاج اليد في معاشد من مأكله ومشربه ومليسة دون مشاركة من ابناء جنسة في المعاملات وفي إن يعمل كل واحد لآخر مثلً ما يعمل الآخر له والمعارضات وهي أن يعطي كل واحد صاحبه من عمله بازاه ما ياخذ منه من عمله الا يُرَى انه لو انفرد انسان وحده لم يتيسّم او لم يَحْسُن معيشتُه بل لا بد له من ان يكون معه آخرون من بني نوعة حتى يخبز هذا لذاك ويطحن ذاك لهذا ويزرع لهما ثالث وهكذا فاذا اجتمعوا على هذا الوجه صار امرهم مَكْفيًّا ولذاك قيل الانسان مَدَىٰ بالطبع فان التمدِّن هو هذا الاجتماع ولا بد لهمر في التعاون من معاملة ومعارضة تُحْريان بينهمر فلا بد فيهما من قانون عدل يحافظ عليه دفعا للظلم واليه اشار بقوله ولولا شريعة ينقاد لها الخاص والعام لأشرأبت كل نفس اى مدت عنقها الى ما يريده غيره وطمح اى ارتفع مين كلّ الى ما عند الآخر فحصل بينهم التنازع وأدّى ذلك المتنازع الى التواثب والتشاجر اى الاختلاف والتقاتل والتناحر وشمل الناسَ الهربُج اى القتل والمربُج اى الاختلاط واختلَّ امور المعاش والمعاد فوجب في الطبيعة وجودُ موصوفِ بتلك الخواص لِما عُلم من شمول العناية فيما أُعْطى كُلُّ حيوان من الآلات اللائقة بد وهُدى كُلِّ واحد منه الى ما فيه بقارة وبه قوامه سيما الانسان فان العناية به في الاعطاء والهداية اكثر وهو اشرف الانواع لليوانية سُخِّر له ما عداه من تلك الانواع وهذا اي وجودُ مَنْ اجتمعت فيه الخواص المذكورة من اعظم مصالحة لما ظهر فيه من جلب المنافع للليلة ودفع المصار الشديدة أَقْتَرَى الطبيعة تُهْمل نلك كَلَّا ولخاصلُ ان وجود النبيُّ سبب للنظام في

فانا انجذبت اليه واتصلت به في يقطته شاهدت المعقولات كمشاهدة الحسوسات فان القوَّة المتخيِّلة تكسوا المعقولُ المرتسم في النفس لباسَ المحسوس وتنقشه في للس المشترك على نحو انتقاش المحسوسات فيه من خارج وربّما صار الانجذاب والاتصال بعالم القدس ملكة اى صفة راسخة للنبي وم بحصل له ذلك الانجذاب وما يترتب عليه من المشاهدة بأدنى توجّه منه قلنا علاا الذي ذكروه لا يوانق مذهبهم واعتقادهم بل هو تلبيس على الماس في معتقدهم وتستر عن شناعته بعبارة لا يقولون بنعناها وذلك لانهم لا يقولون بملائِكة يُرون بل الملائكة عندهم امّا نفوس مجرِّدةً في دواتها متعلَّقة بأجرام الافلاك وتسمَّى ملائكة سماويةً او عقولٌ مجرِّدةٌ ذاتا وفعلا وتسمَّى بالملاء الاعلى ولا كلام لهم يُسْمَع لانه من خواص الاجسام ال لخرف والصوت عندهم من الامور العارضة للهواء المتموَّج كما سلف فلا يُتصوّر كلام حقيقى المحجرّدات ومآلُه الى مآلُ ما ذكروه في الخاصة الثالثة للي تخيّل ما لا وجود له في للقيقة كما للمرضى والمجانين فانهمر يشاهدون ما لا وجود له في الخارج على ما صرّحوا به رقرروا ما هو السبب فيه ولا شكّ ان ذلك انما يكون على سبيل التخيّل دون المشاهدة للقيقية ولو كان احدنا آمرا وناهيا من قبل نفسه بما يوافق للصلحة ويلائم العقل لم يكن نبيًّا باتَّفاي من العقلاء فكيفً يكون نبيًّا من كان امرُه ونهيُّه من قبيلٍ ما يرجع الى تخيَّلات لا اصل لها أ قطعا وربّما خالف ما دها اليه المعقولُ ايصا هذا كما مضى ثم انهم قالوا من اجتمعت فيه هذه الخواص الثلث انقادت له النفوس البشرية المختلفة بطوعها مع ما جُبلت عليم من الاباء من الانقياد لهني نوعها وذلَّت لد الهممر المتفارقة على ما في عليه من اختلاف الآراء فيصير فلك الانقياد

الانسانية ليست منطبعة في الابدان وهي بتصوراتها مؤدَّرة في الموادّ البداية كما يشافد من الاحمرار والاصفرار والتسخُّون عند الخجل والوجل والغصب هذا نشرُّ على ترتيب اللفّ وكما يشافد من السقوط من المواضع العالية القليلة العُرْض بتصور السقوط وان كان ممشاه في غيرها أي في المواضع السافلة اقلُّ عرضا وإذا كانت أرادات النفس وتصوراتها مؤدّرة في البدن مع عدم الانطباع فيه فلا يبعد أن تقوى نفس النبيّ بحيث ينقاد له الهيولي العنصرية فتوثر فيها اراداته وتصوّراته حتى يحدث بارادته في الارص رياح وزلازل وحرى وغرى وهلاكه اشخاص طالمة وخراب مُدر. فاسدة وبالجملة تتصرف نفسه في العنصريات خصوصا في العنصر الذي يكون مناسبتُه لمزاجه اشد واقوى بمجرِّد الارادة والتصور من غير أن يستعمل آلة وكيف يستنكر حدوث هذه الامور الخارقة العجيبة من النبي ويشافَد مثلها من اهل الرياضة والاخلاص على ما هو مشهور في كل عصر من الصلحاء قلنا هذا الذي ذكرتم من كورن تصورات النفوس واراداتها موترة في الابدان بناء على تاثير النفوس في الاجسام واحوالها وبيناً بطلانه بما سلف من أن لا مؤثّر في الوجود الا الله تع والمقارنة بين التغيرات البدنية وبين التصورات والارادات النفسية لا تعطيه أي لا تدلّ على كونها مؤثّرة فيه لجوازٍ أن يكون الدوران بطريف العادة مع أنه أي ظهور الأمور الفجيبة للحارقة للعادة لا يختص بالنبيّ كما اعترفتم به فكيف يميّزه عن غيره وثالثُها أن يَرى الملاتّكةَ مصورة بصور محسوسا ويسمع كلامَهم وحيا من الله اليه ولا يستنكر ان يحصل له في يقظته مثلُ ما يحصل للنايم في نومه من مساهدة اشخاص يكلمونه بكلام منظوم دال على معان مطابقة للواقع ونلك لتجرد نفسه عم الشواغل البدئية وسهولة انجذابها الى عالم القدس وما عليها من التفاوت في ادراكه المعاني العقلية في طرفي الزيادة والنقصان تفاوتا متصاعدا الى النفوس القلسية التي تدركه النظريات الكثيرة بالحدس في اقرب زمان من غير أن يعرض لها غلط متنازلا الى البليد الذي لا يكاد يفقه قولا وكيف يستنكر ذلك الاطلاع في حقّ النبيّ وقد يوجد ذلك فيمن قلّت شواغله لرياضة بانواع المجاهدات أو مرض صارف للنفس من الاشتغال بالبدن واستعمال الاند أو نوم ينقطع به أحساساته الطاهرة فان هولاء قد يطلعون على مغيّبات ويُحيِّرون عنها كما يشهد به التسامع والتجارب بحيث لا يبقى فيه شبهة المنصفين قلناً ما ذكرتم

مردود بوجود ان الاطّلاع على جميع المغيّبات لا يجب للنبيّ اتفاقا منا ومنكم ولهذا قال سيّد الانبياء ولو كنتُ اعلم الغيبَ لاستكثرتُ من الخير وما مسنى السوء والبعض اى الاطّلاع على البعض لا يختص بداى بالنبيّ كما اقررتم بد حيث جوّزتمود للمرتاضين والمَرْضَى والنائمين فلا يتميّز بد النبيّ عن غيره ثمر نقول احالة ذلك اى الاطّلاع المختص بالنبي على اختلاف النفوس في صفاء جوهرها وكدره وشدّة قوّتها على قطع التعلق

والتوجّه الى جناب القدس والملاء الاعلى وضعفها مع التحادها بالنوع كما هو مذهبهم مُشْكِل لان المساواة فى الماهية توجب الاشتراك فى الاحكام والصفات وإسناد الاختلاف الى احوال البدن مبنى على القول بالموجّب بالذات وفقول أيضا باقى المقدّمات من الاتصال بالمبادى العالية بعلّة للنسية وانتقاشها بما فيها من صور للوادث كما فى المرايا المتقابلة خطابيّة لا تُغيد الاطنّا ضعيفا وثانيها الى ثانى تلك الامور المختصّة بالنبيّ

ان يَظْهَر منه الافعال الفارقة العادة لكون هيونى عالم العناصر مطيعةً له منقادةً لتصرّفاته انقياد بدنه لنفسه في حركاته وسكناته على وجوه شتى وأنحاء اختلفة بحسب ارادته ولا يستنكّر نلك الانقياد فإن النفوس

وعلا والرسول من الله تع موصوف بذلك لعلو شأنه وسطوع برهانه وقيل من النَّشي وهو الطريق لانه وسيلة الى الله تع وامَّا مسمَّاه في العرف فيهو عند اهل للق من الاشاعرة وغيرهم من المليّين من قال له الله تع ممن اصطفاه من عباده ارسلتُک الى قوم كذا او الى الناس جميعا وبَلَّغْهم عبَّى ونحوه من الالفاظ المفيدة لهذا العبي كبعثتُك ونَبُّهم ولا يشترط فيه اى في الارسال شرط من الأعراض والاحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات في الخلوات والانقطاعات ولا استعداد ذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة كما يزهمه لحكماء بل الله سبحانه يختص برحمته من يشاء من عبادة فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيّته تع فقط وهو اعلم حيث يجعل رسالته وفي دلالة هذه الاية على المط نوع خفاء كما لا يخفى وهذا الذى ذهب اليه اهل لخف بناء على القول بالقادر المختار الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمّا الفلاسفة فقالوا هو اى النبي من اجتمع فيه خواص ثلث يمتاز بها عن غيرة احدها اي احد فذه الامور المختصّة به ان يكون له اطّلاع على المغيّبات الكاينة والماضية والآتية ولآ يستنكّر هذا الاطّلاع لان النفوس الانسانية مجرِّدة في ذاتها عن المادّة غيرُ حالة فيها بل في لامكانية ولها نسبة في التجرّد الى المجرّدات العقلية والنفوس السماوية المنتقشة بصور ما يحدث في هذا العالم العنصري الكاين الفاسد لكونها مبادى له فقد تتصل النفس الناطقة بها أي بتلك الحجدات اتصالا معنويا وتنجذب اليها بواسطة للمنسية وتشاهد ما فيها من صور لخوانث فتحكيها أي يرتسم فيها من تلك الصور ما تستعد ع لارتسامه فيها كمرآة تُحانَى بها مرآة اخرى فيها نقوش فينعكس منها الى الاولى ما يقابلها ويوليّده اى يدلّ على جواز ما قلنا من ان يكون النبيّ نفس قويّة بهذه المرتبة ما ترى النفوس. أي روية النفوس البشية قرب من معنى للبل المُقْسِطُ العادل من اقسط اى عدل وقسط اى حال الله حار الله عنى الخصوم يوم القضاء السغني لا يفتقر الى شيء المُعني المُحْسِن لاحوال الخلق المائع لما يشاء من المنافع الصار النافع منه السر والنفع النور الطاهر بنفسه المُطْهِر لغيره الهادى يخلق الهُدَى فى قلوب المؤمنين البديع أى المُبْلِع فانه الذى فطر الخلايق بلا احتذاء مثلل وقيل بديع فى نفسه لا مثل له الباقي لا آخر له الوارث الباقي بعد فناء الخلق الرشيد العدل وقيل المُرشد الى سبيل الخيرات الصبور الخليم وقد مر فهذه هى الاسماء الحسنى الواردة فى الرواية المشهورة نسأل الله ببركتها أن يفتح علينا أبواب الخير ويغفر لنا نفوبنا وفرحمنا بمن وكرمة أنه هو الغفور الرحيم ثم أن المس تابع الآمدى فى تفسير هذه الاسماء على وجه الاختصار تقريبا لفهمها الى طلابها فتبعناهما فيه ومن اراد الاستقصاء فى نلك فعليه بالرسايل المؤلفة فى تفسيراتها واشتقاقاتها اله نكر فيها من المائ المختفاة المشتقاة المنتفاونة م

الموقف السادس في السمعيات الى في الامور التي يتوقف عليها السمع كالنبوة او تتوقف في على السمع كالمعاد واسباب السعادة والشقاوة من الايمان والطاعة والكفر والمعصية وفيه مراصد اربعة ثلثة منها في الامور التي ذكرناها وواحد منها في الامامة وليست من العقايد الاصلية كما مر وسيأتي ايضا المرصد الاول في النبوات وفيه مقاصد تسعة المقصد الاول في معنى عرف معنى ألنبي وهو لفظ منقول في العرف عن مسمّاه اللغوى الى معنى عرف اما المعنى اللغوى فقيل هو المنْبيّ واشتقاقه من النباء فهو ح مهموز لكنه يخفّف ويدغم وهذا المعنى حاصل لمن اشتهر بهذا الاسم لانبائه عن الله تع وقيل النبيّ مشتق من النبوة وهو الارتفاع يقال تفتى فلان اذا ارتفع

صفة نفسية وقيل المحبر للمخلوقات بأسرها فهو صفة فعلية الواجد الغني اى الذى لا يفتقر فهو صفة سلبية وقيل معناه العالم الماحدُ العلا. المرتفع فهو صفة اضافية وقيل من له الولاية والتولية فيكوين صفة فعلية الآحَدُ قد مر تفسيره اى علم نلك عا سبف في وحدانيته من انه يمتنع أن يشاركه شعء في ماهيته وصفات كماله وقد يُرْوَى المراحد بدل الاحد وَيْفُرِق بِينهِما فيقال هو احدبي الذات اي لا تركيب فيه وراحد في الصفات اي لا مشارك لد فيها الصَّمَدُ معناه السيّد وقو المالك فيكون صفة اضافية وقيل معناه الحليم أي الذي لا يستفره ولا يُقلقه افعال العُصاة فيكور، صفة سلبية وقيل العالى المدرجة وقيل المدعو المسمول الذي يُصْمَد اى يقصد لقصاء للواديم وعلى التقديرين هو صفة اضافية وقيل الصمد ما لا جوف له أي المُصمن فداله مبدّلة من التاء وحاصلُه نفي التركيب وقبول الانقسام القادر المقتدر كلاهما طاهر والثاني ابلغ مي الأول المقدِّم المأخِّرُ يقدِّم من يشاء ويوِّخْر من يشاء الأولُ الآخرُ لم يَنَلْ ولا يزال اى انه قبل كل شيء وليس قبله شيء وبعد كل شيء وليس بعده شيء فهما صغتان سلبيتان الطاهر المعلوم بالادلة القاطعة فهو صغة اضافية وقيل المعالب فصفة فعلية من طَهَر فلان على فلان اى قهره الباطر، المحتجب عن لخواس بحيث لا تدركه اصلا فيكون صغة سلبية وقيل العالم بالخفيَّات الوَالي المالك المُتَعَالِي كالعلىُّ مع نوع من المبالغة البُّرُّ فاعل البُّر والاحسان التوَّابُ يرجع بفصله على عباده اذا تابوا اليه من المعاصى المنتقم المعاقب لن عصاه العَفْوُ الماحي السيَّبات والمُزيل لأثرها من محايف الاعمال الرَّوْفُ المريد للتخفيف على العبيد مالكُ المُلْك يتصرَّف فهه رفي متخلوقاته كما يشاء نُو لجلال والاكرام كالجليل قال الآمدي هو

ولكن باحتبار الازوم وبالاضافة الى عنوع عنه محروس عن التناول المجيب يجيب الادهية الواسع هو الذي رسم جوده جميع الكاينات وعلمه جميع المعلومات وقدرتُه جميعً المقدورات فلا يشغله شأن عن شأن للحيمُر دو التحكمة وفي العلم بالاشياء على ما في عليه والاتيان بالافعال على ما ينبغي وقيل المعنى المُحْكم من الإحكام وهو اتقان التدبير وإحسان التقدير الودود المودود من الود وهو الحبِّه كالحلوب والركوب بمعنى لخلوب والمركوب وقبل معناه الواد كالصبور بمعنى الصابر اى يود ثناءه على المطيع وثوابِّه له المَجِيدُ الجميل افعاله وقيل الكثير افصاله وقيل لا يشارك فيما لدمن ارصاف المدح الباعث المعيد للخملاسة يموم القيامة الشهيد العالم بالغايب والحاص للق معناه العدل وقيل الواجب لذاته أى لا يفتقر في وجوده الى غيرة وقبل معناه المُحقّ اى الصادق في القول وقيل مُظْهِ, للقّ الوكيلُ المتكفّل بامو, الخلق وحاجاتهم وقيل الموكول الية ذلك فإن عبادة وكلوا الية مصالحهم اعتمادا على احسانة القوى القادر على كل امر المتين قال الآمدى معناه نفي النهاية في القدرة يعنى أن قدرته لا تتنافى وفي عبارة الكتاب في النهاية في القدرة ولا يبعد ان يكون تصحيفا من الكُتَّاب والاظهر ان يراد ان المتانة في بلوخ القدرة الى النهاية والغاية وذلك اذا كانت غير متناهية الولُّ لخافظ للولاية اي النصرة فمعناه الناصر وقيل هو بمعنى المتولى للامر والقايم بع الحميد المحمود فهو صفة اضافية المُحْصى العالم وقيل المُنْبَى عن عدد كل معدود فيرجع الى صفة الكلام وقيل القادر ومنه عَلِمَ أَنْ لن تُحْصوه اى لن تطيقوه المُبْدِيُّ المتفصّل بابتداء النعم المُعيدُ يعيد الخلق بعد فلاكه المُحْسى خالق لليوة المُعِيثُ خالف الموت الحَيُّ ظاهر ما مرَّ القَيُّومُ الباقي الدايم فهو ولا يحتسبون وقيل العالم بالخفيّات فعلى الاول يرجع الى الفعل وعلى الثاني . الى العلم الخبير معناه العليم قصفة علمية وقيل المُحْبر فصفة كلامية لخليمُ لا يعجِّل العقاب للعصاة قبل وقته القدّر فيرجع الى السلب العظيمُ قد مرّ معناه في تفسير الجبّار الغفورُ كالغفّار بلا فرق على قياس الرحمن الرحيم الشكور المُجازى على الشكر فان جزاء الشيء يسمَّى باسمة وقيلَ معناه انه عنيب على القليل من الطاعلا الكثير من النعملا وعلى التقديرين هو صفة فعلية وقيل معناه المثنى على من اطاعه فيكون صفة كلامية العليُّ الكبيرُ هما كالمتكبر في المعنى للفيطُ معناه العليم من للفط الذي هو صد السهوة والنسيان ومرجعة العلم وقيل لا يشغله شيء عن شيء فمرجعة صفة سلبية وقيل يُبتَّقى صور الاشياء فصفة فعلية من لحفظ الذى يصادُّ التصييع المُقيتُ خالف الاقوات وقيل المقدّر فيرجع على التقديرين الى الفعل وقيل معناه الشهيد وهو العالم بالغايب والحاصر كما سيأتي في تفسيره فيرجع الى العلم وقيل المقتدر فيرجع الى القدرة لخسيبُ الكافي بخلق ما يكفى العباد في مصالحهم ومُهمّاتهم فهو صفة فعلية من قولهمر اكرمني فلان واحسبني اي اعطاني حتى قلت حسبي وقيل المحاسب باخباره المكلَّفين بما فعلوا من خير وشرَّ فيرجع ألى صفة كلامية الجليلُ كالمتكبّر وقيل هو المتّصف بصفة الجلال وللجمال الكريم ذو اللجود وقبيل المقتدر على الاجود ومرجعهما الفعل والقدرة وقيل معناه العلى الرتبة ومنه كرايم المواشي لنفايسها قيرجع الى صفة اضافية وقيل يغفر الذنوب الرقيب كالحفيظ وقال الغزالي هو اخص من للحفيظ لان الرقيب هو الذي يراعي الشيء بحييث لا يغفل عنه اصلا ويلاحظه ملاحظة دايمة لازمة لزوما لو عرفه المنوع عن ذاك الشيء لما اقدم عليه فكانه يرجع الى العلم وللفط

الوجود يحتاء اولا الى التقدير وثانيا الى الايجاد على وفف ذلك التقدير وثالثا الى التصوير والتزدين كالبناء يقدّره المهندس ثمر يبنيه الباني ثمر يينه النقاش فالله سبحانه خالف من حيث انه مقدّر وبارى من حيث انه موجد ومصور من حيث انه يرتب صور المخترعات احسن ترتيب ويزيّنها اكمل تزيين العقار اي المريد لازالة العقوبة عن مستحقّها فهو راجع الى صفة الارادة واشتقاقه من الغفر بمعنى الستر القهّارُ غالب لا يُعْلَب فهو صفة فعلية سلبية الوقاب كثير العطاء بلا عوص فيكون صفة فعلية الرازق برزى من يشاء من اليوان ما ينتفع بد من ماكول ومشروب وملبوس فهو من صفات الفعل الفتائ ميسر العسير وقيل خالف الفتنع اى النصر وهو على التقديرين راجع الى الصفات الفعلية وقيل الحاكم وهو اي للكم امّا بالاخبار والقول فيكور، صفة كلامية أو بالقصاء والقدر فيرجع الى صفة القدرة والارادة والفتّاح بمعنى الحاكم مشتق من الفتاحة وفي الحكم رمنه قوله تع ربنا انتج بيننا وين قومنا بالحقّ اي احكمْ وقيل لخاكم معناه المانع ومنه حَكَمه اللجامُ وفي للديدة المانعة من جماح الدابّة فهو صغة فعلية العليم العالم بجميع المعلومات فهو صفة حقيقية القابض المختص بالسلب الباسط المختص بالتوسعة في العطية الخافض دافع البليَّة من الخفصُ وهو الحطَّ والوضع الرافعُ المعطى المنازل المُعرِّ معطى العرَّة وفي اكثر نسخ الكتاب معطى القدرة وكلاهما طاهر المُذلُّ الموجب لحطَّ المنزلة فهذه كلها صفات فعلية السميع البصير طاهر معناهما عا سبق الحَكُمُ الحاكم وقد عرفت معناه ومرجعه وقيل الحَكُم هو الصحيح علمه وقوله وفعله فيرجع الى عده الصفات العُدْلُ لا يقبح منه ما يفعل فهو صفة سلبية اللطيفُ خالق اللطف يلطف بعبادة من حيث لا يعلمون من عزَّ الشيءُ يعزُّ بالكسر في المستقبل أنا لر يكيم له نظير ومنه عزَّ الطعامُ في البلد اذا تعدّر وحاصلُ الكل يرجع الى صفة سلبية وقيل يعدّب من أراد وقيل عليه ثواب العاملين فيرجع الى صفة فعلية في التعذيب او الاثابة وقيل القادر والعزُّة القدرة والغلبة ومنه المثل مَنْ عَزُّ بَرَّ أي من قدر وغلب سلب ألبَّارُ قيل من المبر جمعنى الاصلاح اى المصلح لامور الخلايف فانه جابر كل كسير ومنه جبر العُظم اي اصلحه وقيل من الجبر بمعنى الأكراه يقال جبرة الشيطان على كذا وأجبرة انا اكرهه أي يجبر خلقة ويحملهم على ما يريده فمرجعه على المعنيين صفة فعلية وقيل معناه منيع لا يُنال فانه سجانه متعال من أن يناله يد الافكار أو يحيط به أدراك الابصار ومند نخلة جُبّارة اذا طالت وقصرت الايدى من أن تُنال اعلاها فم جعد الى صفة اضافية مع سلبية وقيل لا يبالى بما كان وبما لم يكبي وقد يعبّر عي هذا المعنى بانه الذي لا يتمنّى ما لا يكون ولا يتلهّف على ما لم يكن فمرجعه الى الصفات السلبية وقيل هو العظيم فكذا نُقل عن ابن عباس ثم فسر المص العظيم بقوله أي أنتفت عنه صفات النقص فمرجعه صفة سلبية وقيل أي انتفى عند تلك الصفات وحصل لد جميع صفات الكمال فيرجع الى الصفات السلبية والثبوتية معا المتحكية قيل في معناه ما قيل في معنى العظيم وقال الغزالي المتكبر الطلَّف هو الذي بيي الكل حقيرا بالاضافة الى ذاته فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبّر حقّا وصاحبه مُحِقًّا ولا يُتصوّر فلك على الاطلاق الا لله تع وان كانت كاذبة كان التكبّر باطلا والمتكبّر مُبْطلا الخالفُ البارئ معناهما واحد اى المختص باختراع الاشياء المصور المختص باحداث الصور المختلفة والتراكبب المتفاوتة فهذه الاسماء الثلثة من صعات الفعل قال الغزالي قند يُطلِّي أن هذه الثلثة مترادفة

وانها راجعة الى لخلف والاختراع والآوكي أن يقال ما يتخوج من العدم الى

الا مند نمرجعه على فذين الوجهين صفة سلبية فعلية والصحير إن لفظة الله على تقدير كونها في الاصل صفة فقد انقلبت عَلَما مشعرا بصفات الكمال للاشتهار الرحمن الرحيم هما بمنزلة الندمان والنديم أي مهم الانعام على لخلق فمرجعهما صفة الارادة وقيل معطى جلايل النعم ودقايقها فالمرجع م صفة فعلية الملك اي يُعزّ من يشاء ويُذلّ من يشاء ولا يُذَلُّ اى يمتنع اللاله فمرجعه صفة فعلية وسلبية وقيل معناه التام القدرة فصفة القدرة مرجعه القدوس أي البراء عن المعايب وقيل هو الله لا يدركه الارهام والابصار فصفة سلبية على الوجهين السلام اي ذو السلامة عبي النقايص مطلقا في ذاته وصفاته وافعاله فصفة سلبية وقبل معناه منه وبه السلامة اى هو المعطى للسلامة في المبداء والمعاد ففعلية وقيل يسلم على خلقة قال الله تع سلام قولا من رب رحيم فصفة كلامية المومر ، هو المحدق لنفسة فيما اخبر به كالوحدانية مثلا في قوله شهد الله انه لا اله الا هو ورسله فيما اخبروا به في تبليغهم عنه امّا بالقول نحو قوله تع محمد رسول الله فصفة كلامية أو بخلف المعجزة الدال على صدى الرسل وخلف العالم على النظام المشاعَد الدال على الوحدانية ففعلية وقيل معناه المُومى لعباده المؤمنين من الفوع الاكبر امّا بفعلة وايجاده الامنَ والطمأنينة فيهم فيرجع الى صفة فعلية أو باخبارة الماهم بالامن من ذلك فيكون صفة كلامية الهيمرُ إي الشاهد وفسر كونه شاهدا تارة بالعلم فيرجع الي صفة العلم واخرى بالتصديق بالقول فيرجع الى صفة كلامية وقيل معنى المهيمن الأمين أي الصادي في قوله فيكون صفة كلامية وقيل هو بمعنى الخفيظ وسيأتى معناه العزيزُ قيل معناه لا أب له ولا أم وقيل لا يُحَطَّ عن منزلته ويقرب من هذا تفسيره بالذي لا يُرام أو الذي لا يُخالَف أو الذي لا يخون بالتهديد وقيل لا مثل له وهو بهذا المعنى وبالمعنى الاول مشتق

ماخوذ من التجارب الى غير ذلك من الاسماء التي فيها نوع ايهام لما لا يصمِّ في حقه تع وقد يقال لا بد مع نفى نلك الاسهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصبح الاطلاق بلا توقيف وذهب للشيخ ومتابعوه الى انه لا بد من التوقيف وهو المختار وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم لخطر في ذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم ايهام الباطل بمبلغ ادراكنا بل لا بد من الاستناد الى اذن الشرع والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعور اسما وقد ورد في الصحيحين ان لله تع تسعة وتسعين اسمًا مائدً الله واحدا مَنْ احصاها دخل للبنة وليس فيهما تعيينُ تلك الاسماء لكن الترمذي والبيهقي عيّناها كما في الكتاب وانما قال في المشهور اذ قد ورد التوقيف بغيرها أمًّا في الـقـران فكالمونى والنصير والغالب والقاهر والقريب والرب والناصر والاعلى والاكرم واحسى للحالقين وارحم الراحمين وذي الطول وذي القوة وذي المعارج الى غير ذلك وآماً في لخديث فكالحنّان والمنّان وقد ورد في رواية ابن ماجة اسماع ليست في الرواية المشهورة كالتام والقديم والوتر والشديد والكافي وغيرها واحصارها إمّا حفظها لاند انما بحصل بتكرار مجموعها وتعدادها مرارا وامّا صبطها حصرا وتعدادا وعلما وايمانا وقياما بحقوقها وبالجملة فلنتخصها احصاة طمعا في دخول المنذ فنقول الله وهو اسم خاص بدانه لا يوصف به غيرة لى لا يُطْلَق على غيره اصلا فقيل هو عَلَم جامد لا اشتقاس له وهو احدُ . قُولًا الخليل وسيبوية والمروق عند الى حنيفة والشافعي والى سليمان لخطابي والغزالي وقيل مشتق وأصله الأله حذفت الهمزة لثقلها وأدغم اللام وهو من أَلَّهُ بفتاح اللام اى عَبَدَ وهو المراد بقوله اذا تعبُّد وقيل الاله ماخون من الوَّلَه وهو الحيرة ومرجعهما صفة اضافية هي كونه معبودا للخلايف ومحارا العقول وقيل معنى الاله هو القادر على الخلق فيرجع الى

صفة القدرة وقيل هو الذي لا يكون الا ما يريد وقيل من لا يصمِّ التكليف

يُعْقَل نَاتُ مَّا بُوجِه من وجوهم ويوضع الاسم لخصوصيَّته ويُقْصَد تفهيمها باعتبار مّا لا بكنهها ويكون ذلك الوجه مصحّحا الوضع وخارجا من مفهوم الاسم على ما عرّ من أن لفظ الله اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه وأمّا الماخوق من للجزء كالجسم للانسان مثلا فمحالّ عليه تع لما بينًا من إن الوجوب الذاتي ينافي التركيب فلا يُتصوّر لذاته تع جزء حتى يطلق اسمه عليه وأمّا الماخود من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجليز في حقم تع ثم هذا الوصف قد يكون حقيقيا كالعليم وقد يكور اضافيا كالماجد بمعنى العالى وقد يكور سلبيا كالقدوس وأمّا الماخود من الفعل فجايز في حقد تع ايصا فهذه الاقسام المذكورة للاسم في اقسامه البسيطة وقد يترحُّب ثنائيًا واكثر وستعلم امثلتها فيما يتبعد من المقصد ، المقصد الثالث تسمية الله تع بالاسماء توقيفية أي يتوقف اطلاقها على الانبي فيه وليس الكلام في اسمائه الأعلام الموصوعة في اللغات انما النزاع في الاسماء الماخونة من الصفات والافعال فذهب المعتزلة والكرامية انه انا دلّ العقل على اتّصافه تع بصفة وجودية او سلبية جاز ان يطلق عليه اسمر يدل على اتصافه بها سوالا ورد بذلك الاطلاق اذنَّ شرعي او لم يرد وكذا لحال في الافعال وقال القاصم إبو بكر من احدابناكل لفظ دلّ على معنى ثابت لله تع جاز اطلاقه عليه بلا توقيف افا لم يكم اطلاقه مُوهما لما لا يليف بكبرياتُه فمنْ ثَمَّ لم يحي اطلاق لفظ العارف لان الموفة قد يراد بها علم يسبقه غفلة ولا لفظ الفقيه لان الفقد فهمُ غرض المتكلِّم من كلامه وذلك مُشْعر بسابقة للهل ولا لفظ العاقل لان العقل علم مانع عن الاقدام على ما لا ينبغى ماخود من العقال وانما يتصور هذا العني فيمن يدعوه الداعي الى ما لا ينبغى ولا لفظ الفطن لان الفطائة سرعلاً ادراك ما يراد تعريد على السامع فتكورم مسبوقة بالجهل ولا لفظ الطبيب لان الطب يراد به علم

بعض المماتخ يبر من اصحابما ونهب الإستان ابو نصر به ايوب لل اس لفط الأسم مشترك بيين التسمية والمسمّى فيطلق على كل منهما حِيفْهُم المقصود بحسب القرايين ولا يخفى عليك ان النزاع عملي افي نصر انما هو في لفظة آس م وانها تطلف على الالفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالعنى المذكور لا بمعنى فعل الواضع او يطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمَّى وكلا الاستعمالين ثابت كما في قولك الاسماء والافعال والحروف وقوله تع سبيح اسمر ربّك وتبارك اسمر ربّك اى مسمّاه وقول لبيد ثمّ اسمُ السلام عليكما لكن هذا بحث لغوى لا فايدة فيه فهنا وقال الامام الرازي المشهور عن اصحابنا الى الاسم هو المسمّى وعن المعتزلة انه التسمية وعبى الغزالي انه مغاير لهما لان النسبة وطرفيها متغايرة قطعا والناسُ قد طوَّلوا في هذه المستلة وهو عندي فصول لام الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمَّى ما وضع ذلك اللفظ بازائه فنقول الاسمر قد يكون غير المسمَّى فان لفظ للدار مغاير لحقيقة للدار وقد يكون عينة فان لفظ الاسم اسمر للفظ الدال على المعنى المجرِّد عن الزمان ومن جملة تلك الالفاظ لمفظ الاسم فيكون لفظ الاسم اسما لنفسد فأتّحد فهنا الاسمر والمسمَّى قال فهذا ما عندى في هذه المسلَّة ، المقصد الثاني في

القسام الاسم اعلم ان الاسم الذي يطلق على الشيء امّا أن يوخذ من المذات بان يكون المسمّى به ذات الشيء من حيث هو هو أو من جزئها أو من وصفها التحارجي أو من الفعل الصادر عنه فهذه في اقسام الاسم على الأطلاقي ثم ننظر ايّها يُمْكِن في حقّ الله تع أمّا الماخوذ من الذات

ففرعُ تعقلها وقد تعكلمنا فيه فين نصب الى جواز تعقل فاته جور ان يحكون له اسم بازله حقيقته للخصوصة ومن نصب الى امتناع بعقلها لم يجور له اسما ماخودا من ذاته لان وضع الاسم لمعنى فرغ تعقله ووسيلة الى تفهيمة فاذا لم يمكن ان يُعْقَل ويُقْهَم فلا يُتصور اسم مازالة وقيه بحث لان للاف في تعقل حكنه ووضع الاسم لا يتوقف عليه ال يجوز ان

التسمية لانها تخصيص الاسم ووضعه الشيء ولا شكَّ انه الى تخصيص الاسم بشم و مغاير له أي للاسم كما يشهد بد البديهة وايصا التسمية فعل الواضع والدمنقص فيبنا مصى من الزمان وليس الآسم كذلك ونهب بعضهم الى أن التسمية في عين الاقوال الدالَّة الذي في الاسماء كما سَيُود عليك ولم يلتفت اليه المص وقد اشتهر الخلاف في أن الأسمر هل هو نفس المسمَّى او غيره ولا يشكُّ عاقل في انه ليس النزاع في لفظ فَ رَسَ انه على هو نفس الحيوان المخصوص أوغيوه فان عذا ما لا يشتبه على احد بل النزاع في مدلول الاسم اهو الذات من حيث في في أم هو الذات باعتبار امر صادي عليه عارص له يُعْنَى عنه فلذلك قال الشيخ ابو السي الاشعرى قد يكون الاسم اي مداولة عين المسمى اي ذاته من حيث هي نحو الله قانه اسم عُلَم للذات من غير اعتبار معنى فيه وقد يكون غيره نحو الخالف والرازق ما يدل على نسبته الى غيره ولا شكَّ انهاً اى تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير عا يدل على صفة حقيقيَّة قايمة بذاته. ومن مذهبه أنها أي الصفة للقيقيّة القايمة بذاته لا عو ولا غيرة كما مر فكذا لخال في الذات المأخوذة مع تلك الصفة قال الآمدي اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمي وذهب اكثر اعجابنا الى أن التسمية في نفس الاقوال الدالة وأن الاسمر هو نفس المدالول ثم اختلف هولاء فذهب ابن فوركه وغيره الى أن كل اسمر فهو المسمَّى بعينه فقولك الله قول دالَّ على اسم هو المسمَّى وكذا قولُك عالمر وخالف فائد يدل على الرب الموصوف بكوند عالما وخالقا وقال بعصهم من الاسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالف فان المسمّى ذاته والاسم هو نفس الخلف وخلقُه غيرُ دُاته ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ناته والاسم علمه الذي ليس هو عين ناته ولا غيرها ونهب المعتزلة الى أن الاسم هو التسمية ووافقهم على ناكت

ملايكته المقريين ولمر يحسن أن يتفصل بذائك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلُّفهم بما يستحقُّونه به فيقال لهم لا نم أن التفصُّل بالثواب قبيه بل لا قبيم هناك اصلا ولو سُلّم قبحه قائما يقبيم عن يجوز عليه الانتفاع والتصرر لا من الله تع فانه يجوز ان يتفصل به كما تفصل على عباده بما لا يُحْمَى من النعمر في الدنيا وانت خبير بان المستقبَم عندهم هو التفصّل بالتعظيم الموعود دون النغم كما صوّرناه لكنه سند المنع فلا يُجُدى دفعة وإن سُلّم قبحة من الله تع ايصا فيمكن التعريض له أى للثواب بدون فذه المشاق العظيمة أذ ليس الثواب على قدر المشقّة وعوضا مساويا لها الا ترى أن في التلقّط بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة كالصلوة والصيام وكذا الكلمة المتصمنة لانجاء ني من طالمر يريد اهلاكة أو تمهيد قاعدة خير او دفع شرّ عامّ ان يستحقّ بهذه الْكلمة من الثواب ما يزيد على ثواب كثير من العبادات وان كانت اشقّ منها وما يُرْوَى من أنّ انصلّ العبادات احمرُها اى اشقُّها فذلك عند التسارى في المصالح فلا ينافي ان يكون الاحفُّ الاسهلُ اكثرَ ثوابا اذا كان اكثرَ مصلحة واعظمَ فايدة واذا المكن التعريض المذكور بدون تلك المشاق كان التكليف بها عاربا عن الغرص ثم انه اى ما ذكرتم من ان التكليف تعريص الثواب معارض بما . فيد من تعريض الكافر والفاسف للعذاب أن لولا التكليف لم يستجقا وقابا ومن اين لكم أن ذلك أي التعريض للثواب أكثر من هذا أي التعريض للعذاب بل نقول أن الثاني أكثر من الأول لأن الغلبة للكفرة والعسقة والدا لم تكن المنفعة اكثر من المصرة لم تصلح تبله للمتعمد لان تكون غرضا للحكيم العالم باحوال الاشياء كلها الآتي بالافعال على رجهها فبطل ما ذكرتموه من غرض التكليف • المرصد السابع في أسماء الله تع وبه تنتهي مباحث الالهيّات ونيه مقاصده المقصد الاول إلاسم عيسر

أن ارتشم بالعبيك ما لا غرص فيه من الافعال فهو اول المستلة المتفاز ع فيها ال نحي نجوز أن يصدر عنه تع فعل لا غيرص فيه اصلا وانتمر تمنعونه وتعبرون عنه بالعبث فلا يُجْعديكم نفعا وإن اردتم بالعبث امرا آخر فلأبد لكم أرّلا من تصويرة أي تصوير ذلك الإمر الاخر حتى نقهمة ونتصوره ثمر لا بد قانيا من تقريرة اي بيان قبوت فالكد المفهوم الفعل على تقدير خلوه من الغرض ثمر لا بدّ ثالثا من الدلالة على امتناعد اي استحالة الفعل المتصف بذلك المفهوم الاخر على الله سيحانه حنى يتم لكم مطلوبكم وقد يقال في الجواب الى العبت ما كان خاليا عن الفوايد والمنافع وافعاله تع مُحْكَمه مُتْقَنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة الى مخلوقاته تع لكنها ليست اسبابا باعثة على اقدامه وعللا مقتصية لفاعليَّته فلا تكون اغراصا له ولا عللا غائيَّة لافعاله حتى يلزم استكماله بها بل تكور غايات ومنافع لاقعاله وآثارا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شيء من افعاله عبثا خاليا من الفوايد. وما ورد من الطواهر الدالة على تعليل افعاله تع فهو محمول على الغلية والمنفعة دون الغرص والعلَّة الغائيَّة تذنيبُ أذا قيل لهم أنتم قد أوجبتم الغرص في أفعالَة تع فما الغرص من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله تع لتعاليه عنه ولا للعيد لأنها مشقّة بلا حطَّ قالوا الغرص فيها عايد الى النعبساد وهو تعريض العبد الثواب في المدار الاخرة وتمكينه مندفان الثواب تعظيم اي منفعة هايمة مقروتة بتعظيم واكرام وفو اي التعظيم المذكور بدون . استحقاق سَابِق قبيع عقلا الا ترى ان السلطان افا مر بريال واعطاه من المال ما لا يدخر تحت للصرام يُستقبح منه اصلا مل عد حورا واصلا واغناء للفقير وتبعيدا لدهن ساحة الهوان بالكلية لكند مغ نلك انا نزل لد وقام بين يدهد معظما لد ومكوما اياء وامر خدمد بتقبيل الاملم استُقبير منع فلكع وقمة العقلاء ونسبوه أنى ركاكة العقل وقلة الدراية فالله سبحانه لمّا اراد ان يعطى عباده مفافع دايمة مقرونة باجلال واكرام منه ومن

الالزام لانه تع يستفيد مر بذلك النفع والاحسان ما هو اولى به واصلح له والا أي وان لم يكن اولى بل كان مساويا أو مرجوحا لم يصليح أن يكون غرضاً له لما مر من العلم الصروري بذلك بل نقول كيف ندعى وجوب تعليل افعاله تع بمنافع العباد واقا تعلم أن خلود أهل النار في النار من فعل الله تع ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم صرورة ثانيهما اى ثنائي الوجهين ان غرض الفعل امر خارج عنه يحصل تبعا للفعل وبتوسّطه اي يكون للفعل مدخل في وجوده وهذا عالا يُتصوّر في افعاله اذ هـو تـعـالي فاعلُّ جميع الاشياء ابتداء كما بيناه فيما سلف فلا يكون شيء من الكاينات ولخوادث الا فعلا له صادرا عنه بتاثير قدرته فيه ابتداء بلا واسطة لا غرضا لفعل آخر له مدخل في وجوده بحيث لا يَحْصل ذلك الشم، و إلا به ليصلح أن يكون غرضا لذلك الفعل حاصلا بتوسطه وليس جعل البعض من افعاله وآثاره غرضا أولى من البعض الآخر أذ لا مدخل لشيء منها في وجود الآخر على تقدير استنادها بأسرها اليه على سواء نجعلُ بعصها غرضا من بعص آخر دون عكسه تحكّم بحت فلا يُتصوّر تعليل في افعاله اصلا وايصاً أذا علَّت افعاله بالأغراص فلا بدّ من الانتهاء إلى ما هو الغرض والمقصودُ في نفسه والآ تسلسلت الاغراض الى ما لا نهاية لها ولا يكون ذَلِكَ الذي هو غرض ومقصود في نفسه لغرض آخر لانه خلائي ما فرض واذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض اذ قد انتهى افعاله الى فعل لا غرض له وهو الذى كان مقصودا في نغسه قد يقال لا يجب في المغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتباري احتجوا اى المعتزلة على وجوب الغرص في افعاله تع بان الفعل الخالى عن الغرص عبث وانه قبير **بال**صرورة يجب تنزيه الله عنه لكوئه عالما بقبحه واستغنائه عنه فلا بدّ ادَّس في فعله من غرص يعود الى غيرة نفيا للعبث والمنفس قللاً في جوابهم

للدليل في غير احلَّ النواع اذ لم هجبوّره احد ولقليل ان يقول ما ذكره من أنَّ جواز التَّكليف بالمتنع لذاته فرعُ تصوِّرُه وانَّ بعضا منا قالوا بوقوع تصوره يُشْعر بال فولاء يجروزونه ، المقصد الثامن في أن افعال الله تع ليست معلَّلة بالاغراض اليد ذهب الاشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل افعالد تع بشيء من الاغراض والعلل الغائبة ووافقهم على ذلك جهابذة الكماء وطوايف الالهيين وخالفهم فيه المعتزلة وذهبوا الى وجوب تعليلها وقالت الفقهاء لا يجب ذلك لكن افعاله تابعة لمصالح العباد تفصّلا واحسانا لنآ في اثبات مذهبنا بعد ما يبنا من انه لا يجب عليه تع شيء فلا يجب م ان يكون فعلد معلّلا بغرض ولا يقبح منه شيء فلا يقبح ان تخلو افعالة عن الاغراض بالكلية وذلك يُبطل مذهب المعتزلة وجهان يبطلان المذهبين معا اعنى وجوب التعليل ووقوعه تفصّلا احدهما لو كان فعله تع لغرض من تحصيل مصلحة او دفع مفسدة لكان هو ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض لانه لا يصلح غرضا للفاعل الله ما هو اصلح له من عدمة وذلك لار، ما استوى وجوده وعدمة بالنظر الى الفاعل او كان وجوده مرجوحا بالقياس اليه لا يكون باعثا له على الفعل وسببا لاقدامه عليه بالصرورة فكل ما كان غرصا وجب ان يكون وجوده اصلى للفاعل واليق به من عدمه وهو معنى الكمال فانن يكون الفاعل مستكملا بوجوده وناقصا بدونه فان قيل لا نمر الملازمة لأن الغرض قد يكون عايداً الى الفاعل فيلزم ما ذكرتم من النقصان والاستكمال وقد يكون عايدا الي غيرة فلا يلزم فليس يلزم من كونه تع فاعلا لغرض أن يكون من قبيل الاوّل اذ ليس كل من يفعل لغرض يفعل لغرض نفسه بل نلك في حقه تع مو لتعاليه عن التصرّر والانتفاع فتُعيّنَ إن يكوِن غرصه راجعا الى عباده وهو الاحسان اليهم بتحصيل مصالحهم ودفع مفاشدهم ولا محذور في ذلك

قلمًا نفع غيرة والاحسان اليه أن كان أولى بالنسبة اليه تع من عدمه جاءً

الطالب لثبوت شيء لا بدّ أن يتصوّر أولا مطلوبه على الوجه الذي يتعلَّق به طلبه ثم يطلبه وهو أي التصور على وجه الوقوع والثبوت منتف فهنآ اى في الممتنع لنفس مفهومه فانه يستحيل تصوره ثابتا ونلكه لان ماهيته من حيث في في تقتصى انتفاء وتصور الشيء على خلاف ما يقتصيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له بل لشيء آخر كبي يتصور اربعة ليست بزَوْج فانه لا يكون متصورا للاربعة قطعا بل الممتنع لذاته أنما يتصور على احد وجهين امّا منفيّا بمعنى انه ليس لنا شيء موهومً او محقَّقٌ هو احتماع الصدّين او بالتشبية بمعنى أن يُتصوّر اجتماع المتخالفين كالسواد ولللاوة ثم يُحكم بال مثله لا يكور بين الصديي وذلك اى تصوره على احد فذين الوجهين كاف في الحكم عليه دون طلبه لانه غير تصور وقوعه وقبوته ولا مستلزم له صرّح ابن سينا به اى بان تصورد كذاك كما نقلناه عنه في باب العلم ولعلد معنى قول الى فاشم العلم بالسنحيل علمِّر لا معلومَ له كما اشرنا اليه فناكه ايضا وَلعله مرادُ من قال المستحيل لا يُعْلَم اي لا يعلم من حيث ذاته وماهيّته المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق أن لا تتعلق بد القدرة لحادثة عادة سوالا المتنع تعلَّقُها به لا لنفس مفهومة بأن لا يكون من جنسٍ ما تتعلَّق به كخلق الاجسام فان القدرة لحادثة لا تتعلّق بايجاد الجواهر اصلا ام لا بأن يكون من جنس ما تتعلّق به لكن يكون من نوع او صنف لا تتعلُّف به كحمل الجبل والطيران الى السماء فهذا أي التكليف بما لا يطاق عادةً نجوره نحس وأن لم يقع بالاستقراء ولقوله تع لا يكلُّف الله نفسا الّا وْسْعَها ويمنعه المعتزلة لكونه قبيحا عندهم وبه أى بما ذكرناه مى التفضيل وتحرير المتنازَع فيه يُعْلَم أن كثيرًا من ادلَّة امحابنا مثل ما قالوه في ايمان اني لهب وكونه مامورا بالجمع بين المتناقصين نَصْبُ

اولا تُعوَّض وإن عُوَّضَتْ فهل نلك التعويض في الدليا أو في الاخرة وانا كان في الاخرة فهل هو في الجنة او في غيرها وان كان في الجنة فهل يُدُّلَف فيها عقل تَّعْقل بــه اند جــرا٩ وانه دايمر غير منقطع فــذه اختلافاتهمر على أنَّ منهم من انكر لحوق الآلام للبهاهم والصبيان مكابرةً وهربا من الرأم دخولها الجنة وخلف العقل فيها ، المقصد السابع تكليفُ ما لا يُطاق جايد عندنا لما قدّمنا آنفا في المقصد السادس من اند لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء اذ يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد لا معقّب لحكمه ومنَعَد المعتزلة لقبحه عقلا كما في الشاهد فان من كلُّف الاعمى نَقْطَ المصاحف والزَّمْنَ المشيّ الدّ اقاصي البلاد وعبدُهُ الطيرانَ الى السماءُ عُدّ سقيها وقبت نلك في بداية العقول وكان كآمر الجماد الذي لا شكّ في كونه سفها واعلم أن ما لا يطاى على مواتب أَدْناها ان يمتنع انفعل لعلمر الله بعدم وقوعه أو تعلق أرادته أو أخباره بعدمه فأن مثله لا تتعلق بع القدرة الحادثة لأن القدرة لحادثه مع الفعل لا قبله ولا تتعلَّق بالصدَّين بل لكل واحداً منهما قدرة على حدة تتعلَّق به حالً وجوده عندنا والتكليف بهذا جايز بل واقع اجماعا والله لم يكن العاصى بكفره وفسقه مكلِّفا بالايمان وترك الكباير بل لا يكون تارك المامور به عاصيا اصلا وذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورةً وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الصدين وقلب القايق وإعدام القديم وجواز التكليف بدفرغ تصوره وهو مختلف فيه فمنّا من قال لو لمر يتصور المتنع لذاته المتنع الحكم عليه بامتناع تصوره وامتناع طلبه إلى غير فلك من الاخكام المارية عليه ومنهم من قال طلبه يتوقف على تصوّره واقعا أي تابتا لان

او تنقطع اى هل يجب دوامها او يجوز انقطاعها وهو اصل الاختلاف الاول وقد عرفت توجيهه هناك الثالث هل يحبط العوص بالذنوب كما جيط الثواب أو لا فين قال بالاحباط تمسك باند لولاه لكان الفاسف والكافر في كل رقت من اوقات الاحرة في نعيم العوص وعقاب الفسف والكفر والجمع بينهما مح ومن لم يقل بد ذهب الى أن عوض اهل النار باسقاط جوء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف ونلك بتفريق للزء الساقط على الاوقات كيلا يتألم بانقطاع التخفيف الرابع هل يجوز ايصال ما يوصل عوصا للآلام ابتداء بلا سبق الم امر لا يجوز الخامس على الخواز هل يؤلم ليعوص او يكون ذلك مع امكان الابتداء به على طريق التفصل مخالفا للحكمة السادس على المنع هل يولم ليعوض عوضا زايدا ليكون لطفا له ولغيره ال يصير ذلك الايلام عبرة له تزجره عن القبيم يعني أن المانعين من جواز التفصّل بمثل ما يوصل عوضا اختلفوا فجوّز بعصهم الايلام بمجرّد التعويض واعتبر اخرون ان يكون مع التعويض شيء اخر وهو ان يكون لطفا زاجرا له ولغيره وقيد العوص بالزايد لانهم صرّحوا بال العوص من الله يجب أن يكون زايدا بحيث يرضى كل عاقل بتحمّل ذلك الالم لاجل ذالك العوض هذا والمذكور في كلام الآمدى هو الن المانعين من جواز التفصّل جوّزوا الالمر بمجرّد التعويص كالتجُبّاني وافي الهـفيـل وقدماه المعتزلة والمجورين له لم يجوزوا الآلام الا بشرط التغويض واعتبار الغير بتلك الآلام وكونها الطافافي زجر غاوعن غوايته وذهب عبساد الصُمِّيْرِي الى جواز الآلام بمحص الاعتبار من غير تعويص وذهب ابسو هاشمر إلى أن الآلام لا تحسن بمجرّد التعويض مع القدرة على التفصّل بمثل العوص الا اذا علم الله انه لا ينفعه الا جُهة التعويص فعليك بالتأمّل في مطابقته لما ذُكر في الكتاب السابعُ البهايم هل تُعوَّض بما يلحقها من

الآلام والمشاق مدَّة حيوتها وتمتاز بها عن امثالها التي لا تُقاسي مثلها

أخوة عاش احدهم في الطاعة واحدهم في المعصية ومات احدهم صغيرا فقال يثاب الاول في الجنّة ويعاقب الثاني بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قَالَ الاشعرى فان قال الثالث يا رب لو عمرتنى فأُصْلِحَ فأَدْخُلَ لِلنَّة كما دخلها اخى المومن قال الجبائي يقول الرب اعلم انك لو عُمْرت لَفسقتُ وانسدتَ فدخلتَ النار قال فيقول الثانى يا رب لم لَمْ تُمتَّى صغيرا للله اننب فلا انخل النار كما امت اخى فبهت الجُبَّائي فترك الاشعرى مذفية الى المذهب الحق الذي كان علية السلف الصالح وكان هذا أول ما خالف فيع الاشعرى المعتزلة ثم اشتغل بهدم قواعدهم وتشييد مبانى كلقّ بعون الله وحسن توفيقه الخامس من تلك الامور العوص على الآلم فانهم قالوا الالم أن وقع جزآء لما صدر عن العبد من سيَّمَّة كألم الحدّ لم يجب على الله عوضه والا أي وأن لم يقع جزآء فل كان الايلام من الله وجب العوض عليه وان كان من مكلُّف اخر فان كان له حسنات أُخذ س حسناته وأقطى المجني عليه عوصا لايلامه له وان لم يكن له حسنات وجب على الله امّا صرف المولم من ايلامه او تعويضه من عنده بما يوازي ايلامَه اي لا ينقص عن ايلامه فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه ولهم بناء على هذا الاصل الذي هو وجوب العوض المعرَّف عندهم بانه نفع مستحُقَّ خال عن التعظيم والاجلال اختلافات ركيكة شاهدة بفسادة اي بفساد الاصل الأول قال طايفة كأبي هاشم واتباعد جاز أن يكون العوص في الدنيا اذلا يجب دوامه وقال اخرون كالعُلَّاف والجُبَّاني وكثير من متقدَّميهم بل يجب أن يكون في الاخرة لوجوب دوامة كالثواب وذلك لأن انقطاعه يوجب الما فيستحقُّ بهذا الألمر عوضا اخر وتسل ورُدُّ بجواز عدمر شعوره بالانقطاع الثاني فل تدرم اللذة المبذولة عوضا كما يدرم الثواب

عليه بما لا يحصره بتحريك أنْمُلَّتْه فكيف يحكم العقل بايجابه الثوابّ عليه واستحقاقه اياء وأمّا التكليف فنختار انه لا لغرص ولا استحالة فيه كما سيجيء عن قريب أو هو لصر قوم كالكافرين ونفع أخرين كالمومنين كما هو الواقع وليس ذلك على سبيل الوجوب بل هو تفصّل على الابرار وعدل بالنسبة الى الفُجّار الثالث من تلك الامور العقاب على المعصية زجراً عنها فان في تركه التسوية بين المطبع والعاصى وهو قبيم كما في الشاهد اذا كان له عبدان مطيع وعاص وفية أي في تركه ايصا انس للعصاة في العصية وأغراد لهم بها وذلك لانه تع ركب فيهمر شهوة القبايم فلو لمر يجزم المكلُّف بانه يستنحقُّ على ارتكاب القبيم عقابا ولا يجوز الاخلال به بل جوّر ترك العقاب لكان ذلك اننا من الله تع سبحانه للعصاة في ارتكاب الشهوات بل اغراء بها وهو قبيح يستحيل صدوره من الله تع فيقال لهم العقابُ حقُّه والاسقاطُ فصلٌ فكيف يُكْرِك امتناعه بالعقل وترك العقاب لا يستلزم التسوية فإن المطيع مثاب دون العاصى وحديث الاذن والاغراء مع رجحان طق العقاب بمجرّد تجويز مرجوح صعيفً جدًّا يعنى انه ليس يلزم من جواز ترك العقاب على المعصية انتي واغراد وانما يلزم ذلك اذا لم يكن طنّ العقاب راجحا على تركه اذ مع رجحانه لا يلزم من مجرِّدِ تجويزٍ تركه تجويزا مرجوحا الاذنُ والاغراء كما ان جواز تركه بل وجوبه على تقدير انابته التي يمكن صدورها عنه لا هستلزمهما الرابع من الامور الواجبة عندهم الاصليح للعبد في الدنيا فيقال لهمر الاصليح للكافر الفقير المعدَّب في الدنيا والاخرة ان لا يُخلَّف مع انه مخلوق فلم يُراع في حقّه ما كان اصلى له فلا يكون الاصلى واجبا عليه تع حكاية شريفة تُنْحي بالقلع على هذه القاعدة القايلة بوجوب الاصلام على الله تع قال الاشعرى لاستانه الى على الجُبَّائي ما تقول في ثلثة

قاعدة النحسين والتقبيم أذ لا حاكم بقهم القبيم منه ووجوب الواجب عليه الا العقل فمن جعله حاكما بالحسن والقبح قال بقبح بعض الانعال منه ووجوب بعصها عليه ونحن قد ابطلنا حكمه ويبنّنا فيما تقدّم أنه تع الحاكم فيحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا وجوب عليد كما لا وجوب عنه ولا استقباخ منه وأما ، المعتولة فانهم اوجبوا عليه تع بناء على اصلهم المورا فنذكرها ههنا ونبطلها بوجوة مخصوصة بها وان كان ابطال اصلها كافيها في ابطالها الاول اللطف وفسروه جانه الفعل الذي يقرّب العبدّ الى الطاعة ويبعده عن المعصية ولا ينتهى الى حدّ الالجاء كبعثة الانبياء فانا نعلم بالصرورة أن الناس معها اقرب الى الطاعة وابعد عن المعصية فيقال لهم هذا الدليل الذي تمسَّكتم به في وجوب اللطف ينتقص بامور لا تُحْصَى فانا نعلم انه لوكان في كل هصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان حُكَّام الاطراف مجتهدين متَّقين لكان لطفا وانتم لا توجبونه على الله تع بل يُجّبرُم بعدمه فلا يكون واجبا عليه التاني من الامور التي اوجبوها الثواب على الطاعة لاته مستحقَّ للعبد على الله تع بالطاعلا فالاخلال به قبيم وهو عتنع عليه تع وانا كان تركه عتنعا كان الاتيان به واجبا ولان التكليف امّا لا لغرض وهو عبث وانه في الله تع وإمّا لغرض إلنسبة الى الكيمر تع وإمّا لغرض أمّا عايد الى الله تع رهو منوَّه عنه أو الى العبد أمَّا في المنيا وأنه مشقَّة بلا حظَّ وأمَّا في الاخرة رهو امّا اضراره وهو بط اجماعا وقبيري من الجواد الكريم وامّا نفعه وهو السط لان ايصال دلك النفع واجب لملّا يلزم نقص الغرص فيقال لهم الطاعة التي كلُّف بها لا تكافئ النعمر السابقة لكثرتها وعظمها وحقارة انعال العباد وقلتها بالنسبة البها وما ذلك الاكمن يقلهل نعمة الملك

التصرّف في ملك الشاحد مستفادة من الشرع دليلُ الاساحة وجمهان احدهما انه تصرّف لا يصرّ المالك فيهاح كالاستطلال بجدار الغير والاقتباس من ناره والنظر في مرَّ آنه الخيوابُ أن الاصل ثبت بالشرع وحكم العقل فيه اى في الاصل بالمعنى المتنازع فيه مم بل انما يحكم فيه بمعنى الملائمة وموافقة الغرص والمصلحة وتأنيهما أنه تع خلق العبد وخلف الشهوة فيه وخلف النتفع به من الثمار المطعومة وغيرها فالحكمة تقتصى اباحته اى أباحة الانتفاع والله كان خلقه عبثيا وكيف يدرك تحريمه بالعقل وما هو الآ كمن يغترف غرفة من باحر لا يَنْزِف ليدفع به عطشه المُهْلِكُ اترى العقلَ يحكم بمنع اكرم الاكرمين منه وتكليفه التعرُّض للهلاك كُلُّا الخواب ربما خلقه ليصبر عنه ويمنع هواه وشهوته فيثاب على ذلك وهذه منفعة جليلة أو خلقه لغرص اخر لا نعلمه وأمّا التوقّف فيغسّر تارة بعدم اللكمر ومرجعه الاباحة أن ما لا منع منه فمباء الا أن يشترط في الاباحة الاذن فيرجع الى كونة حكما شرعها لا عقليا وكلامنا فيه وانما يتجه هذا اذا اشترط انن الشارع لا انن العقل وربما يقال هذا التقسير جزم بعدم كلكم لا توقّف الآ أن يراد توقّف العقل عن للحكم ويفسُّر تارة بعدم العلم اى هناك حظرار اباحة لكن لا فعلمه رهذا امثل من التفسير الاول المشتمل على نوع تكلف في معنى التوقيف كما عرفت لكور عدم العلم لا لتعارض الادلة أذ قد تبين بطلانها بل لعدم الدليل على احد عذين الحكمين بعينه والمقصد السادس اعلير ان الامّة قد اجمعت اجماعا مركبا على أن الله تع لا يفعل القبيج ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة انه لا قبيري منه ولا واجب عليه فلا يُتصوُّو منه فعلُ قبيري ولا تركُ واجب وأمَّا المعتزلة فمن جهة أن ما هو يقبيح مند يُتركد ومُّا يجبُبُ عليه يفعله وهذا الخلاف في مبنى للحكم المتفق عليه فرغ المستلة المتقدّمة اعبى

نقليصها عتنمة فنحن نجزم بصدى من ظهرت المعجزة على يده مع ان كنبع عكن في نفسه فلا يلزم التباس وسيلَّق. وثانيهما الاجماع على تعليل الاحكام الشرعية بالمصاليج والمفاسد ولو توقف لحسن والقبيح على ورود الشرع كما زعمتم لامتنع تعليل الاحكام بها وفي منعه سدّ باب القياس وتعطَّل اكثر الوقايع عن الاحكام وانتم لا تقولون به قلنا افتداء العقل الى المصالح او المفاسد ليس من المقصود في شيء كما مرّ من.ان المصلحة والمقسدة راجعة الى ملائمة الغرض ومنافرته ولا نزاع في انه عقلى نَعَمْر زعايتُه تع في احكامه مصالحَ العباد ودَفْعَ مفاسدهم تفصّلُ منه عندنا وواجب عليه عندكم بناء على اصلنا وأصلكم وقد يُحْتَجِّ بازوم افحام الانبياء عم وعجزهم عن اثبات نبوتهم على تقدير كون السن والقبيح شرعيين وقد مر في باب النظر من الموقف الاول تفريع أذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبيج هو الشرع دون العقل ثبت أن لا حكم من الاحكام الخمسة وما ينتمى اليها للافعال قبل الشرع وأمّا المعتزلة فقالوا ما يُدْرك جهة حسنه وقبحه بالفقل من الافعال التي ليست اضطرارية ينقسم الى الاقسام الجمسة لانه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب او فعله فحرام والا فإن اشتمل فعلم على مصلحة فمندوب أو تركُه فمكروه والله أي وأن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة فمباح وأمّا ما لا يدرك جهته بالعقل لا في حسنه ولا في قبحه فلا يُحْكُم فيه قبل الشرع بحكمر خاص تفصيلي في نعل نعل ال لا يُعْرَف فيه جهة تقتصيه وأمّا على سبيل النجمال في جميع تلك الافعال فقينل بالحظر والاباحة والتوقّف دليل للظز انه تصرُّف في ملك الغير بلا اننه لأن الكلام فيما قبل الشرع فيجرم كِما في الشافد الموابُ الفرق بنصر الشاهد دون الغايب وايصا حرمة

في عقله لما اختاره كذلك وكذا من رأى فخصا قد اشرف على الهلاك وهو قادر على انقانه مال الى انقانه قطعاً واستغرى في ذلك طوقه وأن لم يرجُ منع ثوابا ولا شكورا كما إن كان المُنْقَدَ طفلا او مجنونا وليس ثَمَّه من يراه ولا يتصور فيه غرضا من جذب نفع او دفع صر بنل ربّما يتصرّر فيه بتعب شاتى فلم يبق هناك حامل سوى كون الانقاذ حسنا في نفسه وللوابُ أمّا حديث اختيار الصدق فلانه قد تقرّر في النفوس كونه ملائما لمصلحة العالم وكون الكذب منافرا لها ولا يلزم من فرض الاستواء تحقَّقُه فاختياره الصديّ لملاّئمته تلك المصلحةً لا لكونه حسنا في نـفـسـه وأمّا حديث الانقاد فدلك لرقة لإنسيّا ودلك مجبول في الطبيعة وسببه انه يتصور مثلًه في حقّ نفسه اى يتصوّر إشرافه على الهلاك فيستحسى فعلَ المُنْقِدِ لد إذا قدّره فيجرّه ذلك الى استحسانه من نفسه في حقّ الغير وأمَّا الطريقان الالزاميان فاحدهما لوحسن من الله كل شيء كما اقتصاه مذهبكم من أن القبح أنما هو لاجل النهى الذي لا يُتصوّر في افعاله تع لَحسن اى لمر يمتنع منه الكذب وفي ذلك ابطال الشرايع وبعثة الرسل بالكلية لانه قد يكون في تصديقه للنبي بالمعجزة كاذبا فلآ يمكن ح تمييز النبي عن المتنبّي فلا يتبت الاحكام الشرعية وينتفي فايدة البغثة وانه بط اجماعا ولتحسن منه ايصا خلف المعجزة على هد الكانب رعاد المحذور الذي هو سدّ باب النبوّة الجوابُ إن مَدْرك امتناع الكذب منه تع عندنا ليس هو قبحه العقلي حتى يلوم من انتفاء قبحه ان لا يُعْلَم امتناعه منه اذ بجوز ان يكون له مدرك اخر وقد تقدّم هذا في مباحث كونه تع متكلما ودلالله العجزة على صدى اللَّحى علاقة فلا يتوقّف على امتناع الكذب كما في سائر العلوم العادية التي ليست الدليل الذي اوردثموه على كون القبح امرا موجودا جار فيهما مع كونهما اعتباريين الخامس علّة القبح حاصلة قبل الفعل ولذلك ليس له ان يفعله فلولا ان ما يقتصى قبحه حاصل قبل وجوده لم يكن كذلك ولا ولا إلى ما يقتصى قبحه حاصل قبل وجوده لم يكن كذلك ولا ولا الصفة الحقيقية بالمعدوم لان مقتصى القبح صفة وجودية وقد يقال لو كان القبح ذاتيا لوم تقدّم المعلول على علّته لان قبح الفعل حاصل قبله لما عرفت وعلّته امّا ذات الفعل او صفته وليس شيء منهما حاصلا قبله قلنا لا نم أن انقبح وعلّته حاصل قبل الفعل بل جكم العقل باتصافه بالقبح وبما يقتصيه أذا حصل وهذا للكم هو المانع من فعله والاقدام عليه لا أتصافه بالقبح او بما يقتصيه على أن القدماء منهم والاقدام عليه لا أتصافه بالصفات زعموا أن الذوات ثابتة متقررة في الازل فيصح عندهم اتصافها بالصفات زعموا أن الذوات ثابتة متقررة في الازل فيصح عندهم اتصافها بالصفات الثبوتية ثمر للمعتزلة في المسبلة طريقان حقيقيان وطريقان الزاميان أمّا للقيقيان فاحدهما أن الفاس طرّا يجزمون بقبح الظلم والمكلب الصار والتثليث وقتل الانبياء بغير حق وكذا يجزمون بحسن العدل والصدى النافع والايمان وعصمة الانبياء من أنواع الايذاء وليس ذلك

يتدين بدين العلا كالبراهمة ولا العرف الدين العرف يختلف بالامم على حسب اختلافهم وهذا الذي ذكرناه لا يختلف بل الامم قاطبة مُطْبِقون عليه ولجواب إن ذلك أي جزم العقلاء كلهم بالحسن والقبح في الامور المذكورة بعدى الملائمة والمنافرة أو صفة الكمال والنقص مسلم أن لا نزاع لنا في انهما بهذين المعنيين عقليان وبالمعني المتنازع فيه مير على أنه قد يقال جاز أن يكون هناك عرف عام هو مهداء لذلك الإزم المشترك وثانيهما إن من عن له تحصيل غرص من الاغراض واستوى فيه الصدق والكذب فاقه يرقر الصدق قطعا بلا تردد وتوقف فلولا أن حسنه مركوز والكذب فاقه يرقر الصدق قطعا بلا تردد وتوقف فلولا أن حسنه مركوز

المتشرّع ومن لا للجوم منهم بالقبيج او للسن بالشرع الديقول به غير المتشرّع ومن لا

بالمجموع فلا وجود له لترتبها اى ترتب للروف وتقسى المتقدّم منها عند حصول المتأخّر واذا لم يكن المجموع وجود فكيف يتصوّر اتصافه. بالقبر الذي هو صفة ثبوتية فالمص ردد في نفس القبرع هل هو قايم بكل حرف او بمجموعها رامّا الآمدي فانه قال لو كان للجر الكانب قبيحا عقلا فالقتصى لقبحه امّا ان يكون صفة لمحموع حروفه لو لآحادها والاول بط لان ما لا وجود له لا يتصف بصغة مقتصية لامر شبوق لان المقتصى له لا بد ال يكون ثبوتيا فلا يكون صفة للعدم والثاني بط ايصا لان مقتصى القبح في للجر الكانب انما هو الكذب ولا يمكن قيامه بكل حرف والا كان كل حرف خبرا وهو مح قلنا هو اى القبيم من صفاته النفسية لا من صفاته المعنوية فلا يستدعى صفة يكون هو معللا بها كما هو مذهب بعصهم القايلين بار، حسر، الافعال وقبحها لذواتها لا لصفات حقيقية قايمة بها وهذا الجواب انما يتَّجه على تقرير الآمدي وأمًّا على تقرير الكتاب فينبغى أن يقال ليس يلزم من كون القبح ذاتيا أي مستندا الى ذات الشيء أن يكون موجودا خارجيا حتى يمتنع وقوعه صفةٌ لامر عدمتي لجواز أن يقتصى ذاتُ الشيء اتصافه بصفة اعتمارية يستحيل انفكاكها عند أو يقوم القهم بكل حرف بشرط أنصمام ألاخر اليه نقبحُه لكونه جزء خبر كانب او يقوم اللقبح بالمجموع لكونه كانعا فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا في قيام القبح به الرابع كونه اي كون الفعل قبيحا ليس نفس ذاته ولا جزءا منها لتعقّلها دونه بل زايد عليها وانه موجود النه نقيض اللاقبيج القايم بالمعدوم فيلزم ح قيام المنى الذي هو القبه ِ بَالْمُعَنِي الدِّي هو الفعل قلنا قد سبق الكلام هلي مقدّماتُه بأ.". نقبص العدمي لا يجب أن يكون موجودا وارتفاع النقيصين انما يستحيكل في الصدي دون الوجود وايصا لا نم امتناع قيام العرص بالعرض اذ لم يقم عليه دليل كما عرفت مع انتقاضه بالامكان والحدوث فإن هذا

فتركه حسن مع انه اى تركه يستلزم كذبه فيما قاله امس ومستلزم القبير قبيرج فيلزم أن يكون هذا الترك حسنا رقبيحا معا وهو بط فتَعيَّنَ إلارِّلُ وهو أن لا يكون قبح الكذب ذاتيا لانقلابه حسنا وهو المط قلنا لا نسلِّم أنَّ مستلوم القبيح قبيح لان الحسن لذاته قد يستلوم القبيج فيتعدد جهة الحسن والقبيج فيه وانه غير عتنع فيكون الكلام الواحد، من حيث تعلّقه بالمُخْبَر عنه على ما هو به حسنا ومن حيث استلزامه للقبح الذى هو الكذب فيما قاله امس قبيحا ومثلُ ذلك جايز عند الرجُبّائية القايلين بالوجود والاعتبارات فلا ينتهض هذا المسلك حجّة عليهم كما ان الوجه الثاني كذلك الديتجه هناك ان يقال لمر يتخلُّف القبح عن الكذب بل هو قبيحٌ باعتبار تعلُّقه بالمخبر عنه لا على ما هو به وحَسَن باعتبار استلزامه للعصمة والانجاء وقد نبهناك على ذلك او نلتزم قبحُه اى قبحُ كلامه في الغد مطلقا لانه قبيح امّا لذاته ان كان كانها وإمّا لاستلزامه القبيع أن كان صادقا ونقول الحسي كالكلام الصادق فيما نحن فيه أنما حسن أذا لم يستلزم القبيع وأنت خبير بان انقلاب لخسن الى القبيم انما يتأتَّى على القول بالوجود الاعتبارية فصعفُ هذا المسلك انما يظهر اذا جُعل دليلا على بطلان منذاهب المعتزلة كلها الثاني من المسالك الصعيفة من قال زيد في الدار ولم يكن زيد فيها فقبح هذا القول امّا لذاته وحده أو مع عدم كون زيد في الدار اذ لا قايل بقسم ثالث والقسمان باطلان فالاول لاستلزامه قبحه وان كان زيد في الدار والثاني لانه يستلزم كون العدم جزء علة الوجود قلنا وقد يكون قبحه مشروطا بعدم كون زيد في الدار والشرط لآ يمتنع أن يكون عدميا الثالثُ قبحُه أي قبح الكلام الكانب لكونه كذبا أن قام بكل حرف منه فكل حرف كذب أن المفروض أنه متَّصف بالقبح المعلَّل بالكذب فهو خبر لان الكذب من صفات الخبر وبطلانه ظ وان قام الحكم بالحسن والقبح عقلا أن لا فرق ح بين أن يوجد الله تع الفعل في العبد كما قال الشيخ وبين أن يوجد ما يجب الفعل عنده كما قال بعض أصحابه كامام الخرمين في كونه مانعا من حكم العقل بالحسن والقبح عند الخصم فاذا كان داعيه الى الاختيار الموجب للفعل من الله تع فقد تم مطلوبنا الثاني من الوجهين وانما ينتهض حجّة على غير الجبّائي لو كان قبح الكذب ناتيا أى لذاته أو لصفة لازمة لذاته لما تتخلف القبح عنه لان ما بالذات وكذا ما هو بواسطة لازم الذات لا يزول عن الذات

وهوظ واللازم بط قانه اى الكذب قد يحسن اذا كان فيه عصمة دم نبى من طالم بل يجب الكذب و لانه دفع الظالم عن المظلوم ويُذَمّ تاركه قطعا فقد اتصف الكذب بغاية لخسن وكذا بحسن بل يجب أذا كل فيه انجاء متوءً لل القتل ظلما لا يقال للسن والواجب هو العصمة والانجاء وقد يحصلان بدون الكذب الديمكن أن يأتى بصورة الخبربلا قصد الى الاخمار او يقصد بكلامه معنى اخر بطريف التعريض والتورية فلا يكون كاذبا في نفس الامر ومن ثمَّة قيل إنَّ في المعاريض. لمُندوحة عن الكذب واذا لم يتعين الكذب للدفع كان الاتيان به قبيحا لا حسنا لانا نقول قد يصيف السائلُ عليه في السوال بحيث لا يمكنه عدمُ القصد والتعريض ولو جُور حملُ كلامه في هذا المقام على عدم القصد بالكلِّية أو على قصد اتى معنى كان لم يحصل الجزم بالقصد في شيء من الاخبار ولا يكون شيء منها كذبا اذ لا كلام الا ويمكن ان يقدّر فيد من للذف والزيادة ما يصير معه صادقا واذا حسن الكذب فهنا قبيم الصدق لانه اعانة للظالم على ظلمه فلا يكون حسن الصدي ايضا ذاتيا وكذا لحال في سائر الافعال وللاصحاب في ابطال التحسين والتقبيح العقليّين مسالكُ صعيفةً نذكرها ونُشير الى وجه صعفها احدُها من قال لاكذبيّ غدا فاذا جاء الغد فكذُّبه امّا حسن فليس الكذب قبيحا لذاته وإمّا قبيح

تع لانا نختار اند متمكن من الترك وان فعلد يتوقف على مرجّع لكن نلك المرجّع قليم فلا يحتاج الى مرجّع حتى يلزم النس في المرجّعات كما في فعل العبد اذا كان مرجّعه صادرا عنه اذ لا بد أن يكون ذلك الصادر عند حادثا محتاجا الى اخر فالمقدّمة القايلة بأن مرجّم الفعل اذا كلى صادرا عن فاعله ازم التس غير صادقة في حقد تع بسل في حسف العبد والى ما قررناه اشار بقوله فمرجم فاعليته تع قديم هو ارادته وقدرته المستندتان الى ذاته ايجابا والمتعلقتان بالفعل في وقت مخصوص فان قلت مع ذلك المرجّع القديم أن وجب الفعل انتفى الاختيار والآ جاز ان يصدر معه الفعل تارة ولا يصدر اخرى فيكون اتفاقيا كما مر في العبد قلت لنا أن نختار الوجوب ولا محذور لان المرجّع الموجب ارائقُه المستندة الى ذاته بخلاف ارادة العبد فانها مستندة الى غيره فاذا كانت موجبة لزم الجبر فيه قطعا وقد مر عذا مرة مع الاشارة الى ما فيه من شايبة الايجاب ولا يحتاج ذلك المرجع القديم الى مرجع اخرحتى يتسلسل اذ المحوج الى المؤقّر عندنا للدوث دون الامكان خلاف مرجّع فاعلية العبد فانه حادث محتاج الى مؤثّر فان كان مؤثّره العبد تسلسل وان كان غيرة كان هو مجبورا في فعلم وأمَّا الثالث وهو النقض بالحسن والقويج الشرعين فلا يجب عندنافي الواجب الشرعي تأثير قدرة العبد فيه بل يجب أن يكون الفعل ما هو مقدور عادة أي يكون ما يقارنب القدرة والاختيار في للملة ولا يكفى ذالك في الواجب العقلي عندكم اذ لا بد فيد من تأثير القدرة فلا يتجد علينا النقص بالشرعي وأمّا الرابع وهو للنَّ فمقصودناً من دليلنا على كون العبد مجبورا ومصطرًّا أن العبد غير مستقل بايجاد فعلد من غير داع واختيار يترتب على ذلك الداعى ويوجب الفعل يحصل اى نلك الداعى مع ما يترتب عليه له بخلف الله اياه وقد بيناه اي عدم استقلاله بهذا المعني وذلك كاف في عدم

بافعاله تع وايضا فانه أى هذا الدليل كما ينفى للسن والقبم العقلين ينفى ايضا للسن والقبح الشرعيين المتفرعين على ثبوت التكليف وانا كان العبد مجبورا لم يثبت عليه تكليف لانه تكليفُ ما لا يُطاق وحن لا تجوّره وانتم وان جوّرتموه فلا تقولون بوقوعه ولا بكون كل التكاليف كَذُلِكَ أَى تَكْلِيفًا بِمَا لا يَطَاقِ كَمَا لَزُمْ مِن دَلْيَلْكُمْ وَلِخَاصُلُ أَنْ كُونَ العبد مجبورا ينافى كونه مكلَّفا فلا يوصف فعله بحسن ولا قبيح شرعيًّ مع انهما ثابتان عندكم فانتقص دليلكم بهما فما هو جوامكم فهو جوابنا والاظهرُ إن يقال انه ينفي الشرعبين ايضا لانهما من صفات الافعال الاختيارية فان حركة المرتعش والنايم والمُغْمَى عليه لا توصف في الشرع بحسن ولا قبيج ويستلزم ايصا كونَ التكاليف بأسرها تكليفا بما لا يطائى ولا قايلَ به وايضا فالمرجم الذى يتوقف عليه فعل العبد داع له يقتصى اختيارَه الموجب للفعل ونلك لا ينفى الاختيار بل يثبته وهذا السؤال هو لخلّ وما قبله إمّا نقص او في حكمه قلنا أمّا الاول فان الصروري وجود القدرة والاختيار لا وقوع الفعل بقدرته واختياره واستدلالنا انما هو على نفى الثانى دون الاول فلا يكون مصادما للصرورة وأمَّا الثانى وهو النقض بافعال البارق تع فالمقدّمة القابلة بان الفعل الواقع لا لمرجّم اتَّفاقي لا اختياري انما في مقدّمة الزامية بالنسبة الى المعتزلة القايلين بأن قدرة العبد لا تُوثر في الفعل الا اذا انصم اليها مرجّم يسمّونه الداعي ونحن لا نقول بها فان الترجيح بمجرِّد الاختيار المتعلَّق باحد طرفي الفعل لا لداع صدنا جايز ولا يخرج نلك الفعل عن كونه اختيارها كما تقدّم في مسمّلة الهارب من السبع والعطشان الواجد القدحين المتساويين

تقدم في مسملة الهارب من السبع والعطشان الواجد القداحين المتساويين والنا لم نَقُلْ بهذه المقدّمة لم يَرِدُ علينا النقص بفعل الله تع وايصاً على تقدير صدّة هذه المقدّمة عندنا ليس هذا الدليل بعينه جاريا في فعله

كا..، كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبيح لان ما ليس فعلا اختياريا لا يتصف بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم بيانُه اي بيان كوند مجبورا أن العبد أن لم يتمكّن من الترك فذاك هو الجبر لان الفعل ح واجب والترك عتنع وان تمكن من الترك ولم يتوقّف وجود الفعل منه على مرجّم بل صدر عند تارة ولم يصدر عند اخرى من غير سبب يرجّم وجودًه على عدمه كان ذلك الفعل م اتفاقيا صادرا بلا سبب يقتصيه فلا يكون اختياريا لان الفعل الاختياري لا بد له من ارادة جازمة ترجّعه وان توقّف وجود الفعل منه على مرجّع لم يكن ذلك المرجّع من العبد والله نقلنا الكلام الى صدور ذلك المرجّع عنه وتسلسل وهو مع ورجب الفعل عندة اى عند المرجم الذى يتوقف عليه والا جاز معم الفعل والترك فاحتاج ح الى مرجع اخر أن لو لم يحتيج اليه وصدر عنه تارة ولم يصدر عنه اخرى كان اتفاقيا كما مر واذا احتاج ألى مرجم اخر نقلنا الكلام الله وترسلسل فيكون الفعل على تقدير وجوبه مع ذلك المرجّم . اضطراريا على التقادير اعنى امتناع الترك وكون الفعل اتفاقيا واضطرابيا فلا أختيار للعبد في افعاله فيكون مجبوراً فيها فلا يتصف شيء منها بالحسن والقبح العقليين بالاجماع المركب أما عندنا فلانه لا مدخل للعقل فيهما وأمًّا عندهم فلانهما من صفات الافعال الاختيارية فان قيل هذا اي استدلالكم على كون العبد مجبورا نصب الدليل في مقابلة الصرورة اذ كل احد من العقلاء يعلم أن له اختيارا في انعاله ويفرق بين الاختياري والاضطرارى منها فلا يُسْمَع لاقه سفسطة باطلة ومكابرة ظاهرة وايصا فاقه اى دليلكم ينفى قدرة الله لاطراد الدليل في افعاله والمقدّماتُ المقدّماتُ والتقريرُ التقريرُ فيقال أن لم يتمكن من الترك فذاك وأن تمكن منه ولمر يتوقّف الفعل على مرجّم الى آخر ما مرّ فقد انتقص الدليل المذكور

بامره ونهيد وأمّا كشفد عنهما في القسمين الاولين فهو مويّد لحكمر العقل بهما اما بصرورته او بنظره ثم انهم اختلفوا فذهب الاوايل منهم ال أن حسن الافعال وقبحها لذواتها لا لصفات فيها تقتضيهما وذهب بعضٌ مَنْ بعدهم من المتقدمين الخ اثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقا اي في لاسن والقبيح جميعا فقالوا ليس حسن الفعل او قبحه لذاته كما نعب اليه من تقدّمنا من المحابنا بل لما فيه من صفة موجبة لاحدهما ونهب ابو الحسين من متأخّريهم آلى اثبات صفة في القبييم مقتصية للقبيم دون الحسن اذ لا حاجة به الى صفة محسنة له بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبِّحة ونهب الجُبَّائي الى نفيه اى نفى الوصف الحقيقي فيهما مطلقا فقال ليس حسن الافعال وقبحها بصفات حقيقية فيها بل أوجوه اعتبارية وارصاف اصافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطمة البتيم تأديبا وظلما واحسن ما نُقل عنهم في العبارات للدّية قول الى للسين القبيم ما ليس للمتمكَّى منه ومن العلم بحاله أن يفعله اعتبر قيدً التمكِّي احترازا عن فعل العاجز والمُلْجاء فانه لا يوصف بقبيح ولا حسن وقيد العلم ليخرج الحوَّمات الصادرة عمن لم يبلغة دعوة نبي او عمن هو قريبُ العهد بالاسلام واكتفى بالتمصِّي من العلم ليدخل فيه الكافر من شاهف للبل فانه يتمكّن من العلم بالله بالدلايل العقلية واراد بقوله ليس له أن يفعله أن الاقدام عليه لا يلائم عقلَ العقلاء ويتبعه اى يتبع هذا التعريف المذكور للقبير تعريفان اخران له احدهما أنه فعل يستحقُّ الذمَّ فاعلْه المتمكَّم، منه ومن العلم حالة وذلك لانه لم يكن له أن يفعله وثانيهما أنه فعل قو - على صفة تؤثّر في استحقاق الذمّر اذ لولم يكن كذلك لكان للقادر

على صعد توتر في استحداق العامر الدولم يعن كالدول التناع على التضاع العالم به ان يفعله واللم قول او فعل أو ترك قول او فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير وانحطاط شأنه واذا تصورت هذا التحرير نقول لننا على ان الخسن والقبيح ليسا عقلين وجهان الاول ان العبد مجبور في افعاله واذا

بهذا العنى بالمصلحة والفسدة فيقال للسن ما فيد مصلحة والقييم ما نيه مفسدة وما خلا عنهما لا يحكون شيئًا منهمًا ونلك ايصا عقلي اي مدركه العقل كالمعنى الاول ويَخْتلف بالاعتبار فانّ قسل زيد مصلحة لاعدائه وموافق لغرضهم ومفسدة لاوليائه ومخالف لغرضهم فدل هذا الاختلاف على انه امر أضافيّ لا صفة حقيقية وألّا لم يَخْتلف كما لا يتصوّر كون الجسم الواحد اسود وابيص بالقياس الى شخصين الثالث تعلّق الدم والثواب بالفعل عاجلا وآجلا والذم والعقاب كذلك فما تعلق به المدر في العاجل والثواب في الآجل يسمّى حسنا وما تعلق بد الذمر في العاجل والعقاب في الآجل يسمّي قبيحا وما لا يتعلق به شيء منهما فهو خارج عنهما هذا في افعال العباد وان اريد به ما يشمل افعال الله تع اكتفى بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب وهذا المعنى الثالث هومحلّ النباع فهو عندنا شرعي وذلك لان الافعال كلها سواسية ليس شهه منها في نفسه جيث يقتصى مدح فاعله وثوابه ولا نم فاعله وعقابه وانما سارت كذلك بواسطة امر الشارع بها ونهيه عنها وعند المعتزلة عقلي فأنهم قالوا للفعل في نفسه مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتصية السحقاق فاعلم مدحا وثوابا او مقبحة مقتصية السحقاق فاعلم نما رعقابا ثم أنها أي تلك للهة الحسنة أو المقجة قد تُدْرَك بالصرورة من غير تأمّل وفكر كحسن الصدى النافع وقبح. الكذب الصارّ فإن كل عاقل جكم بهما بلا توقف وقد تدرك بالنظر كحسن الصدي الصار وقبح الكذب النافع وقد لا تدرك بالعقل لا بالصرورة ولا بالنظر ولكن أذا ورد به الشرع علم أن ثمَّه جهة محسَّنة كما في صوم آخر يوم من رمضان حيث أوجبة الشارع آو جهة مقبّحة كصوم إوّل يوم من شوّال حيث حرّمه الشارع فالراك لخسن والقبح في هذا القسمر موقوف على كشف الشرع عنهما

عند أكثر اصحابنا من قبيل لخسن وكفعل الله سبحاند فافه حسب ابدا بالاتفاق وأما فعل البهايم فقد قبل انه لا يوصف بحسن رقبح باتفاق الخصوم وفعلُ الصمي مختلف فيه ولا حكم للعقل في حسن الاشياء وقجها وليس ذلك أي حمن الاشياء وقبحها عايدا الى امر حقيقي حاصل في العقل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما يزعمه المعتزلة بل الشرع هو المثبت له والمبين فلا حسى ولا قبيع للافعال قبل ورود الشرع ولو عكس الشارعُ القصيَّةُ فحسَّن ما قبَّحه وقبِّحِ ما حسَّنه لم يكن ممتنعا وانقلب الامر فصار القبيم حسنا وللسن قبياكا كما في النسخ من للسرمة الي الوجوب ومن الموجوب الى الحرمة وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما هو العقل والفعلُ حسن او قبيج في نفسه إمّا لذاته وإمّا لصفة لازمة له وإمّا لوجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم والشرغ كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على احد الاتحاء الثلثة وليس له ان يعكس القصية من عند نفسه نَعَمْر اذا اختلف حال الفعل في السي والقبح بالقياس الى الازمان او الاشخاص او الاحوال كان له ان يكشف عما تغير الفعل اليه من حسنه او قبحه في نفسه ولا بد اوّلا اى قبل الشروع في الاحتجاج من تحرير محل النواع ليتصبح المتنازع فيه ويرد النغى والاثبات على شيء واحد فنقول وبالله التوفيق لخسن والقبح يقال بمعان ثلثة الاول صفة الكمال والنقص فالحسن كون الصفة صفة كمال والقبم كون الصفة صفة نقصان يقال العلم حسن اي لمن اتصف به كمالًا وارتفاعُ شأن والجهل قبير اي لمن اتصف بد نقصان واتصاع حال ولا نزاع في أن هذا المعنى امر ثابت الصفات انغسها وان مُدّركه العقل ولا تعلُّق له بالشرع الثاني ملاءمة الغيرص ومنافرته فما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا وما لسيس كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا وقد يعبر عنهما اى عن السي والقبح

شه منها موجودا ولما كان لقايل ان يقول لما ذا لم يجرّد هذا العالم عن الشرور اشار الى جوابه بقوله ثم لا يمكن تنزيه هذا العالم من الشرور بالكلّية لان ما يمكن براءته عن الشرور كلها فهو القسم الاول وكلامنا في خيرات كثيرة تلزمها شرور قليلة بالقياس اليها وقطع الشيء عما هو لازم له من وح فكان للخير واقعا بالقصد الاول داخلا في القصاء دخولا اصليّا ذاتيّا وكان الشرّ واقعا بالصرورة وداخلا في القصاء بالتبع والمعرص وانما التزم فعله اى فعل ما غلب خيرة لان تركه الخير الكثير لاجل الشرّ

القليل شر كثير فليس من الحكمة ترض المطر الذي به حيوة العالم لملا ينهدم به دُور معدودة او لا يتألّم به سايح في البّر او البحر يرشدك الى نلك انه اذا لُديغ اصبع انسان وعلمر انها اذا قُطعت سلم باقى البدن واللُّ سَرَّى الفساد البع فانه يامر بقطعها ويريده تبعا لارادة سلامته مِن الهلاك فسلامة البدن خير كثير يستلزم شرًّا قليلًا فلا بد للعاقبل ان يختاره وان احترز عنه حتى هلك لر يُعَدّ عاقلا فصلا ان يعد حكيما فاعلا لما يفعله على ما ينبغي واعلم أن قصاء الله عند الاشاعرة هو أرادته الازلية المتعلقة بالاشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدرُه ايجاده اياها على قدر مخصوص وتقدير معين في دواتها واحوالها وأما عند الفلاسفلا فالقصاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على احسى النظام واكمل الانتظام وهو المسمَّى عندهم بالعناية التي في مبداء لغيصان الموجودات من حيث جملتها على احسن الوجوة واكملها والقَدَرُ عبارة عن خروجها الى الوجود العيني بأسبابها على الوجد الذي تقرر في القصاء والمعتزلة ينكرون القصاء والقدر في الاضعمال الاختيارية الصادرة عن العباد ويثبتون علمه تع بهذه الافعال ولا يسندون وجودها ال نلك العلم بل الى اختبار العباد وقدرتهم المقصد الخامس في الحسي والقبيم القبيم عندنا ما نُهى عنه شرعا نَهْى تحريم أو تنزيه والحسن بتخلافه اى ما لمر يُنْهُ عند شرعا كالواجب والمندوب والمباح فان المباح

الاعتراض والله يريف الكفر للكافر ويعترض عليه ويواحفه ويويده أن العبد لا يبيد الالام والامراض وليس مامورا بارانتها وهو مامور بترك الاعتراض عليها فالرصاء اعنى ترك الاعتراص مغاير للارادة ثمر هذه الايات معارضة بايات اخرى هي ادل على المقصود منها الاولى لو شاء الله كَمَعَهم على الهدى الثانيةُ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الثالثةُ ولو شاء لهديكم أجمعين والمعتزلة حملوا المشيئة في هذه الايسات ونظايه هما على مشيئة القسر والالجاء وليس بشيء لانه خلاف الظاهر وتقييد للمطلق من غير دلالة عليه الرابعة اولنك الذبين لمر يرد الله أن يطهر قلوبهم وتطهير القلوب بالايمان فلم يود الله ايمانهم الخامسة انما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا وتزهف انفسهم وهم كاثرون فموتهم على الحكفر مراد لله السادسة ولقد درأنا لجهتم كثيرا من الجنّ والانس والمخلوق لها لا يراد ايمانة وطاعته بل كفره ومعصيته السابعة انما امرنا الشيء اذا اردناه ان نقول له كي فيكور والاستدلال بهذه الاية بعيد جدًّا أذ ليست عامة للكاينات ولا دالة على ارادة المعاصى بل على انه اذا اراد الله شيئًا كونه على ايسر وجه ويمكن أن يُستدلّ بها على أن ايمان الكافر ليس بمراد لله تح أذ لو كان مرادا لكان مكونا واقعا لكنه مدفوع بأن المعنى أذا إردنا تكوينه فيختص بافعاله ولا يتناول للعاصى على رأيهم وذلك أي ما يدل على حجّة مذهبنا وفساد مذهبهم في القرآن كثير ' خاتمة للمقصد الرابع في نقل رأى الفلاسفة في القضاء والقدر قالوا الموجود امّا خسيرٌ محصُّ

لا شرِّ فيه اصلا كالعقول والافلاك وإمَّا لَخْير غالب فيه كما في هذا العالمر

الواقع تحت كُرة القمر فإن المرض مَثَلًا وإن كان كثيرا فالصحّة اكثر منه وكذلك الالم كثير واللّه اكثر منه فالموّجود عندهم منحصر في هذين القسمّين وأمّا ما يكون شرّا محصا او كان الشرّ فيه غالبا او مساويا فليس

له شاء الله ما اشركنا ولا آباونا ولا حرَّمنا من شيء حكي الله تع عنهم انهم قالوا اشركنا مارادة الله ولو اراد عدم اشراكنا لمّا اشركنا ولمّا صدر عنَّا تحريم المُلَّلات فقد اسندوا كفرهم وعصيانهم الى أرادته تع كما ترعمون انتم ثم انه تع رد عليهم مقالتهم ويين بطلانها ونمهم عليها بقوله كذلك كذب الذبي من قبلهم قلنا قالوا ذلك الكلام سُخْبية من النبي ودفعا لمحوته وتعلّلا لعدم اجابته وانقياده لا تفويصا للكاينات الى مشيئة الله فما صدر عنهم كلمة حقّ اريد بها باطل ولذلك نمهم الله بالتكذيب لانهم قصدوا به تكذيب النبي في وجوب الطاعة والمتابعة لان نلك الكلُّب لان نلك الكلام في نفسه صدى وحقَّ وقال آخرًا قُلْ فلله لحجّ البالغة فلو شاء لَهَدىكم اجمعين فاشار الى صدى مقالتهم وفساد غرضهم الثانية كل ذلك كان سَيَّمة عند ربك مكروها فانها تدل على ان ما كان سيئة اى معصية فاقد مكروه عند الله والمكروة لا يكون مرادا قلناً اراد كونه مكروها للعقلاء منكراً لهم في مجاري عاداتهم لمخالفته المصلحة فليس قوله عند ربك ظرفا لقوله مكروها آو اراد بقوله مكروها كونه منهيًّا عنه الجازا وانما يُوتكب هذا التجوز توفيقا للادلة اي جمعا بين هذه الاية وبين ما ذكرناها من الدلايل الثالثة وما الله يريد ظلما للعباد مع أن الظلم س العباد كاير بلا شبهة فبعض الكاينات ليس مرادا قلفا اى لا يبيد ظلمة لعباده لا ظلم بعصهم على بعض فانه كاين ومراد باخلاف ظلمه عليهم فانه ليس بمراد ولا كاينا بل تصرُّفُه تع فيما هو ملكه كيف كان نلك التصرف لآ يكون ظلماً بل عدلا وحقًّا للرابعة والله لا يحبُّ الفساد والفسادُ كاين والمحبِّنُ ﴿ الآرادة فالفساد ليس بمراد قلنا بل الحبِّن ارادة خاصّة وفي ما لا يتبعها تبعثٌ ومواخَدة ونفي الخاص لا يستلزم نفيَ العامر الخامسة ولا يرضى لعباده الكفر والرضاء هو الارادة قلنا السرضاء تسرك

كامنة والامر ظاهر ولهذا يقال في العرف فلان مطاع الامر ولا يقال مطاع الارادة وقد ضايف بعض اعدابنا في العمارة فقال الكفر مراد بالكافر غير مراد من الكافر لان القول الثاني يني عن الرضاء ابالكفر دون الاول وهو لفظي لا طايل تحته الثالث لوكان الكفر مرادا لله تع لكان واقعا بقصائه والرصاء بالقصاء وأجب اجماعا فكان الرضاء بالمكفر وأجبا واللازم بط . لأن الرضاء بالكفر كفر اتفاقا قلنا الواجب هو الرضاء بالقصاء لا بالقصي والكف مقصى لا قصاء ولخاصل إن الانكار المتوجّع نحو الكفر انما فو بالنظر الى الحليّة لا الى الفاعليّة يعني ان للكفر فسبة الى الله سجانه باعتبار فاعلبته له باجهاده اياه ونسبة اخرى الى العبد باعتبار محلّبته له واتصافه به وانكارُه باعتبار النسبة الثانية دون الاولى والرضاء بالعكس اى الرضاء به باعتبار النسبة الاولى دور، الثانية والفرى بينهما ظاهر ونلك لاله ليس يلزم من وجوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضاء به باعتبار وقوعه صفلًا لشيء اخر اذ لوصح ذلك لوجب الرضاء بموت الانبياء وهو بط اجماعا الرابع لو اراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنع عندكم كان الامر بالايمان تكليفا بما لا يطائى لان الايمان عتنع الصدور عنه خ قلنا الذي يمتنع التكليف به عندنا ما لا يكون متعلَّقا للقدرة الكاسبة عادةً امَّا لاستحالته في نفسه كالجمع بين النقيصين وإمَّا لاستحالة صدوره عن الانسان في مجاري العادات كالطيران في للو لا ما لا يكون مقدوراً بالفعل للمكلَّف به والايمان في نفسه امر مقدور يصح إن يتعلَّق به القدمرة الكاسبة عادةً وان لم يكن مقدوراً بالفعل للكافر لأن القدرة عندنا مع الفعل لا قُبْلُه وعدمُ القدورية بهذا المعنى لا يمنع التكليف فان المُحدث مكلَّف بالصلوة اجماع قهذه ثلايل المعقل لهم وربما احتجوا بآيات تدل على انه تع لا يريد الكفر والمعاصى الأولى سيقول الذبين اشركوا

بذلك الطريق الى قولنا كل ما كان فقد شاءه الله احتجوا اى المعتالة على انه تع لا يريد الكفر والمعاصى بوجوة عقلية الأول لو كان تع مريداً لَلْفُرُ الْكَافِرُ وقد امره بالايمان فالأمرُ بخلاف ما يريده يُعَدُّ عُند العقلاء سفها فيلزم السقد في احكام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قلنا لآ نسلم أن الامر بخلاف ما يريده يعدُّ سفها وانما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في ايقاع المامور به توضحه وجوة ثلثة الاول ان. المتحين لعبده عل يطيعه أم لا قد يامره ولا يريد منه الفعل أمّا الأول وهو أن الصادر منه امر حقيقة فلانه أذا أتى العبد بالفعل يقال امتثل أم سيده وأمَّا الثاني وهو انه لا يريد الفعل منه فلانه يحصل مقصودة وهو الامتحان اطاع او عصى فلا سفه في الامر بما لا يريده الآمر الثاني انه اذا عاتب الملك ضارب عبده فاعتذر بعصيانه والملك يتوعده بالقتل أن لمر يُظْهِم عصيانَه فانه يامره بفعل تمهيدا لعذره ويبيد عصيانه فيه قار احدا لا يبيد ما يفصي الى قتلة بل ما يخلُّصه عنه فقد امر بخلاف ما يبيده ولا سفة فان قيل الموجود فهنا صورة الامر لا حقيقتُه فان العاقل لا يامر بما يؤدى حصوله الى هلاكه اجيب بانه قد يامر به اذا علم انه لا يحصل فكان في الامر به فايدة بخلاف الارادة فانها لا تتعلُّق به اصلا الثالث أن المُلْجاء الى الامر قد يامر ولا يريد فعل المامور به بل يريد خلافه ولا يعد . سفيها الثانى من وجوه استدلالاتهم لو كان الكفر مراداً لله تع لكان فعله والاتيان به موافقة لمراد الله تع فيكون طاعة مثابا به وانه بط صرورة من الدين قلنا الطاعة موافقة الأمر والامرغير الارادة وغير مستلزم لها لانفكاكها عنه في الصورة المذكورة وقال الامدى ويدل على إن موافقة الارادة ليست طاعة أنه لو اراد شخص شيئًا من الاخر فوقع المراد من الاخر على وفق ارادة المريد ولا شعور للفاعل بارادته فانه لا يعدّ منه طاعة له كيف والارادة

بها ارادة ولا كرافة لنا أمّا انه مريد للكاينات بأسرها فلانّه خالف الاشياء كلها لما مر من استناد جميع للوادث الى قدرته تع ابتداء وخالق الشم ، و بلا اكراه مريد له بالصرورة وايصاً قد ثبت ان جميع المكنات مقدورة للد تع فلا بد في اختصاص بعصها بالوقوع وباوةاتها المخصوصة من مخصص وهو الارادة وهذا معنى قوله فالصفة المرجّعة لاحد المقدوريني <u> هي الارادة</u> كما مر ولا بد منها اي من الصفات المرجّعة في ايجاد بعض المقدورات دون بعص وفى تخصيص الموجودات المخصوصة باوقاتها وأما انه غير مريد لما لا يكون فلانَّه تع علم من الكافر مَثَلًا انه لا يؤنَّن فكان الايمان منه محالاً لامتناع أن ينقلب العلم جهلا والله تع عالم باستحالته والعالم باستحالة الشيء لا يريده بالصرورة وايصا لو اراده فاما ان يقع فيلزم الانقلاب او لا فيلزم عاجزه وقصوره عن تحقيف مراده ولانه لا يتصور منه أي من العالم باستحالة الشيء صفة مرجّعة لاحد طبقيّه لان احدهما مستحيل والاخر واجب فلا معنى لترجيج الصفة وفيه بحث لان عدم ايمان الكافر مراد لله مع كونه واجبا وايصا هو منقوص بما علمر الله وجوده كايمان الموس فان احد طرفيه واجب والاخر عتنع فلا وجه لترجيج الصفة ويعضُّ فذا الذي هو مذهبنا اجماعُ السلف والخلف في جميع الاعصار والامصار على اطلاق قولهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فان هذا مروى عن النبي عليه السلام وقد تلقّته الامة بالقبول فيصبّح ان يكون موليدا بل ربما يحتبُّج بد ايصا وانما صرَّح بالاطلاق دفعا لتوقَّم التقييد بانعالة تع او بما ليس من انعال العباد الاختيارية كما تأوَّله به المعتزلة ويدفع هذا التوقم انهم كانوا يوردون كلامهم في معرص تعظيم الله واعلاء شأنه والأول وهو ما شاء الله كان دليل الثاني وهو انه تع غير مريد أا لا يكون وذلك لانه ينعكس بعكس النقيص الى قولنا كل ما أم يكن فر يشاءه الله والثاني اعني ما فريشاء فريكن دليل الأول لانعكاسه وق الرخص والغلاء المسعّر هو الله على اصلفا كما ورد فى الديث حين وقع غلاء فى المدينة فاجتبع اهلها اليه عم وقالوا سعّر لنا يا رسول الله فقال المسعّر هو الله واما عندهم فمختلّف فيه فقال بعصهم هو اى السعّر نعل مباشر من العباد اذ ليس ذلك الا مواضعة منهم على البيع والشرى بشن مخصوص وقال اخرون هو متولّد من فعل الله تع وهو تقليل الاجناس وتكثير الرغبات باسباب هى من فعله تع المقصد الرابع انه تع مربد بجميع الكاينات غير مربد بما لا يكون فكل كاين مراد له وما ليس بجميع الكاينات غير مربد بما لا يكون فكل كاين مراد له وما ليس الكل اليه جملة فيقال جميع الكاينات مرادة اله تع لكن اختلفوا فى التفصيل منهم من لا يجوز اسناد الكاينات اليه مفصّلا فلا يقال الكؤ والفسق مامور به لما والفسق مراد لله تع لايهامه الكفر وهو ان الكفر والفسق مامور به لما نعب اليه بعض العلماء من ان الامر هو نفس الارادة وعند الإلباس يجب التوقيف وهو التوقيف دمه

تفصيلاً كما يصبح بالاجماع والنص ان يقال الله خالف كل شيء ولا يصبح ان يقال انه خالف القانورات وخالف القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له كل ما في السموات والارص اي هو مالكها ولا يقال له الزوجات والاولاد لايهامه اضافة غير الملكه اليه ومنهم من يجوز ان يقال الله مريد للكفر والفسف معصية معاقبًا عليها وقالت المعتزلة هو مويد أحميع افعاله غير ارادته لحادثة عند من اثنيتها وأما الفعال العباد فهو مويد الممور بد منها كارد المعاصى والكثر وتفصيله الله فعل العبد ان كان واجها يهد الله وقوعه ويكرد تركه وان كان حراما فبعكسة والمندوث يريد وقوعه

ولا يكره تركه والمكروة عكسه وأمَّا المهاء وافعالُ غير المكلُّف فلا يتعلُّف

اى في الاسناد تفصيلا وذلك الذي ذكرناه من محة الاطلاق اجمالا لا

يتولّد من فعل القاتل عندهم فلما ذا كان احدهما باجله دون الاخر

لولا رُوْمُ الهرب من الإلزام الشنيع وهو القدح في المعجزات لَما قالوا بد وبيار، ذلك انه لما حكم العادة بامتناع موت خلف كثير دفعة امتنع ان ينسب موتهم بقتلهم في ساعة الى الله تع والا كان فعلا منه خارقا للعادة لا الأطهار المعجزة وذلك قدس فيها وأما نسبة موت جماعة قليلة في لحظة واحدة الى الله تع فلا امتناع فيها نحكمُ العادة بالامتناع في الكثير دون القليل هو الذي حملهم على الفرق لمُلَّا يلزمهم ابطال المعجزات اذا نسبوا للميع اليد والجواب أن دعوى الصرورة غير مسموعة والذم لا يستلزم كونه فاعلا وحكم العادة مم لان مثله يقع في الوباء الرابع الرزي وهو عندنا كل ما ساقه الله تع الى العبد فأكله فهو رزق من الله حلالا كان أو حراماً أذ لا يقبح من الله شيء ليس ما ذكره تحديدا للرزى بل هو نفي لما ادَّى من تخصيصه بالحلال وذلك لان مذهب الاشاعرة هو ان الرزي كل ما انتفع به حتى سواء كان بالتغذى او بغيره مباحا او حراما وربما قال بعصهم هو كل ما يترقى به الخيوانات من الاغذية والاشربة لا غير قال الامدى والتعويل على الاول فأن قيل كيف يتصور الانفاق من الرزق بالمعنى الثاني الذي ذهب الية بعضهم وقد قال تع وعا رزقناهم ينفقون اجيب بان اطلاق الرزى على المنفَّف مجاز عندهم لانه بصدده واما هم الى المعتزلة ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم وما من دابّة في الارض الا على الله رزقها فللبهايم رزى ولا يتصوّر في حقّها حلّ ولا حرمة وَفسّروه اخرى بـمـا لا يُمْنَع من الانتفاع به فيلزمهم أنَّ مَنْ اكل لخرام طُولَ هموه فالله لم يرزقه وهو خلاف الاجماع من الامة قبل طهور المعتزلة كل ذلك الذي يرد عليهم ويلزمهم قاع عليهم فساد اصلهم في للحكم على الله بيجوز ولا يجوز وذلك الاصل هو قاعدة لحسن والقبيح العقليين فانهما منشاء لاباطيل كثيرة متفرعة عليها وبطلان الفروع اللازمة شاهد صدى على بطلان اصلها لخامس الأسعار

نعو اللَّهِمْ اهدنا الصراط المستقيم اللهم وتَّقَّنا لما تحبُّ وترضى والطلب انما يكون لما ليس بحاصل والدعوة المذكورة حاصلة فلا يتصور طلبها واختلاف الناس ليس في الدعوة نفسها بل في وجود الانتفاع بها وعدمه الثالث كونه مهديا وموققا من صفات المدح يمدح بهما في المتعارف دون كونه مدحوًا أذ لا يمدم به أصلا فلا يصم حملهما على الدعوة الثالث من تلك الامور الاجل وهو في لليوان الزمان الذي علم الله انه يموت فيد فالمقتول عند اهل القف مايت بأجلد الذي قدّره الله تع لد وعلم انه يموت فيه وموته بفعله تع ولا يتصور تغير هذا المقدر بتقديم ولا تاخير قال تع ما يسبق من امة اجلها وما يستاكرون فأذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون والعتزلة قالوا بل تولد موته من فعل القاتل فهو من افعاله لا من افعال الله تع وقالوا انه لو لم يُقْتَل لعاش الى الله مواجلة اللي قدره الله تع فالقاتل عندهم غير بالتقديم الاجل الذي قدرة الله تع له وادعوا فيه اي في تولده من فعل القاتل وبقائم لولا القتل الصوورة كما التعوها في تولَّف سائر المتولَّدات وانتفادها عند انتفاء اسبابها واستشهدوا عليه بذم القاتل ولخكم بكونه جانيه ولو كإن المقتول مايتا باجلة الذي قدره الله له لمات وان لمر يقتله فهو اي القاتل لمر عَلَبَ مِ مِعَمَلِهِ أَمِرًا لا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحقُّ الدُّمُّ عقلا ولا شرها لكنه مذموم فيهما قطعا اننا كلى القتل بغير حق واستشهدوا ايصا باند ربما قُتل في الملحمة الواحدة الوف وحين نعلم بالصرورة أن موت الجمَّ الغير في الزمار القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك اى ولحكم العادة بالامتناع في الخلق الكثير دون غيرة ذهب جماعة منهم لل إن ما لا يخالف العادة كما في قتل واحد وما يقوب منه واقع بالاجل منسوب الى القاتل والفرق غير بين في العقل لان الموت في كلَّما الصورتين

لا ينفعهم ولا يؤثّر فيهم فلما لم يوقّقوا لللك اللطف فكافهم خُتم على قلوبهم لان قطع اللطف مانع من دخول الايمان كما أن الختم والمطبع والاكنة والاقفال موانع من الدخول الرابع وهو لبعص اصحاب عبد الواحد من المعتزلة منعهم الله الاخلاص الموجب لقبول العمل فكانوا لذلك كمن يُمْنَع دخول الايمان قلبُه بالختم عليه لان الفعل بلا اخلاص كلا فعل وهو اى ما ذكروة من التاويل مع الابتناء على اصلهم الفاسد وهو ال منع الايمان وخلف الصلال قبح فلا يجوز اسناده الى الله سجانه وسياتيك ييان فسانه يبطله نكرُ الله فذه الاشياء في معرض امتناع الايمان منهم لاجل ذلك حيث قال سواء عليهم االذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون ختم الله على قلوبهم اى لا يؤمنون لاجل الختم ونلك لان قوله ختم استيناف لبيان السبب وشيء عا ذكرتم لا يصلي لذلك اى لكونه سببا لامتناع الايمان فان مجرد الوصف بالختم والطبع وجعل الاكنة على قلوبهم لا يمنع الايمان وكذا الوسم بعلامة عبرة ومنع اللطف والاخلاص لا يقتضى آمتناع الايمان فلا يصرِّح للحمل عليها الثاني من تلك الامور التي يأولونها التوفيق والهداية فإن الشيخ الاشعرى واكثر الائمة من المحابه حملوا العوفيف على خلف القدرة على الطاعلا وهو مناسب للوضع اللغوى لان الموافقة في الطاعة وبخلف القدرة لخادثه على الطاعة جصل تهيُّو الموافقة وقال امام الخرمين التوفيق خلق الطاعة لا خلف القدرة اذ لا تاثير لها وحملوا الهداية على معناها للقيقى اعنى خلف الاقتداء وهو الايمان والمعتزلة اولوهما بالدعوق الى الايمان والطاعة وايصاح سبيل المراشد وتيسير مقاصدها والزجر عن طُرنى الغواية كما في قولة وأما دمود فهديفاه إذ لا شبهة في امتناع حمله على خلف الهدى نبهم والذي يبطله اي عدًا التاويل امور الاول اجماع الامة على اختلاف الناس فيهما اي في التوفيق والهداية فبعضهم موتق مهدى وبعصهم ليسوا كذلك والدعوة عامة لجميع الامة لا اختلاف فيها فلا يصرح تاويلها بها الثاني الدعاء بهما

الصادر عند تع لا يكون بسبب الوهاء وتوليده اياه ومن جوز التوليد في انعاله جوز كون الالم الصادر عند متولدا من الوهاء ويُعْلَم من كوند مبنيًا على الغرع الثانى ان العبارة الظاهرة فهنا أن يقال هل يمكن من الله تع احداث الالم بالوهاء أو لا وح يكون جزئيا من جزئيات الغرع الشانى فلا حاجة الى افراده ولذلك لمر يذكره الآمدى ' المقصد الثالث في

البحث عن امور صرّح بها القرآن وانعقد عليها الاجماع وهم يـآوّلونها الأول الطبع قال تع بل طبع الله عليها بكفرهم والنحتم خستم الله على قلوبهم والأَكنّة وجعلنا على قلوبهم اكنّة أن يفقهوه ونحوها كالاقفال فى قلوله أم على قلوب اقفالها فذهب أهل الحقّ ألى انها عبارة عن خسلف الصلال فى القلوب ونلك لان هذه الامور. فى اللغة موانع فى للقيقة وانسما سبيت بذلك لكونها مانعة وخلّف الصلال فى القلوب مانع من الهدى فصم تسميته بهذه الاسماء لان الاصل هو الاطراد إلّا أن يمنع مانعٌ والاصل في القراد إلّا أن يمنع مانعٌ والاصل

عدمه فمن انتعاه يحتاج الى البيان والمعتزلة اولوها بوجوة الاول وهو لاوايل

العتزلة ختمر الله على قلوبهم الى آخر الايات اى سمّاها مختوما عليها ومطبوعا عليها ومجعولا عليها اكتّة واقفالٌ ووصفها بذلك كما قال تعع وجعلوا الملايكة الذين هم عباد الرحمن اناتا اى سمّسوهم بمذلك ورصفوهم بلانوثة اذ لا قدرة لهم على الجعل القيقى الثاني وهو للجُبّائي وابنه ومن تابعهما وسمها اى وسم قلوب الكقار بسمات وعلامات يعرفها الملائكة فتميّز بها الكافر من المؤمن ونلك لان الختم والطبع في اللغة فو الوسم ولا يمتنع ان يتخلف الله في قلوب الفجّار سمة تتميّز بها عن قلوب الابرار ويتبيّن تلك السمة الملائكة فيذمون من اتسم بها وفي ذلك

مصلحة دينية لانه اذا علم العبد انه اذا كفر وسم بسبة يتحقف بها نمُّه ولعنُه من الملائكة كان ذلك سببا لانزجاره عنه الثالث وهو للكعبى

منع الله تع منهم اللطف المقرب الى الطاعة المبعد عن العصبة لعلمه انه

من قول الحكماء سبب الالم تفرُّقُ الاتَّصال والوقاء يتولَّد من الاعتماد وذلك لان الالم بقدر الوهاء قلَّة وكثرة لا بقدر الاعتماد ولذلك يولمر الاعتماد الواحدُ العصو الرقيق الرخو أَشْعافَ ما يؤلم العصو القوقى المكتنز رما هو الّا لاختلاف ما يوجب ذلك الاعتماد فيهما مهم الوهاء فان التفرق لخاصل منه في الرخو اكثر واقوى من لخاصل في المكتنز ولا يكون الالمر متولّدا من الاعتماد بل من الوهاء لان خاصّية التوليد اختلاف المتولّدات بحسب اختلاف اسبابها وللواب ان اختلاف الوهاء المتفاوت في القلَّة والكثرة والقوَّة والصعف من الاعتماد الواحد كاختلاف الألم المتفاوت من الوقاء الواحد والصحيح كما في الابكار من الاعتماد الواحد اي في ان كلَّا منهما اختلاف في امر متولَّد من شيء واحد بلا اختلاف فيه فلم لا يستند هو اي اختلاف الالم على تقدير تولُّده من الاعتماد آلى اختلاف القابل كما أستند اليه اختلاف الوهاء على ما اعترفتم به ولخاصلُ انكم جوّزتم استناد الوهاء المختلف الى الاعتماد الواحد وعلَّلتم ذلك باختلاف العصوين في قبول الوهاء فإن الرقيف الصعيف بذلك اولى فلم لا تجوّرون استناد الالم المختلف الى الاعتماد الواحد بواسطة اختلاف القابل فلا حاجة الى توسيط الوهاء بين الالم والاعتماد كما لا يخفى وايضا فيبطله اى يبطل تولَّد الالم من الوهاء تفاوت الالمر تفاوتا لا يوجد في الوهاء كما يحصل براس الابرة وما يحصل بذُفابة العقرب فان فلين الالمين يتفاوتان جدًّا وليس يوجد فذا التفاوت في الوهاء لخاصل في الموضعين بلربما كان ما يحصل من الوهاء بذنابة العقرب اقلَّ عَا يحصل براس الابرة بكثير مع أن حال الالم على عكس فلك فلا يكون متولّدا منه التاسعُ وهو اخر الغروع المذكورة في الكتاب على يمكن احداث الالم بلا وهاء من الله تع ام لا عذا مبنى على ما تقدم في الفرع الثاني فمن لم يجوز أن يكون فعلم تع متولّدا حكم بأن الالم

يعلبوا إن كلَّا مِن الْحِاوِرة والوقاء في ابتدائم كهو في دوامة فافا لم يكرر فناك مانع من التوليد لزم من عدم توليدهما في الدوام عدم توليدهما في الله ومن توليدهما في الحدوث توليدُهما في البقاء ولو اخدوا خصوص الابتداء او ما لازمه شرطاً في التوليد لزمهم فالله في جميع الاسباب البولدة ولم يقولوا بع السادسُ اختلفوا في الموت المتولّد من للبر على لاصل عقيبة هل هو متولّد من الآلام المتولّدة من الجرح فنفاه قوم واثبته اخرين والنافي له مُراغم لاصله في التوليد لأنَّ ترتّب الموت على الآلام يقتصى تولَّده منها كما في ساد المتولّدات والمُثّبت له مراغم للاجماع فل الامَّة اجمعوا على أن المستقلُّ بالاماتة والاحياء فو الله سبحانة والكتاب فإن نصوصه دالة عليه قال تع هو جيبي ويميت رقي الذي جيبي ويميت السابع قد اختلفوا في الطعوم والالوان التي تحصل بالصرب وغيره من افعال العبد هل في متولَّدة من فعلم أو لا وذلك كلون الدبس وطعمة المصلين بصربه بالمسواط عند طبخه فاثبته قوم وقالوا مثل هذا الطعم واللون متولَّق من فعله لحصولة بفعله وعلى حسبة ومنعة اخرون وقالوا لا يقع شيء من الالوان والطعوم من العباد لا مباشرة بقدرتهم وهو طاهم ولا متولّدة من افعالهم واللا لحصل ذلك الطعم او اللون بالضرب او نحوة من انعال العباد في كل جسم لآن الاجسام متماثلة لترصّبها من للواهر الافراد المتجانسة فيقال لهم بعد تسليم تماثل الجواهر لم لا يستند حدوث الطعم واللون المثولد من بعل العبد في بعض الاجسام دون بعض ال اختلاف اعراص فيها في شرط لحدوث ذلك اللون والطعم فيها فلا يحدث شيء منهما في جسم اخر لم يوجد فيه شرطه وان تعلَّق به نلك الغمل الثامي قد اختلفوا في الالم لخاصل من الاعتماد على الغير بعرب او قطع فقيل انبه يتولَّم من الاعتماد وهو مذهب جمهور المعتزلة رقال ابو هاشم في المعتمد من قوليد الله يتولَّف من الوهاء وكانت اخدلت

من منع الشبهة توليدًه دفع فعل العبد لفعل الله تع وذلك بط بخلاف دفع الشبهة توليد ابتداء النظر الذي هو فعل العبد ايصا قلنا يلزمكم مثلًه في امساك الايد القوى الشيء الذي يتحرّك عند اعتماد الرياح العاصفة عليه من أن تحرّكه تلك الريام سواء كان تحرّك ذلك الشيء فعلا مباشرا للرب او متولدا من فعله الذى هو حركة الرياح فما هو جوابكم فهو جوابنا الرابع من تلك الفروع الاصوات والآلام لخاصلة بفعل الادميين لا تحصل الا بالتوليد أذ لا يعقل وجود صوت الا باعتمادات لبعض الاجرام على بعض واصطكاك بينهما وكذا الحال في الالم لخاصل من الادمي فلو كانت هذه الامور واقعة بطريق المباشرة لما توقفت على هذه الاسباب والجوابُ لا نم انها اسباب بل جاز ان تكون شروطا لوقوعها من القدرة مباشرةً وزاد أبو هاشم التاليفات على الاطلاق لتوقفها على المجاورة فتكون متولدة منها وجوابُه ما عرفتَ آنفا ومنعه ابو على في التاليف الـقـايــم بجسمين هما او احدهما محل القدرة كمن ضمّر اصبعه الى اصبعه او صمر اصبعه الى جسمر اخر وقال هذا التاليف يقع بغير توليد بخلاف التاليف القايم بمحلَّين غير محلَّ القدرة كجسمين مباينين لحلَّها فانع لا يقع بغير التوليد لان الفعل الصادر عن العباد في محلّ خارج بتمامه عن محلّ قدرتهم لا يكون مباشرا بالاتفاق بين القايلين بالتوليد الخامس منها القايلون بالتوليد قسموا السبب المولّد الى ما توليده في ابتداء حدوثه دون حال دوامه والى ما توليده حال حدوثه ودوامه اذا لم يمنعه مانع الاولُ كالمجاورة المولّدة للتاليف والوهاء اي تفرَّق الاجزاء المبنيّة بنينًا الصحّة المولّد للالم فانهما يولدانهما حال للمدوث لا حال البقاء والثاني كالاعتماد اللازمر السفتي فاله عند انتفاء الموانع يولد الخركة الهابطة حال حدوثه ودوامه قال الآمدى فعبوا الى فالكه ولمر

فى للقيقة راجع ألى الفعل المتولد والعرض وجوزه بعصهم ووافقهم أبو فاشم في القول الاخر لما يحكم ويشهد به الحسُّ من حركة الاغصار، والارراق على الاشجار بحركة الرياح العاصفة واعتمادها عليها ولاشك ان حركة الرياح واعتمادها من فعل الله تع بالمباشرة فيكون حركة الاغصان والاوراق من فعلم توليدا والجوابُ ما سبق في فعل العبد من أنَّ ترتُّبَ فعل على اخر لا يستلزم أن يكون مسببا له لجواز أن يكون الجميع بقدرة الله تع ابتداء ويكون الترتب بمجرد اجراء العادة الثالث من الفروع قالوا العلم النظري يتولد من النظر ابتداء ولا يتولد من تذكر النظر يعنى انه اذا غفل عن النظر والعلم بالمنظور فيه ثم تذكّر النظر فالعلمر لحاصل عند التذكر لا يكون متولدا منه بل مقدورا مباشرا بالقدرة ونلك لوجهين اشار الى اولهما بقوله بل هو اى تذكِّر النظر صروري مهم فعل الله تع وليس مقدورا للبشر فلو وقعت المعرفة بالله به اي بالنظر حالً كونه متذكرا لكانت المعرفة ضرورية من فعل الله ايضا فامتنع التكليف بها رخرجت عن أن يكون مامورا بها وهو بط أجماعا وأشار الى ثانيهما بقوله ولانه اى تذكر النظر - اى حين كونه مولَّدا يولِّد العلمُ ولو عارضه الشبهة اى لو كان التذكر مولِّدا للعلم لولَّده وان عارضه شبهة لانه قبل معارضتها كهو بعدها وجواب الاول ما مر من انه مبنى على ان التكليف لا يكون الا بما هو مقدور للعبد ومخلوق له وقد بيتنا بطلانه في مسئلة خلف الاعمال وجواب الثاني لا نم امكان عروض الشبهة مع تذكر النظر الصحيم وكلامنا فيه ولا يمتنع التوليد عند عدمها كما في ابتداء النظر وان سلَّمنا امكان عروض الشبهة عند تذكر النظر الصحيم فذالك يمنع توليد التذكر عند عروض الشبهة ولا يمنع توليده عند عدمها كما في ابتداء النظر فان عروض الشبهة يمنع توليده ولا يمنع ذلك توليدًه حالً

علمها فان قيل الشبهة من فعل العبد والتذكر من فعل الله تع فيلزمر

اى في الجبل من قدرة الذرة اعداد من الحمل موازية لاعداد اجرادً فيرتفع الجبل بها اى بتلك الاعداد من للمل وذلك مح صرورة وللواب انه اى القول بامتناء اجتماعهما يناقض اصلكم في جواز اجتماع المثلين في محل واحد فان المعتزلة جوزوا اجتماعهما مطلقا الا شرنمة منهم فانهم فصلوا وقالوا لا يجوز الاجتماع بين حركتين متماثلتين ويجوز في غيرهما كما في المرصد الرابع من الموقف الثاني تمر نقول ليس يلزم من تجويز المِاشَرة فيما يقع تولَّدا اجتماعُ المثلين آذ قد يكون تاثيرة بالمباشِّرة في عين ما وقع بالتولد مشروطا بشرط عدم السبب كما أن وقوعه تولدا مشروط بوجوده فلا يلزم اجتماع المثلين لامتناع اجتماع شرطهما بل يكورن وقوع كل من المباشر والمتولَّد بدلا عن الاخر ويحتمل الكلامُ وجها اخر وهو إن تاثيره بالمباشرة في عين ما وقع بالتولِّد لا في غيره وذلك التاثير على سبيل البدل كما ذُكر كيلا يلزم اجتماع تاثيرين على شيء واحد بعينه وهذا الوجه هو المفهوم من ابكار الافكار والموافقُ لذكر لفظة العين الثاني من الفروع قد منع بعض المعتزلة من ثبوت الفعل المتولد اله تع بل جميع افعاله عندهم بالمباشرة ومقدورة بالقادرية من غير توسط سبب ووافقهم عليه ابو هاشم في احد قولَيْه والله احتار في فعله الى سبب هو المولِّد لذاك الفعل كاحتياج العباد الى اسباب المتولِّدات وهو على

و المورد المناع النقل الحياج العباري تع بناء على امتناع وقو على الله من ولاواب ان ذلك اى لزوم احتياج الباري تع بناء على امتناع وقوع الفعل المتولد بدون السبب وقد عرفت بطلانه بما اوردناه على النفرع الاول من جواز وقوع المتولد من فعل العبد مباشرا له وقد قبال به ابو هاشم ايضا في الغايب في احد قوليه وإن منعه في الشاهد مطلقا مع انه المالاحتياج الى السبب المولّد لا يزيد على امتناع وجود الاعراض بدون العالم المولّد لا يزيد على امتناع وجود الاعراض بدون الحالم المولّد المتباجه في ايجاد الاعراض الى اينجاد للواهر فما هو العذر هناك فهو العذر ههنا والنحقيق انه لا محذور لان الاحتياج فما هو العذر هناك فهو العذر ههنا والنحقيق انه لا محذور لان الاحتياج

الفعل المباشِّم المقدور للعبد كفي ذلك في حسن الامر والنهي والمدير والذم وفي النسبة وان لمر تكي هذه الافعال مقدورة لهمر متولدة مي انعالهم واجاب الآمدي عما جعله رجها أوّل بما اسلفه في الانعال الماشرة من أن كل عاقل يجد من نفسه أن فعلم الاختياري مقارن لقدرتم وقصده لا أن قدرته مؤدَّة في فعلم وكذا لخال في المتولدات قال والذي نخصَّم ههنا انّا وإن سلّمنا وقوع الافعال المباشرة بالقدرة على حسب القصد والداعية فهو غير متصور في المتولدات اذ المتولد عندهم قد يقع بعد عجز فاعل السبب وبعد موته بدهرٍ طويلٍ فكيف يكون على حسب قصده وداعيته وان سُلّم كونُها على حسبهما لم يلزم منه أن تكون من العاله لان المياشر انما كان فعلا له لا لمجرَّد ذلك بل وقع استقلال قدرته بالايجاد بلا احتياج الى سبب والمتولد يحتاج الى السبب قطعا واجاب عما جعله وجها ثانيا بما سبق في خلف الاعمال وهو ان الاختلاف اي التفاوت أنما هو في كثرة المقدورات لكثرة القُدر وليس في ذلك ما يدل على رقوع الفعل بالقدرة واجاب عن الوجوة الثلثة المذكورة في الكتاب بكفاية اجراء العادة ولك ان تقول جاز ان يكون وجود الاندفاع على حسب القصد والارادة بطويق الخلق على سبيل العادة وكذا لحال في تفاوت لخمل حسب اختلاف القدر فلا يصح دعوى الصرورة وتأييدها ولما ابطلنا اصل التوليد بطل ما هو متفرع عليه فلا حاجة الى نكر فروعه والجواب عنها لكنا نذكرها تنبيها على ما وقع في آرائهم من الاصطراب والتنافي الاولُ من تلك الفروع أن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة بمتنع باتفلى المتتزلة ان يقع مباشرا بالقدرة للحادثة من غير تُوسط السبب والآ جاز اجتماع مباشر ومتولك في محلّ واحد وذاك لان وجوده فيه بوجود سببه ممكن بلا رببة والمفروض انه يمكن وقوعه فيه مباشرا فقد جاز وجودهما فيه مع اتحاد القدرة المؤثرة فيهما وهما مثلان واجتماع المثلين مهم مع انه يُقْصى الى جواز حمل الذَّرَّة للجبل العظيم بان يحصل فية

الله لجاز تحرُّكُ للبل باعتماد الصعيف النحيف وعدم تحرُّك الخردلة باعتماد الايّد القوى بان يخلف الله للركة في الجبل دون الفردلة وانّه مكابّرة صرَّفةً فاتصم إن المتولدات مستفدة الى القدرة لخادثة لا مباشرة بل بتوسط المعال أخر والآمدي جعل هذا التأييد وجها ثانيا من دلايلهم واما الاحتجاج فلهم فيه وجوه الاول ورود الأمر والنهى بها اى بالاقعال المتولدة كما وردا بالافعال المباشرة وذلك كحمل الاثقال في للحروب وللحدود وبناء المساجد والقناطير والمعارف النظرية كمعرفة الله وصفاته ومعرفة احكام الشرع والايلام بالصرب والطعم والقتل في للهاد مع الكفار فانها كلها مأمور بها وجوبا او ندبا والملامر ما لا ينبغي ايلامه منهتي عنه فلولا ان هذه الانعال متعلقة بالقدرة الحادثة لما حسى التكليف بها والحتّ عليها كما لا يحسن التكليف بايجاد للواهر والالوان ولا شبهة في انها ليست مباشرة بالقدرة فهي بواسطة الثاني المدبح والذم فلن العقلاء يستحسنون المدر والذم في امثال هذه الافعال ويحكمون باستحقاق الثواب والعقاب وذلك يدل على انها من فعل الغبد الثالثُ نسبة الفعل الى العيد دون الله كما في قولهم حمل فلان الثقيل وآلم زيدا بالصرب وليس هذا من قبيل المجاز عندهم بل من الاسناد للقيقى فدلّ على أن الفعل منه وللواب بعد ما تقدم في الافعال المباشرة من أن الأمر والنهي والتكليف بالافعال باعتبار انها دواع فيخلف الله تع الفعل هقيبها وان استحقاق المدر والذم باعتمار محلية لا باعتمار الفاعلية وترتب الثواب والعقاب كترتب سادر العاديات واما حديث النسبة فمبنى على الظاهر بحسب العُرْف وكالأمنا في الواقع بحسب الحقيقة أنه اي الجواب بعد ما تقدم انه لمر لا

يكفى اجراء العادة خلف هذه الافعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك هذا الجار متعلف بقوله لا يكفى ال لم لا يكفى الاجراء في جميع ما ذكر فانه تع لما اجرى عادته باجاد هذه الأفعال التي حكم طبيها بالمتولد عقيب

بطلانم وهذا الاحتجاج الدالّ على لزوم للحال للتوليد في المثال المذكور لا يلزم ضرارا وحفصا القايلين بعدم التوليد فيما قام بغيم محلّ القدرة وبيانُه على ما في الأبكار أن المتولّدات منها ما في قايمة بمحلّ القدرة كالعلم النظري المتولد من النظر ومنها ما في قايمة بغير محلّ القدرة فاختلف المعتزلة فذهب بعضهم الى انها بأسرها فعل لفاعل السبب وارر كان معدوما حالً وجود المتولد كمن رمى سهما ومات قبل بلوغ السهمر الميَّةَ فان الاصابة والآلام الحادثة منها من فعل الميت وذهب ثمامة بن ابرشَ الى انها كلها حوادث لا أحدث لها والنَّظَّامُ الى إن المتولدات برَّمَّتها من نعل الله لا من فعل العبد الفاعل للسبب وذهب ضرار بي عمرو وحفس الفرد الى أن ما كان منها في محلّ قدرة الفاعل فهو فعلم وما كان في محلّ مباين لحلها فما رقع منه على وفف اختياره فهو ايصا من فعله كالقطع والذبير وما لا يقع على وفقه فليس من فعله كالآلام في المصروب والاندفاع في الثقيل المدفوع وحركة للسم المفروص من القسم الاخير فالالزام بها لا يقوم حُجّة عليهما والمعتزلة القايلون باسناد المتولدات الى العباد ادّعوا الصرورة تارق كأفي للسين واتباعه وجنحوا الى الاستدلال اخرى كالجمهور منهم اما الصرورة فقالوا من رام دَفْعَ حجر في جهة اندفع اليها بتحسب قصدة وارادته فيكون اندفاعه صادرا عن الدافع وفعلا له وليس هذا الاندفاء فعلا له مباشرا بالاتفاق منا ومنكم فهو بواسطة ما باشره من الدفع ومتولد منه وكذا الكلام في حصول العلم النظري من النظر وحصول امثاله من اسبابها واعلم أن الآمدى جعل اندفاع للحر على حسب قصده وارادته وجها اول من وجوه استدلالاتهم وليس في كلامه ما يدل على إن ابا لخسين ادعى الصرورة ههنا ويويّد واختلاف الافعال التي سُمّيت متولدة باختلاف القدر الثابتة للعباد فالأيّدُ يقوى على حمل ما لا يقوى على حمله الصعيف ولو كان الفعل المتولد واقعا بقدرة

التحسر وطلب الرجعة نحو ارجعوني لعلى اعمل صالحا لو ان لي كرة فاكون من المومنين الجوابُ أن هذه الايات معارضة بالايات الدالة على أن جميع الافعلل بقصاء الله وقدرته وايجانه وخلقه نحو والله خلقكم وما تعملون أي عَملكم خالق كل شيء وعملُ العبد شي وعملُ لما يريد وهو يريد الايمان اجماعا فيكون فعالا له وكذا الكفر اذ لا قايل بالفصل ومعارضة بالايات المصرحة بالهداية والاصلال والختم نحو يُصلّ به كثيرا ويهدى به كثيرا وختم الله على قلوبهمر وفي محمولة على حقايقها كما هو الظاهر منها وانت تعلم ان الظواهر اذا تعارضت لم تُقْبَل شهادتها خصوصا في المسائل اليقينية ووجب الرجوع الى غيرها من الدلايل العقلية القطعية وقد مرّ منها ما فيد كفاية لاثبات مذهبنا ، القصد الثاتي في التوليد وفروعة اعلم أن المعتولة لما استدوا أفعال العباد اليهم ورأوا فيها ترتبا وراوا ايصا أن الفعل المترتب على فعل أخر يصدر عنهم وأن لمر يقصدوا اليه اصلا فلم يمكنهم لهذا اسناد الفعل المترتب الى تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقُّفه على القصد قالوا بالتوليد وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا اخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح فان الاولى منهما أوجبت لغاعلها الثانية سواء قُصَدَها اولم يقصدها والمعتمِّدُ في ابطاله اي ابطال التوليد ما بينًا من اسناد جميع المكنات الى الله تع ابتداء وقد يُحْتَجِّ عليه اى على ابطاله بانه يلزم من التوليد امّا اجتماعُ قادريْن مستقلَّيْن على مقدور واحد واما الترجيج بلا مرجم وذلك لانه اذا التصف جسم بكف قادرين وجذبه احدهما ودفعه الاخر في زمان جذبه آلى جهته فان قلنا حركتُه اى حركة ذلك الجسم وفي واحدة بالشخص تولدت من حركة اليد فامًّا بهما أي بالجذب والدفع معا فيلزم مقدور بين قادرين مستقلّين بالتأثير وقد مر استحالته واما باحدهما فقط وهو تحكم محص معلوم

تكليف بتحصيل الحاصل وانه اي تحصيل لخلصل محال فيكور التكليف به ضليعا لا طايل تحتم وان كان في حال عدمها فغير العلرف بالمكلف وصفاته للحتاج البهافي حجة التكليف منه وصدوره عند كالعلم والقدرة والارادة وغيرها عُافلً عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالحال وعار عن الغايطة ورُدَّ عليم بما مرَّ من أن الغافل من لا يتصور لا من لا يصدّى وبأس التكليف انما هو للعارف به وبصفاته المنكورة ليعرفه من جهات اخرى كالوحدانية رغيرها من الصفات التي لا يتوقف معرفة التكليف على معرفتها وربّما احتبّم الخصم على كون العبد موجدا لافعاله بظواهر اهات تُشْعر بمقصود، وهي انواع الاولُ ما فيه اضافة الفعل الى العبد نحو قوَيْل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ذلك بلن الله لمر يكن مغيّرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيّروا ما بانفسهم الثاني ما فيه مدر ونمّر نحو وابراهيم الذي وفي وكيف تكفرون وما فيه وعد ووعيد كقوله تع من جاء بالحسنة قله عشر امتالها ومن يعص الله ورسوله قان له قار جهنمر وهو اكثر من أن يُحْصَى الثالثُ الايات الدالة على أن افعال الله تع منزَّقة عما يتَّصف به فعل العبد من تفاوت واختلاف وقبيح وظلمر كقوله تع ما ترى في خلف الرحمن من تفاوت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الذي احسن كل شيء خلقه وما ظلمناهم

لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الذي احسن كل شيء خلقه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الرابع تعليف افعال العباد بمشيمتهم اي الايات الدالة عليه نحو فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر للحامس الامر بالاستعالة نحو اياك نستعين استعينوا ولا معنى للاستعانة فيما يوجده الله تع في العبد بل فيما يوجده العبد باعافة من ربع السادس اعتراف الانبياء بذنبهم كقول آدم عم ربنا ظلمنا انفسنا وقول يونس عم سبحانك

انى كنت من الظالمين السابع ما يوجد في الاخرة من الكفار والفسقة من

افعال نفسه كان كذلك بخلاف افعال غيره الثالثُ الفعل عند استواء الدامي الى الفعل والترك ممتنع لان الرجحان يناقص الاستواء وعند رجحان احدهما يجب الراجيح ويمتنع الاخر المرجوم فلا قدرة للعبد على فعلم فبطل تكليفه بم ويرد عليه ذلك النقص وحلَّم أن وجوب الفعل لمجموع القدرة والداعية لا يُخْرجه عن القدورية بل يحققها وكئا امتناعة لعدم الدواى فإن معنى كونة قادرا انه انا حصل له الارادة الجازمة بواسطة الداعية مع ارتفاع المانع الثر فيه الرابعُ ايمان الى لهب مأمور به اى أمر بان يونن دائما وهو ممتنع لانه تع اخبره بانه لا يسؤس والايثمان تصديق الرسول فيما عُلمر مجينه به ومما جاء به انه لا يومن فيكون هو في حال ايمانه على الاستمرار مأمورا بان يؤمن بانه لا يومن ويصدّي بانه لا يصدَّق فهو اي تصديقه في عدم تصديقه مع كونه مصدَّق مستمرًا تصديقٌ بما عَلمَ من نفسه خلافًه صرورةً اي اذا كان مصدَّقا كل عالما بتصديقه علما ضروريا وجدانيا فلا يمكنه و التصديف بعدم التصديف لانه يجد في باطنه خلافه وهو التصديق بل يكون علمه بتصديقه موجبا لتكذيبه في الاخبار بانه لا يصدّن وانه أي ايمانه المشتمل على ما ذكر محال لاستلزامه للجمع بين التصديق والتكذيب في حالة واحدة واذا كان المكلّف به محالاً لم يكن للتكليف باتبانه فايدة واعتُرض عليم بان الإيمان واجب بما عُلم مجيعة بدلا بما جاء بد مطلقا سواء عَلمَه المكلُّفُ او لم يعلمه ولا نسلم أن هذا الخبر مما عَلمَ أبو لهب مجيمً بد حتى ياتم تصديقه فيه وتلخيصه أن الايمان هو التصديف الاجمالي اي بلي كل ما جاء بد فهو حقّ وليس في هذا التصديق الاجمال من ابي لهب استحالة واما التصديق التفصيلي منه فهو مشروط بعلمه بوجود هذا الخبر ومستلزم للجمع بين النقيصَين فهو لخال دون الاول فليتأمن الخامس التكليف واقع بمعرفة الله تع اجماعا فإن كان ذلك التكليف في حال حصول المعرفة فهو وعاقب عقيب افعال اخرى ولِم لم يفعلهما ابتداء ولم يعكس فيهما واما

التكليف والتأديب والبعثة والدعوة فانها قد تكون دواى للعبد ألى الفعل واختياره فيخلف الله الفعل عقيبها عادة وباعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعى يصير الفعل طاعة وذلك اذا وافق ما دعاه الشرع اليه ومعصية اذا خالفه ويصير علامة للثواب والعقاب لاسببا موجبا لاستحقاقهما ثم أن هذا الذى ذكروه إن لَزِمَ القايلَ بعدم استقلال العبد في افعاله فهو

لازم لهم ايصا لوجوة الاول ان ما علم الله عدمة من افعال العبد فهو كتنع الصدور عن العبد والا جاز انقلاب العلم جهلا وما علم الله وجودة من افعالة فهو واجب الصدور عن العبد والا جاز ذلك الانقلاب ولا مخرج عنهما لفعل العبد وانه يبطل الاختيار اذ لا قدرة على الواجب والمتنع فيبطل ح التكليف واخواته لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم فما لزمنا في مسئلة خلف الاعمال فقد لزمكم في مسئلة علم الله تع بالاشياء قال الامام الرازى لو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على ان يوردوا على هذا الوجد حرفا الا بالتزام مذهب عشام وهو انه تع لا يعلم الاشياء قبل وقوعها واعترض عليه بانه تابع المعلوم على معنى انهما على المنابقة و العلوم الا ترى ان صورة القرس مثلا على المام الرازى في هذه الهيئة المخصوصة لان الفرس في حد نفسه على المام الرازى و في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس مثلا انما يتحقق اذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس ولا مدخل العلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار والا

الوجهُ الثانى ما اراد اللهُ وُجودَه من افعال العبد وقع قطعا وما اراد عدمه منها لم يقع قطعاً فلا قدرة له على شيء منهما اصلا ويرد عليه ايصا النقص بالبارى سبحانه على ان المعتولة فاهبون الى ان ما اراد الله او لم يرده من

من الفعل والترك وايضا لا فرى بين أن يعذُّب الله العبد على ما أوجده فيه وبين ان يعذُّبه على فعل يجب حصوله عند حصول ما اوجده فيه لانه لا فرى في العقول بين فاعل القبيح والظلم وبين فاعل ما يوجب القبير والظلم فمن اعترف بوجوب حصول الفعل عند حصول الارادة للاارمة انست عليه باب القول بالاعتزال فظهر أن أبا لخسين انكر الاعتزال في هذه المسلَّة وان تلك المبالغة منه تموية وتلبيس النهى كلامه واما غيرة اي غير الى للسين فيستدل عليه اي على ان العبد موجد لافعاله بوجوه كثيرة مرجعها الى امر واحد وهو انه لولا استقلال العبد بالفعل على سببيل الاختيار لبطل التكليف بالاوامر والنوافي لان العبد اذا لريكن موجدا لفعله مستقلا في ايجاده لم يصبِّي عقلا ان يقال له انعلْ كذا ولا تفعلْ كذا وبطل التأديب الذي ورد به الشرع اذ لا معنى لتأديب من لا يستقل بايجاد فعلم وارتفع المدح والذمّ اذ ليس الفعل مستندا اليه مطلقا حتى يُمْدَر به او يُكُمّ وارتفع الثواب والعقاب الواردُ بهما الوعدُ والوعيدُ ولم يبق للبعثة فايدة لأن العباد ليسوا موجدين لافعالهم فمن ايس لهم استحقاق الثواب والعقاب عليها بل في مخلوقة لله تع فيجوز ج ان يعكس فيعاقب الانبياء واتباعهم ويثيب الفراهنة واشياعهم فلا يتصور منفعة للبعثة اصلا والحواب منع الملازمات المذكورة وهو أن المدح والذم باعتبار المَحَلَّية لا باعتبار الفاعلية حتى يشترط فيه الاستقلال بالفعل وذلك كما يُمْدَع الشيء ويُذَمّ بحسنه وقاجه وسلامته من الآفة وعافته فان ذلك باعتبار أنه محلَّ لها لا مؤتّر فيها واما الثواب والعقاب المترتبان على الافعال الاختيارية فكسائر العاديات المترتبة على اسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلى واتَّجاه سوَّال وكما لا يصمِّ عندنا أن يقال لمر خلق الله الاحتراق عقيب مسيس النار ولم لم يحصل ابتداء او عقيب مماسة الماء فكذا فهنا لا يصم أن يقال لم اثاب عقيب افعال مخصوصة

نهاية العقول والعجب من الى الحسين البصرى الد خالف اصحابه في قولهم القادر على الصدُّين لا يتوقف فعله لاحدهما دون الاخر على مرجَّم وزعم أن العلم بتوقف ذلك أي فعله لاحدهما دون الاخر على الداعي الى احدهما صرورى وزعمر أن حصول الفعل عقيب الداعي وأجب ولزمع من الاعتراف بهاتين المقدّمتين عدمُ كون العبد موجدا لفعلم كما هو مذهبنا ثمر بالغ في كون العبد موجدا وزاد على كل من تقدّمه حتى ادعى العلم الصرورى بذلك قال الامام وعندى أن ابا لخسين ما كان عن لا يعلم أن القول بتينك المقدّمتين يُبطل مذهب الاعتزال يعني في مسمّلة خلف الاعمال وما يبتني عليها لكنه لما ابطل الاصول التي عليها مدار امر الاعتزال خاف من تنبُّه اصحابه لرجوعه عن مذهبهم فلبَّس الامر عليهم بمبالغته في ادعاء العلم الصروري بذلك والآ فهذا التناقص اظهر من ان يخفى على المبتدئ فصلا عبن بلغ درجة الى لخسين في التحقيف والتدقيق فظهر انع في هذه المسملة جرى على مذهبنا لا يقال الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعى ووجوب حصوله عند حصولة لا ينافى القولَ بان القدرة لخادثة موَّثْرة في وجود الفعل وانما ينافي استقلالَة بالفاعلية على سبيل التفويض اليه بالكلية وهو انما ادعى العلم الصروري في الأول أي التأثير لا في الثاني أي الاستقلال حتى يتَّجه ما أوردتموه لآناً نقول غرضنا في هذا المقام سلب الاستقلال الذي يدّعيه اهل الاعتزال كما هو مذهب الاستاذ وامام للحرمين فان كان ابو للسين ساعدنا علية فمرْحَبا بالوفاق ولكن يُلْزِم بطلانَ مذهب الاعتزال بالكلية أن لا فرق في العقل بين ان يأمر الله عبده بما فعله هو بنفسه وبين ان يأمره بما يجب عند فعلم ويمتنع عند عدمه فان المأمور على كلا التقديرين غيرُ مُكِّن

اى يزعم أن العلم بذلك صرورى لا حاجة به ألى الاستدلال وبيان فلك ان كل احد يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش والصاعد باختياره الى المنارة والهاوى اى الساقط منها ويعلم أن الاولين من هذيهن القسمين يستندان الى دراعية واختياره وانه لولا تلكه الدواعي والاختيار لم يصدر عند شيء منهما باخلاف الاخيرين اذ لا مدخل في شيء منهما لارادته ودواعيه ويجعل ابو للسين انكاره اي انكار كون العبد موجدا لافعاله الاختيارية سفسطة مصادمة الصرورة والجوآب أن الغرق بين الافعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري لكنه صايد الى وجود القدرة منصبَّة الى الاختيارية في الاولى وعدمها في الثانية لا الى تأثيرها في الاختيارية وعدمة اى عدم تأثيرها في غيرها وذلك لانه لا يلزم من دوران الشيء كالفعل الاختياري مع غيرة كالقدرة والداعى وجودا وهدما وجوب الدوران لجواز ان يكون الدوران اتفاقيا ولا يلزمر ايصا من وجوب الدوران على تقدير ثبونه العلية اي كون المدار علَّة للداير ولا من العلَّية ان سُلَّمر ثبوتها الاستقلال بالعلية لجواز أن يكون المدار جزءا أخيرا من العلة المستقلّة ثم يُبْطِل ما قالِه ابو لخسين امران الاول ان من كان قبله من الأمّة كانوا بين منكرين لايجاد العبد فعلم ومعترفين بع مثبتين لع بالدليل والموانفُ والمخالفُ له اتفقوا على نفى الصرورة عن هذا المتنازع فيه اما نفي المخالف فظافر واما نفي الموافق فلاستدلاله عليه فكيف يُسْمَع منه نسية كل العقلاء الى انكار الضرورة فيه الامر الثلق ان كل سليم العقل اذا اعتبر حال نفسه علم أن أرادته للشيء لا يتوقف على أرادته لتلك الأرادة بل تحصل له تلك الارادة سواء ارادها او لم يردها وعلم ايصا انه مع الارادة الجازمة لإامعة للشرايط وارتفاع الموانع يحصل المواد وبدونها لا يحصل ويلزم منها أي من المقدمات التي علمها بوجدانه أنه لا أرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها منه فكيف يدّعي الصرورة في خلافه قال الامام في

فكذا انْ تمكن العبد من الفعل والترك وتوقّف الترجيم على مرجّم وجب أن لا يكون ذلك المرجيع منه والا لكان حادثا محتاجا الي مرجيم اخر ولا يتسلسل بل ينتهي الى مرجم قديمر لا يكون من العبد وجب الفعل معه فلا يكور، العبد مستقلًا فيه واما فعل البارقُ فهو اتحتار الى مرجّم قديم يتعلف في الازل بالفعل لخادث في وقت معين وذلك المرجّم القديم لا يحتاج الى مرجم اخر فيكون تع مستقلًا في الفعل وح لا يتجه النقص ويتمر للواب ولما كان لقايل ان يقول اذا وجب الفعل مع نلك المرجم القديم كان موجبا لا مختارا اشار الى دفعة بقولة واما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه وهو ان الـوجـوب المترتب على الاختيار لا ينافيه بل يحققه فإن قلت نحن نقول اختيار العبد ايصا يوجب فعله وهذا الوجوب لا ينافي كونه قادرا مختارا قلت لا شك ان اختياره حادث وليس صادرا عنه باختياره والله نقلنا الكلام الى نلك الاختيار وتسلسل بل عن غيره فلا يكون هو مستقلا في فعلم باختياره بخلاف ارادة الباري فانها مستندة الى ذاته فوجوب الفعل بها لا ينافي استقلاله في القدرة عليه لكن يتَّجه إن يقال استناد ارادته القديمة الى ذاته بطريف الاياجاب دون القدرة فاذا وجب الفعل بما ليس أختياريا له تَطرَّق اليه شايبة الايجاب واعلم أن هذا الاستدلال أي الوجه الثالث انما يصلح الزاما للمعتزلة القايلين بوجوب المرجّع في الفعل الاختياري وكون الفعل معه واجبا كابى لخسين واتباعه والا فعلى رأينا يجوز الترجيم بمجرد تعلق الاختيار باحد طرفي المقدور من غير داع الى ذلك الطرف كما مرّ فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجّع وداع كونه اتفاقيا واقعا بلا مؤتر وحديث الترجيم بلا مرجّع قد تكرر عليك مرارا بما اغنانا عن اعادته والمعتزلة القايلون بان العبد موجد لافعاله الاختيارية صاروا فريقين وابو الحسين ومن تبعه يدّعي في ايجاد العبد لفعله الضرورةً

الى صدور ذلك المرجم عنه ويكون الفعل عنده اى عند ذلك المرجم واجباً اى واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تلخلَّفه عنه والله لم يكن الموجود اى ذلك المرجم المفروض تمام المرجم لانة اذا لمر يجب منه الفعل م جاز ان يوجد منه الفعل تارة ويعدم اخرى مع وجود ذلك المرجّم فيهما فتخصيص احد الوقتين بوجوده يحتاج الى مرجّم لما عرفت فلا يكون ما فرضناه مرجّعا مرجّعا تاما هف واذا كان الفعل مع المرجّع الذى ليس منه واجب الصدور عنه فيكون ذلك الفعل اضطراريا لازما لا اختياريا بطريق الاستقلال كما زعموه وأوردَ عليم ان هذا ينفي كوري الله تع قادرا مختارا لامكان اقامة الدلالة بعينها فيه فيقال لو كان موجدا لفعله بالقدرة استقلالا فلا بدان يتمكن من فعله وتركه وان يتوقف فعله على مرجَّح الى آخر ما مرّ تقريره فالدليل منقوض بالواجب تع واجيب عن نلك بالفرق بان ارادة العبد مُحْدَثة اى الفعل يتوقف على مرجّع في الارادة الجازمة لكن ارادة العبد محدثة فافتقرت أن تنتهي الى ارادة يخلقها الله فيه بلا ارادة واختيار منه دفعا للتسلسل في الارادة التي يُفْرَض صدورها عنه وارادة الله قديمة فلا تفتقر الى ارادة اخرى ورْدّ في اللباب هذا الحواب الذي ذكر في الاربعين بانه لا يدفع التقسيم المذكور اذ يقال أن لم يمكن الترك مع الارادة القديمة كان موجّبا لا قادرا مختارا او ان امكن فان لم يتوقف فعله على مرجّع كان اتفاقيا واقعا بلا سبب واستغنى ايضا للجايز عن المرجّع وان توقف عليه كان الفعل معد واجبا فيكون اضطراريا والفرق الذى ذكرتموه في المدلول مع الاشتراك في الدليل دليلٌ على بطلان الدليل وانما يندفع النقص اذا بين عدم جريان الدليل في صورة التخلف وفيه أي في هذا الرد نظر فان مآله أي مآل ما ذكر من الفرق بين ارادة العبد وارادة البارق الى تخصيص المرجم في قولنا ترجيم فعله يحتاج الى مرجّم بالمرجّم للادث فيضير الاستدلال

بالاختيار والاستقلال لوجب ان يعلم تفاصيلها واللازم بط أمّا الشرطية اى الملازَمة فلانّ الازيد والانقص عا اتى به عكن اذ كل فعل من افعاله عكن وقوعة منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان فوقوع نلك المعين مند دونهما لاجل القصد اليه بخصوصه والاختيار المتعلق به وحده مشروط بالعلم بع وحده كما يشهد بع البديهة فتفاصيل الافعال الصادرة عنع باختياره لا بد ان تكون مقصودة معلومة لد وأمَّا الاستثنائية اي بطلان اللازم فلان الناهم وكذا الساهي قد يفعل باختياره كانقلابه من جنب الى جنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته واعترص عليه بانه يجوز ان يشعر بالتفاصيل فلا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور الثاني ولان اكثر المتكلمين يثبتون الجوهر الغرد وتركُّبُ للسم منه فيكون البطوُّ في الحركات لتخلل السكنات والمتحركُ منا باختياره لا يشعر بالسكنات المتخللة بين حركاته البطيئة بالصرورة ولان الواقع بقدرة العبد عند الخبادي وابنه الحركة وهي صفة توجب المحرّكية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة وهذان البوجهان أي الثاني والثالث المذكوران في ابطال اللازم لا يلزمان آبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد وينفى تلك الصغة ولان المحرك منا لاصبعه محرك لاجزائها لا محالة ولا شعور له بها فكيف يتوهم انه يعرف حركتها ويقصدها الوجه الثالث ان العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره استقلالا فلا بد ان يتمكن من فعله وتركم والآلم يكن قادرا عليه مستقلا فيه وأن يتوقف ترجيج فعله على تركه على مرجّع ان لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عند مع جواز طرفيد وتساويهما اتفاقيا لا اختيارها ويلزم ايصا ان لا يحتاج وقوع احد للاادين الى سبب فينسد باب اثبات الصانع ونلك المرجم لا يكون منه أي من العبد باختياره والا لزم التسلسل لافا ننقل الكلام

على أن يتعلقا جميعا بالفعل نفسه وجوز اجتماع المؤثرين على اثر واحد وقال القاضى على أن يتعلق قدرة الله باصل الفعل وقدرة العبد بصفته اعنى بكونه طاعة ومعصية الى غير ذلك من الاوصاف التي لا تتصف بها افعاله تع كما في لظم اليتيم تأديبا أو ايذاء فان ذات اللطمر واقعة بقدرة الله وتأثيره وكونه طاعة على الاول ومعصية على الثانى بقدرة العبد وتأثيره وقالت الحكماء وامام الحرمين وابو الحسين في واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلُّف بقدرة يخلقها الله في العبد اذا قارنت حصولَ الشرايط وارتفاع الموانع والصابط في هذا المقامر أن المؤثّر أما قدرة الله أو قدرة العبد على الانفراد كمذهبي الشيخ وجمهور المعتزلة أو هما معا وذلك أما مع انحاد المتعلقين كمذهب الاستان منا والنَّجَّار من المعتزلة أو بدونه اى بدون الاتحاد وج اما مع كون احديهما اى احدى القدرتين متعلقة للاخرى ولا شبهة في الم ليس قدرة الله تع متعلقة لقدرة العبد إن يستحيل تأثير لخادث في القديم فتَعيَّن العكس وهو إن تكون قدرة العبد صادرة عن قدرة الله وموجبة للفعل وهو قول الامام والمفلاسفة واما بدون ذلك اي بدون ان تكون احديهما متعلقة للاخرى وهو مذهب القاضي لان المفروض عدم اتحاد المتعلقين فأن قيل جاز أن يكون عكس مذهبه وهو أن أصل الفعل بقدرة العبد وصفته بقدرة الله قلنا لم يقل به احد والمقصود ضبط المذاهب دون الاحتمالات العقلية لنا على أن الفعل الاختيارى للعبد واقع بقدرة الله لا بقدرته وجوة الاول أن فعل العبد عكر في نفسه وكل عكر مقدور لله تع لما مرّ من شمول قدرته الممكنات بأسرها وقد مرّ تخالفتُا الناس من المعتزلة والفرّق الخارجة عن الاسلام في ان كل مُكن مقدور لله تع على تفاصيل مذاهبهم وابطالُها في بحث قادرية الله ولا شيء ما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين موثرتين على مقدور واحد لما مر الوجه الثاني لو كان العبد موجد الافعال

وعكسة اعنى قولنا ليس ذاته المخصوصة بالمعلوم وهو المط احتم الخصم بانه لو لم يكن ناته متصورا معلوما لامتنع للحكم عليها بانها غير متصورة وامتنع للحكم عليها بالصفات الأُخر وللوابُ ظاهر وهو أن التصديف لا يتوقف على التصور بالكنة بل بوجه مّا ، المقام الثاني الجواز وفي جواز العلم بحقيقة الله خلاف منعد الفلاسفة وبعض اصحابنا كالغزالى وامام للحرمَيْن ومنهم من توقف كالقاضى الى بكر وضرار بن عمرو وكلامر الصوفية فى الاكثر مُشْعر بالامتناع وانما منعه الفلاسفة لأن المعقول اما بالبداهة واما بالنظر والنظر اما في الرسم فلا يفيد الحقيقة واما في لخدّ فاذن لا يعلم القيقة الا بالبديهة او بالحد وحقيقته تع ليست بديهية ولا يمكن تحديدها لعدم التركيب فيها لما مرّ فلا يمكن العلم بها اللوابُ منعُ حصر المدرك بالكنه في البديهة ولخدّ لجواز خلف الله علما متعلقا بما ليس صرورياً بالقياس الى عموم الناس في شخص بلا سابقة نظر كما سبق منْ أن النظري قد ينقلب ضروريا لبعص الاشخاص وايصا فالرسم وان لمر يجب أن يفيد الحقيقة فلا يمتنع أن يفيدها والمرصد السادس في افعاله تع وفيه مقاصد المقصد الأول في ان افعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تع وحْدُها وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سجانه اجرى علاتُه بانه يوجد في العيد قدرة واختيارا فاذا لم يكن هناك مانع اوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله ابداعا واحداثا ومكسوبا للعبد والمرادُ بكسبه اياه مقارنته لقدرته وارادته من غير ان يكون هناك منه تأثير او مدخل في وجوده سوى كونه مُحَلَّا له وهذا مذهب الشييخ الى للسن الاشعرى وقالت المعتزلة اى اكثرهم في واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا ايجاب بل باختيار وقالت طَايِفَة في واقعة بالقدرتين معا ثم اختلفوا فقال الاستاذ بمجموع القدرتين

وجهة فانه ليس بموجود ولعل هذا الادعاء فرعم اى فرع ذلك الادعاء وقد وانقبا للكماء والمعتزلة على أن حصر الموجود فيما ذُكر حكم رهمي فيما ليس بمحسوس فيكون باطلا فكذا الصرورة التي ادهاها الكرامية والمجسَّمة ، المقصد الثاني في العلم بحقيقة الله والكلام في الوقوع ولجواز المقامر الاول الوقوع إن حقيقة الله تع غير معلوم للبشر وعليه جمهور المحققين من الفرق الاسلامية وغيرهم وقد خالف فيد كثير من المتكلمين من أصحابنا والمعتزلة لنا وجهان الاول المعلوم منه اعراصٌ عامّة كالوجود او سلوب ككونه واجبا لا يقبل العدم آزليا لا يسبقه عدم آبديا لا يلحقه عدم وليس بجوهر ولا في مُكان او اضافات ككوند خالقا قادرا عالما فان هذه الصفات كلها اصافات لان الاصافة تطلق على النسبة التكرة وعلى معروضها قال الآمدي كل ما ندركه منه صفات خارجة عب ذاتعه كصفات النفس من العلم والقدرة وغيرهما والصفات الاصافية ككونه خالقا ومبداء والصفات السلبية ولا شك ان العلم بهذه الصفات لا يوجب العلم الحقيقة المخصوصة ما في في حدّ ذاتها بل تدل هذه الصفات على ان ثمَّه حقيقة مخصوصة متميزة في نفسها عن سائر الحقايق واما عين تلك الحقيقة الموصوفة المتميزة فلا تدل في عليها ولا توجب العلم بخصوصيتها كما لا يلزم من علمنا بصدور الاثر الخاص اعنى جذب للديد عبي المقناطيس العلم بحقيقته المعيّنة بل بانّ حقيقته حقيقة مخصوصة مغايية لسائر للقايق عُتازة عنها في حدّ نفسها الثاني ان كل ما يُعْلَم مند من كونه موجودا وعالما وقادرا ومريدا وخالقا الى غير ذلك لا يمنع تصوره الشركة فيه ولذلك يُحْتاج في نفيه اى نفى ما يعلم منه من صفات الالوهية عن الغير وهو التوحيدُ الى الدليل وذاته المخصوصة بمنع تصورُف الشركة لان الموجودات الشخصية كذلك فليس المعلوم ذاته المخصوصة

تعتَّمًا وعنادا ولهذا استعظم انبال الملاَّدكة في الاية الاولى واستكب انبال الكتاب في الاية الثالثة مع امكانهما بلا خلاف ولو كان لاجل الامتناع لمنعهم موسى عن ذلك فعُلَه اي مُنْعَه حين طلبوا امرا عتنعا وهـو ان جعل لهم الها ان قال انتم قوم جهلون ولم يُقْدم موسى على طلب الروية المتنعة لقولهم وطلبهم وقد مر هذا في السلك النقلي من مسلكني صحة الروية الثالثة من تلك الشُبَع قوله تع لموسى لن ترانى ولن التأبيد واذا لم يرة موسى ابدا لم يرة غيرة اجماعا والجواب منع كون لن التابيد بل هو للنفي المُوكِّد في المستقبل فقط كقوله تع ولي يتمنُّوه اي الموت ابدا ولا شكُّ انهم يتمنُّونه في الاخرة للتخلُّص عن العقوبة الرابعة منها قوله تع وما كان لبشر أن يكلّمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بانغه ما يشاء حصر تكليمة للبشر في الوحى الى الرسل وتكليمة لهم من وراء حجاب وارساله اياهم الى الامم ليكلّمهم على السنتهم واذا لم يره من يكلمه في وقت الكلام لم هره في غيره اجماعاً واذا لمر يره هو اصلا لم يرة غيرة ايضا اذ لا قايل بالفرى والجواب أن التكليم وحيا قد يكون حال المربية فان الوحى كلام يسمع بسرعة وماذا فيه من الدليل على نفى الروية ، تذنيب الكرامية والمجسّمة وافقونا في الروية وخالفونا في الكيفية فعندنا أن الروية تكون من غير مواجهة ولا مقابلة ولا ما في حكمها اذ يمتنع ذلك في الموجود المنزّ عن الجهة والمكان وهم يدّعون الصوورة في أن ما لا يكون في جهة قُدّام الرائبي ولا مقابلا له أو في حكم المقابل لا يُرَى موافقين في ذلك المعتزلة ومخالفين لهمر في اصل الرؤية ولجواب انّا نمنع الصرورة وما ذلك أي ادّعاء الصرورة منهم صهنا الآ كدعوى الصرورة في ان كلّ موجود فانه في جهة وحيّر وما ليس في حيّر

الرابع منها أن الاية تدل على أن الابصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصريين لا يرونه لجواز أن يكون ذلك النفى المذكور في الاية نفيا للروية بالجارحة مواجّية وانطباعا كما هو العادة فلا يلزم منه نفى الرَّية بالجارحة، مطلقا واما عن الوجه الثاني أي واما الجواب عن الوجه الثاني من وجهي الاستدلال بالاية وفو قوله تمدّح البارئ بانه لا يُرى فنقول هذا مدّعاكم فاين الدليل عليه واذا ثبت أن سياق الكلام يقتصى انه تمدَّح لم يكن لكم فيه دليل على امتناع رويته بل لنا فيه الحجة على صحة الروية لانه لو امتنعت رويته لما حصل المدم بنفيها عنه أذ لا مدح المعدوم بانه لا يرى حيث لم يكن له ذلك وانما المداع فيه اى في عدم الروية للمتمقع المتعزز بحجاب الكبرياء كما في الشاهد الثانية من الشبه السمعية انه تع ما ذكر سؤال الردية في موضع من كتابه الله وقد استعظمه واستنكره فذلك في ثلث أيات الاولى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا ولو كانت الروية عكمة لما كان طالبها عاتيا اى مجاوزا للحد مستكبرا رافعا نفسه الى مرتبة لا يليق بها بل كان ذلك نازلا منزلةً طلب سائر المعجزات الايةُ الثانية وان قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة اى عبانا فأخذتهم الصاعقة وانتمر تنظرون ولوامكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال الايغُ انثالثة يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سَملوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم سمّى الله ذلك السوال ظلما وجازاهم به في الحلل باخذ الصاعقة ولو جاز كونه مرئيًّا لكان سؤالهم هذا سؤالا لمعجزة زاندة ولم يكن ظلما ولا سببا للعقاب ولجوابُ أن الاستعظام أنما كان لطلبهم الروية

رجوده نقصا ياجب تنزيه الله عنه فظهر انه يمتنع رويته وانما قلنا من الصفات احترازا عن الإفعال كالعفو والانتقام فان الاول فصل والثاني عدل وكلاهما كمال وللجواب أمّا عن الوجه الاول في الاستدلال بالاية فمن وجوه الاول ان الادراك هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرئى اذ حقيقته النيل والوصول وإنَّا لمُدْرَكون اي مُلْحَقون وأَدَّرَكَتِ الثمرةُ اي وصلت الى حدّ النصيم وأَدْرَكَ الغلامُ اي بلغ ثم نُقل الى الروية الحيطة لكونها اقرب الى تلك للقيقة والروية المكيَّفة بكيفية الاحاطة اخصّ مطلقا من الروية المطلقة فلا يازم من نفيها اى نفى الحيطة عن البارى سبحانه لامتناع الاحاطة نفيها اى نفى المطلقة عنه قوله فلا يصرح نفى احدهما مع اثبات الاخر قلنا مم بل يصبح أن يقال رأيته وما ادركته ببصرى أي لمر يُحطُّ به من جوانبه وان لمر يصبح عكسه الثاني من وجوه الجواب ان تدركه الابصار مُوجبةٌ كُلِّيةٌ لانَّ موضوعه جمعٌ محلَّى باللام الاستغراقية وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة الكلية سالبة جـزَّد يـة وبالجملة فيحتمل قولُه لا تدركه الأبصار اسنادَ النفي الى الكل بأن يلاحظ اولا دخول النفى ثمر ورود العموم عليه فيكون سالبة كلية ونفى الاسناد الى الكل بأن يعتبر العموم اولا ثم ورود النفى عليه فيكون سالية جزئية ومع احتمال المعنى الثاني لم يبق فيه حجّة لكم علينا لان ابصار الكفّار لا تدركه اجماعا فلأا ما نقوله لو ثبت أن اللام في لجمع للعموم والاستغراق والاعكسنا القصية وقلنا لا تدركه الابصار سالبة مهملة في قوة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض الابصار وتتخصيص البعض بالنفى يدل بالمفهوم على الاثبات للبعض فالاية لنا لا علينا الثالث من قلك الوجوة انها اى الاية وال عمت في الاشخاص باستغراق اللام فانها لا تعم في الازمان فانها سالبة مطلقة لا دائمة ونحس نقول بموجّبه حيث لا يرى في الدنيا

والشرايط كما يشترط في الشاهد الشروط الستة دون الغايب وح جاز ن يجب رؤية الشاهد عند اجتماعها دون رؤية الغايب الثانية من تلك الشبه شبهة القابلة وفي أن شرط الزوية كما عُلم بالصرورة من التجربة المقابلة او ما في حكمها نحو المزئي في المراة وانها الى المقابلة مستحيلة في حقّ الله تع لتنرُّه عن المكان واللهة والجوابُ منع الاشتراط امّا مطلقا كما مر من أن الاشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابلا ولا في حكمه بل جوّروا رؤية اعمى الصّين بقّة انكَلْسَ أو في الغايب لاختلاف الرويتين في المقيقة فجاز لن لا يشترط في رويته المقابلة المشروطة في روية للشاهد وتحقيقُه على ما في اللباب أن المراد من الروية انكشاف نسبته الى ذاته المخصوصة كنسبة الانكشاف المسمى بالابصار الى سائر المبصرات والانكشاف على وفق المكشوف في الاختصاص باجهة وحيز وفي عدمه الثالثة منها شبهة الانطباع وفي أن الروية انطباع صورة المرئى في الحاسة وهو على الله تع محال أن لا يُتصور له صورة تنطبع في حاسة وللحاب مثل ما مر وهو أن يُهمنع كون الروية بالانطباع إمَّا مطلقا او في الغايب لاختلاف الرويتين وأمَّا الشُّبَه السمعية فاربع لا ست كما وقع في بعض النسيخ الأولى قوله تع لا تُدركه الأبصار والادراكُ المصاف الى الأبصار انما هو الرؤية فمعنى قسولسك ادركته ببصرى معنى رأيته لا فرق الآفي اللفظ أو قما امران متلازمان لا يصح نفى احدهما مع اثبات الاخر فلا يجوز رأيته وما ادركته ببصرى ولا عكسة فالاية نفت أن تراة الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام المنسية في مقام المبالغة في جميع الاوقات لان قولك فلان تدركه الابصار لا يفيد عموم الاوقات فلا بدر أن يفيده ما يقابله فلا يراه شيء من الابصار لا في الدنيا ولا في الاخرة لما ذكرنا ولانه تع تُمدَّجَ بكونه لا

يرى فانه ذَكَرُه في اثناء المدايي وما كان من الصفات عَدَّمُه مدحا كان

فانعدمت الروية م لعدم انطباع الصورة قال المص وضعفه ظاهر بناء على تركب الاجزاء التي لا تتجزي أن على فذا التقدير إن رُدَّى الاجزاء وجب ان يُرى الجسم كما هو في الواقع سواء كان قريبا او بعيدا وذلك لان روية كل منها أو بعصها اصغر عا فو عليه يوجب الانقسام في ما لا يتجزى لثبوت ما هو اصغر منه ورويته اى كل من الاجزاء اكبر عا هو عليه بمثل او بأزيد منه توجب ان لا يرى الا صعفا صعفا او اكبر من ذلك وهو بط قطعا ورويته اكبر باقل من مثل توجب الانقسام وروية بعصها على ما هو عليه وبعضها اكبر بمثل توجب ترجيحا بلا مرجيح فوجب ان يرى الكل على حالها فلا تفاوت م بالصغر والكبر فتمعين ان يكون التفاوت بحسب روية بعض دون بعض فتمت معارضتنا لدليلهم على وجوب الروية عند اجتماع شرايطها ثم نقول قوله أن لم يجب حصول الروبة عند اجتماعها يُلْزم تجويز جبال شافقة بحصرتنا لآ نراها وهو سفسطة قلنا هذا معارض اى منقوص جملة العاديّات فإن الامور العاديّة نجوّز نقايصها مع جزمنا بعدمر وقوعها ولا سفسطة ههنا فكذا لخال في لجبال الشاهقة التي لا نراها. فانا نجوز وجودها ونجزم بعدمها وذلك لان لجواز لا يستلزم الوقوع ولا ينافي الجزم بعدمه فمجرّدُ تجويزها لا يكون سفسطة ثم نقول أن كان مأخذ الجزم بعدم البدل المذكور ما ذكرتم من وجوب الروية عند اجتماع شرايطها لوجب أن لا يجزم به الا بعد العلم بهذا واللازم بط لانه يجزم بد من لا يخطر بباله هذه المسلَّة ولانه ينجرَّ الى ان يكون هذا للمرم نظرياً مع اتفاق الكل على كونه ضروريا واما ثانيا فهو انا سلَّمنا الوجوب اى وجوب الروية في الشاهد عند حصول تلك الشرايط ولكنا نقول لم يجب اى لماذا يجب وجود الروية في الغايب عند حصولها أن ماهية الروية في الغايب غير ماهية الروية في الشاهد فجاز اختلافهما في اللوازم

اجزاله دون البعض مع تساوى الكل في حصول الشرايط فظهر الم لا تجب الروية عند اجتماعها لا يقال يتصل بطرفي المرسي من العين خطّان شعاعيّان كساقي مثلَّث قاعدتُ عطيم المرئيّ ويتخرج منها اى العين الى وسطة خطَّ قايم عليه اى على سطحة يَقْسم دَلْكَ الْخُطُّ المثلَّثَ المذكور الى مثلَّثين قايمَى الزاوية الواقعة عن جنبَى الخطِّ القايم فيكون الخطّ الوسط وَتُرّا لكل واحدة من الزاويتين الخادّين وكل من الطرفين وترّا لزاوية قايمة ووترُ القايمة في المثلَّث اطول من وتر الحادَّة فلم تكن أجزاء المرئي متساوية في القرب والبعد بالنسبة الى الرآئي بل يكون وسط المرئيّ اقرب البع من طرقيّه فاجاز أن يرى الوسط وحده بدون الطرفين لآنا نقول نفرص هذا التفاوت الذي نكرتموه في هذه الخطوط ذراء فلو كل عدم روية الطوفين لاجل البعد فاذا فُرص انّ بُعْد المرتّي بقدر ذلك البعد الذي لطرفيه وجب أن لا يرى أصلا وأذ يرى فهذا البعد لا أثر له في عدم الرَّبيِّة فتكون الاجزاء كلها مع ذلك التفاوت متساوية في حصول شرايط الروية وبعضها غير مرتبى فلا تجب الروية مع حصولها قال بعص الفصلاء اي صاحب اللماب معترضا على فذه المعارضة لا يلزم من رويتنا جميع اجزائه ان نراه كبيرا وانما يلزم ذلك ان لو كان روبته صغيرا وكبيرا بحسب روية الاجزاء وعدمها وهو ممر فلعل رويته صغيرا وكبيرا تاكتلف بصيف الزارية لحاصلة في الناظر من القطين المتصلين منه بطرفي المرتبي وسَعَتها فإن القايلين بالانطباع ذهبوا الى أن صورة للرتبي انما ترتسم من الرطوبة للليدية في زاوية رأس محروط متوقم قاعدتُه هند المرمَّى وان اختلافه بالصغر والكمر في الروية انما هو بحسب صيف تلك الزاوية وسعتها ولهذا اذا قرب المرتى في الغاية او بعد في الغاية صارت النواوية لسعتها في الغاية حال القرب أو لصبقها في الغاية حال البعد كالمدرمة

فهو انه لمو جازت رؤيته لجازت في للحالات كلها لآنه الى جواز الروية حكم ثابت له اما لذاته أو لصفة لازمة لذاته فلا يتصور انفكاكه عنه في شيء من الازمنة فجارت رويته الآن قطعا ولو جارت رويته الآن لزم أن نراة الآن لانه اذا اجتمعت شرايط الروية في زمان وجب حصول الروية في ذلك الزمان والله لجازان يكون بحصرتنا جبال شافقة ونحن لا نراها وانه سفسطة رافعة للثقة عن القطعيات وشرايط الرؤية ثمانية امور الاول سلامة الحاسة ولذلك تختلف مراتب الابصار بحسب اختلاف سلامة الأبصار وينتفى بانتفائها والثاني كون الشيء جايز الروية مع حصورة للحاسة بان تكون لخاسة ملتفتة اليه ولمر يعين عناك ما يصاد الادراك كالنوم والغفلة والتوجُّه الى شيء آخر والثالث مقابلته للباصرة في جهة من الجهات او كونه في حكم المقابلة كما في المرتبيّ في المرآة والرابع عدم غاية الصغر فان الصغير جدا لا يدركه البصر قطعا والخامس عدم غاية اللطافة بان يكون كثيفًا اى ذا لون في للملة وان كان ضعيفًا والسادس عدم غاية البعد وهو مختلف بحسب القوة الباصرة وضعفها والسابع عدم غاية القرب فان المُبْعَر اذا التصف بسطى البصر بطل ادراكه بالكلية والثامي عدم الحجاب الحايل وهو للسم الملون المتوسط بينهما وهناك شرط تاسع وهو ان يكون مصيبًا لذاته او لغيرة ولم يذكرة ههنا لكونه مذكورا في بحث الكيفيات المبصرة مع انه يمكن ادراجه في حضوره للحاسة المعتبّر ف الشرط الثاني ثمر لا نعقل من هذه الشرايط في حق روية الله تع الا سلامة لخاسة ومحة الرؤية لكون الست البواقي منها مختصة بالاجسام وهما اى الشرطان المعقولان في رويته حاصلان الآن فوجب حصول رويته والتجواب عن هذه الشُبِّه أمَّا اولا فهو انَّا لا نم وحوب الرؤية عند اجتماع الشروط الثمانية وذلك لان دليلكم وان دل عليه لكن عندنا ما ينفيه لانّا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا وما ذلك الله لانا نرى بعض

اى النظر فيها وقع مجازا عن تقليب الحدقة من باب اطلاق اسمر المسبِّب الذِّي هو الرُّية على سببها الذي هو التقليب وعلى تقدير كون النظر حقيقة في التقليب الذي ليس بمراد يجب حمله في الاية على الروبة مجازا لرجحانه على الاضمار الذى يحتمل وجوها كثيرة واليه الاشارة بقوله مع أن الأشياء التي يمكن أضمارها كثيرة كنعمة الله وجهة الله وآثار الله ولا قرينه ههنا معيّنه لبعصها فالتعيين تحكّم لا يجوز لغةً فوجب المصير الى الجاز المتعين ثم نقول ايصا تقليب للدقة طلبا الروية بدور، الروية لا يكون نعمة بل فيه نوع عقوبة فلا يكون مرادا في الاية وتقلبب للدقة مع الروية يكفيه التجوز وحده فلا يصمر البه الاضمار تقلبلا لما هو خلاف ألاصل فان تقليب الحدقة يكون سببا عاديًّا للرُّية واطلاق اسم السبب للمسبب مجاز مشهور فلنحمل الاية على التجور عن الربية بلا اصمار شيء وهو المط وانت لا يخفي عليك أن امثال هذه الظوافر لا تغيد الاطنونا صعيفة جدا وح لا تصلح هذه الطواهر للتعويل عليها في المسائل العلمية التي يطلب فيها اليقين المسلك الثاني في اثبات الوقوع قوله نع في حق الكفار كلّا انهم عن ربهم يومنَّدُ لحُجوبون ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم منه كون المومنين مهراين عنه فوجب إن لا يكونوا محجوبين عنه بل رائين له وهذا المسلكة ايضا من الطواهر المفيدة للطن والمعتمد فيه أى في اثبات الوقوع بل وفي محته ايضا اجماع الامة قبل حدوث المخالفين على وقوع الروية المستلزم لصحتها وعلى كون عاتين الابتين محمولتين على الظاهر المتبادر منهما ومشل هذا الاجماع مفيد لليقين ، المقام الثالث في شبع المنكرين وردها وتنقسم تلك الشبه الى عقلية ونقلية اما العقلية فنلث الأولى شبهة الموانع وهي ان يقال لو جارت رؤيته تع لرئيناه الآن والتالي بط بطلانا طاهرا واما بيان الشرطية

بطن من بكتر بن وادَّل واراد بالرحمن مسهلمة وعلى هذا فالجواب ظاهر وفي الثالث اى يرون سجالة وجوز النظر المجرّد من الصلة الروية كما م آنفا وان سُلّم مجيمة مع الى للانتظار فلا يصبح حمله عليه في الاية ال لآ يصرم بشارةً لما مر من أن انتظار النعمة عم ووصولها سرور الثالث من وجوه الاعتراص أن النظر مع الى حقيقة لتقليب الحدقة لا الرؤيلا يقال نظرت الى الهلال فما رايته ولو كان بمعنى الروية لكان متناقصا ولم ازل انظر الى الهلال حتى رايته ولوحمل على الروية لكان الشيء غاية لنفسه وانظر كيف ينظر فلان الى والروية لا ينظر اليها وانما ينظر الى تقليب للدقة وقال تع تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون فالنظم الموصول باني محمول على تقليب للدقة لما ذكرنا ولائه يوصف بالشدة والشَوْر والازورار والرضى والتجبّر والذلّ والخشوع وشيء منها لا يصلح صفة للروية بل هي احوال يكون عليها عين الناظر عند ثقليب الحدقة نحو المرتى هذا كما ذكرنا وتقليب للحدقة ليس هو الروية وهو طاهر فلا يكون النظم الموصول بالى حقيقة فيها والله أزمر الاشتراك ولا ملزومها لزوما عقليا حتى يجب من تحققه تحققها بل لزوما عاديًا مصحّحا للتجوّز ثم نقول انه للروية مجاز ولكنه مجاز لا يتعين كونه مرادا في الاية تجواز أن يراد ناظرة الى نعم الله ولم أى ولائى شيء يترك هذا الاصمار الى ذلك المجاز ولإوابُ أن النظر مع الى حقيقة للروية بالنقل الذي مرّ ذكرُه فلا يكون حقيقة في غيرها وما استشهدتم به على كونه حقيقة لتقليب للدقة لا يجدى نفعا أذ قولة نظرت الى الهلال فما رايته لم يصح نقله من العرب بل يقال نظرت ألى مطلع الهلال فلم أر الهلال وأن سلّمناه قلنا ربما يحذف المصاف ويقلم المصاف البد مقامه وهو المجواب عن قولهم لمر أزل أنظم الى الهلال حتى رايته اي الى مطلع الهلال والبواقي من الامثلة كلها مجازات انتظار النعمة غمّ ومن ثمّه قبل الانتظار الموت الاحمر فلا يصبح الاخبار به بشارةً مع أن الايلا وردت مبشّرةً للمؤمنين بالانعام والاكرام وحسن لخال وفراغ البال وذلك في رويته تع فانها اجلّ النعمر والكرامات المستتيمة لنصارة الوجه لا في الانتظار المؤدّى الى عبوسة الثاني الفظر الموصول بلك قد جاء للانتظار قال الشاعر

وشُعْت ينظرون الى بـلال \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كما نظر الظماء حَيًا الغُمام

ومن المعلوم أن العطاش ينتظرون مطر الغمام فوجب حملُ النظر المشبَّه على الانتظار ليضم التشبية وَقَالَ

وجوةً ناظرات يومر بدر الى الرحمن يأتى بالفلاح اى منتظرات اتبائه بالنصر والغلاج وقال

كل الخلايف ينظرون سجاله نَظرَ الحجيج الى طلوع فلال

اى ينتظرون عطاياه انتظار للحجّاج ظهور الهلال والجواب لا نم أن النظر فهذا أى يبنغ ذكرتا من الامثلة للانتظار ففى الاول أى يبون بلالا كما يبرى الطماء ماء يطلبونه ويشتاقون اليه ولا يمتنع حمل النظر المطلق المجرّد عن الصلة كالمذكور في المشبّع به على الروية بطريق للذف والايصال أنما الممتنع حمل الموصول بإلى على غيرها أى على غير الروية كالانتظار وفي الثاني أى ناظرات ألى جهة الله وفي العلو في العرف ولذلك ترفع اليه الايدى في الدعاء أو ناظرات الى جهة الله وفي العلو في العرف ولذلك ترفع اليه الصادرين من الملايكة التي أرسلها الله تع لمصوة المومنين يوم بدر وذكر بعص الرواة أن الرواية هكذا وجوة ناظرات يوم بحكو وأن قايلة شاعر من المائية الكرفية ويوم بكر يوم بكر يو

مسلكان المسلك الاول قوله تع رجوه يومنّد ناصرة الى ربها ناظرة وجه الاحتجاج بالاية الكريمة أن النظر في أللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة بل يتعدى بنفسه قال الله تع انظُرونا نقتبس من نوركم اى انتظرونا وقال ما ينظرون الا صيحة واحدة اى ما ينتظرون ومنه قوله فناظرة بِم يرجع المرسّلون اى منتظرة وقال الشاعر وان يك صدرُ هذا اليوم وَنَى

ای لمنتظرہ وجاء بمعنی التفكّر والاعتبار ویستعمل ح بفی یقال نظرت فی الامر الفلائی ای تفکرت واعتبرت وجاء بمعنی الزاءفة والتعطف ویستعمل ح باللام یقال نظر الامیر لفلان ای رَأْفُ وتعطّف وجاء بمعنی الرویا

فان غَدًا لناظره قريب

نظرت الى من حَسَّى الله وجهَه فيا نظرة كادت على وامق تَقْصى

ويستعمل ج بالى قال الشاعر

والنظر في الاية موصول بالى فوجب حمله على الروية فتكون واقعة في ذلك اليوم وهو المط واعترض عليه بوجوة الاول لا نم أن لفظ الى صلة للنظر بل هو واحد الآلاء ومفعول به للنظر بمعنى الانتظار فبعنى الاية نعمة ربها منتظرة ومنه قول الشاعر

أَيْبَضُ لا يَرْهَب النِزالَ ولا

يَقْطع رَحْمًا ولا يَخون إلى

اى نعمةً ويقرب منه ما قد قيل انّ الى بمعنى عند كما في قوله في نعمةً ويقرب منه ما قد قيما انّ فاتّني

طبيب بما اهيى النطاسي حذيما

ای فیما عندی ومعنی الاین ح عند ربّها منتظرة نعمته والحواب ان

من أن التعويل في هذه المسمِّلة على الدليل العقلي متعذر فلنذهب الى ما اختاره الشيخ ابو منصور الماتريدي من التمسك بالطواهر النقلية وقد مر عمدتها والمقام الثانى في وقوع الروية ان المومنين سيرون ربهمر يوم القيامة اى في الدار الاخرة قال الامام الرازي مستدلًا على وقوع الروية الأمَّة في هذه المسمَّلة على قولَيْن فقط الاول يصح ويرى والثاني لا يصم ولا يرى وقد اثبتنا انه يصبح فلو قلناً مع القول بالصحة أنه لا يرى لكان قولا ثالثًا خارقًا للاجماء على عدم الافتراق بين الصحة والوقوع في النغي والاثبات بل كلاهما مُثْبَتال معا او مَنْفيّان معا وهو أي هذا الاستدلال غير صحيم كما ذكره الامدى لأن خرق الاجماع اثبات ما نفاة كما اذا ذهب بعص المُجْمعين الى السالبة الكلية واخرون الى السالبة المؤمّية فاحدث القول بالموجبة الكلية أو نفى ما أثبته كما أذا ذهب بعصهم الى الموجبة الكلية وبعصهم الى الموجبة الجزئية فاحدث القول بالسالبة الكلية وامّا اذا ذهب بعضهم الى الموجبة الكلية واخرون الى السالبة الكلية فاحداث القول بالموجبة للجزئية والسالبة للجزئية ليس خارقا للاجماء ال ليس بين القولين قدر مشترك بل هو تفصيل وموافقة لطايفة في احدى المستلتين ولاخرى في الأخرى كما في ما نحر، بصدده واليد اشار بقولة وهذا القول الثالث انما هو التفصيل وهو القول بالجواز والقول بعدام الوقوع وشيء منهما لا يخالف الاجماع ولا يخرقه بل كل واحد مي قولي التفصيل ما قال به طايفة من طايفتي المجمعين وأن كان خارقا لما قال به الطايفة الاخرى فذلك الذي ذكرناه في مسمَّلتنا هذه كما في مسمَّلة قتل المسلم بالذمى والحرّ بالعبد فإن القايل قايلان مثبت لهما معا كالحنفية وناف لهما معا كالشافعية والتقصيل بينهما عالم يقبل بد احد من الامنا ولكن لو قيل بع لا يكون خارقا للاجماع بل موافقة للمثبت في مسئلة وللنافى في مسئلة اخرى ولا يكون هذا التفصيل ممنوعا عند بل يكون جايزا بالاجماع فهذا المسلك في اثبات الوقوع مردود والمعتمد فيه

ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات أذ يلزم منهما معا كور الاشياء كلها متماثلة متفقة للقيقة رفو بط فلذلك قال واعلم أن فذا المقام مزلة الاقدام ومصلة الافهام وهذا الذى حققناه لك قو غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير لم تَأْلُ فيه جُهْدا ولم ندّخر نُصْحا وعليك باعادة التفكر وامعان المدهر والثبات عند البوارى اللامعة من الافكار وعدم الركون الى اول عارض يظهر ببادي الرأى كما ركن اليه مَنْ حكم بال كلام الشيخ في مباحث الروية حيث العي اشتراك الوجود ينافي ما تقدم حيث قال وجود كل شيء عينه واله العون والمنّة في ادراك لحقايق والاهتداء الى الدقايق السابع من الاعتراصات لا نمر ان علة عدة الرؤية اذا كانت موجودة في القديم كانت الرَّبية ثابتة قيم كما في الموادث لجواز ان يكون خصوصية الاصل شرطا او خصوصية القرع مانعا والواب يْعْلَمْ بما قدّمناه اليك وهو بيان أن المراد بعلة صحة الرُّوية متعلّقها وإن متعلّقها هو الوجود مطلقا اعنى كون الشيء ذا هوية ما لا خصوصيات الهويات والوجودات كما في الشبح المرتى من بعيد بلا إدراك الخصوصية واذا كان متعلقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشبط معيَّن ولا تقييد بارتفاع مانع ولقد بالغ المص في ترويي المسلك العقلي لاثبات محة رؤيته تع لكن لا يلتبس على الفطن المنصف ان مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات امر اعتباري كمفهوم الماعية المطلقة والحقيقة فلا تتعلق بها الروية اصلا وان المدرك من الشبير البعيد هو خصوصيته الموجودة الآ أن ادراكها اجمالى لا يُتمتّى بدعلى تفصيلها فإن مراتب الاجمال متفاوتة قرقة وضعفا كما لا يخفي على نى بصيرة فليس يجب أن يحكون كل أجمال وسيلة الى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق بد من الاحوال الا ترى الى قولك كل شيء فهو كذا مِق عِدْ المتروبيم تكلّفات أُخَر يُطْلعك عليها ادبى تأمّل فالن الأَرْبَى ما قيل

كل شيء نفس حقيقته وكيف تكون حقايق الاشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة ألحادث وحقيقة الفرس مثل حقيقة الانسان بل يكون جميع الموجودات مشتركة في حقيقة واحدة في تمام مافية كل واحد منها وذلك مما لا يقول به عاقل فوجب أن يكون الاشتراك في الوجود عندكم لفظيا لا معنويا كما عُلم في صدر الكتاب وقد اجاب الامدى عن هذا السوال بان المتمسك بهذا الدليل أن كان ممن يعتقد كون الوجود مشتركا كالقاصى وجمهور الاصحاب لم مَردٌ عليه ما ذكرتموه وأن كان ممن لا يعتقله كالشيخ فهو بطريق الالزام ولا يجب كون الملزم معتقدا بما تمسك بدولما لريكن هذا مرضيا عند المص قال والجواب أن لا معنى للوجود الا كون الشيء له هوية ما لما عرفت من لن الوجود الخارجي ليس الاكون الماهية ممتازة بحسب الهوبة والشخصية وذلك اى كون الشيء ذا هوية يمتاز بها أمر مشترك بين الموجودات بأسرها بالصرورة وما ذكرتم مما بع الافتراق كالانسانية والفرسية وغيرهما والزمتم الاشتراك فيه على تقدير إشتراك الوجود على مذهبنا فشيات الاشياء اى خصوصياتها التي يمتاز بها بعصها عن بعص وهي هيمات وخصوصيات للهويات المتازة بذواتها وان عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها ولا بما يستلوم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لا سترة به فها ذكره الشييخ من إن وجود شيء عين حقيقته لم يُرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو بعينه مفهوم ذلك الشيء حتى يلزمر من الاشتراك في الاول الاشتراك في الثاني بل اراد ان الوجود ومعروضة ليس لهما هويتان ممتازتان يقوم احديهما بالاخرى كالسواد بالجسم وقد عرفت أن هذا هو للف الصريح فالاتحاد الذي ادّعاء الشيخ على ما مرّ في الامور العامة انما هو باعتبار ما صدى عليه وذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الوجود فلا تنافي بين كون الوجود

عين الماهية بالمعنى الذى صوّرتاه وبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذواتها والاكثرون توقّموا ال ما نُقل عنه من ال الوجود عين الماهية

مَثَلًا لَمَا كَانَ لَحَالَ كَذَاكُ لان رَبُّهُ الهوية المخصوصة المتازة تستلزم الأطُّلاء على خصوصيات جواهرها واعراضها فلا تكون مجهولة لنا فقد تحقف ان متعلَّف الروية هو الهوية العامة المشتركة بين للواهر والاعراض ويين البارى سجانه فيصر رويته الرابع من وجوه الاعتراض لا نمر أن المشترك بينهما اى بين الجوهر والاعرض ليس الا الوجود والحدوث فان الامكان ايصا مشترك بينهما وكذا المذكورية والعلومية وسادر المفهومات العامة والإواب اتّا قد بيِّنًا أن متعلَّف الرُّوية الذي فسرنا به علم الصحة هو ما يختص بالموجود والا لصم رؤية المعدوم والامكان ليس كذلك لشموله الموجود والمعدوم وكذا سائر المفهومات الشاملة لهما فلا يصبح شىء منها متعلقا للروية وما لا يُعْلَم لا يكون متعلق الروية لان متعلقها يجب ان يكون معلوما لكونه مدركا بالبصر والذي نعلمه فيهما أي في للوهر وَالعرض الموجودين خصوصية كلّ منهما وقد ابطلنا تعلَّق الرُّوية بها ولمر يبف لتعلُّف الروية الا المشترك بينهما وهو الوجود امَّا مع خصوصية بها يمتاز كل منهما عن القديم وانما هو مطلق الحدوث وقد ابطلناه ايصا وإما بدون ذلك وهو مطلق الوجود وبذلك يتم المط الخامس لا نم ان لخدوث لا يصلح سببا لصحة الروية فان صحة الروية عدمية فجاز كون سببها كذلك عدنيا والجواب ما سبق من أن المراد بسبب الصحة متعلَّق الرُّوية لا ما يؤدُّر فيها ولا شك في انه لا يصلي العدم لذلك اي لكونه متعلَّق الرُّبية فإن قيل ليس الحدوث هو العدم السابق كما ذكرتم بل مسبوقية الوجود بالعدم فلا يكون عدميا قلنا وذلك اي كون الوجود مسبوقا بالعدم امر اعتباري لا يُرَى صرورة والا لم جتم حدوث الاجسام الى دليل لكونه مدركا محسوسا السادس لا نمر أن الوجود مشترك بين الواجب والمكن كيف وقد جرمتم القول بان وجود

كما صرَّ به الأمدى ما يبكر أن يتعلق به الرُّوية لا ما يوُّد في الصحة واحتيار الصحة سواء كانت وجودية او عدمية الى العلة بمعنى متعلق الروية ضروري ويعلم ايصا بالصرورة انه اي متعلق الروية أمر وجودي لان المعدوم لا يصبح رويته قطعا الثالث من تلك الوجوة لا نم ان علة صحة الرؤية يجب ان تكون مشتركة امّا اولا فلانّ صحة الرؤية ليست امرا واحدا بالشخص وفوظ بل نقول محة رؤية الاعراض لا تماثل محة رؤية الخواهر اذ المتماثلان ما يسد كلُّ منهما مسدّ الاخر وروية الجسم لا تقوم مقام روية العرص ولا بالعكس اذ يستحيل ان يُرَى المسم عرضا او العرض جسما وامّا ثانيا فلاجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة لما مـرّ في مباحث العلل والمعلولات فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين والجواب قد نكرنا أن المراد بعلة محة الروية متعلقها والمدَّعَى ان متعلَّقها ليس خصوصية واحد منهما اى من الجوهر والعرض فانا نرى الشبيح من بعيد ولا ندرك منه الا انه فُويَّةٌ ما من الهُويَّات وامّا خصوصية تلك الهوية وجوهريتها وعرضيتها فلا ندركها فصلاً عي ادراک انها ای جوهر او عرض فی فاذا راینا زیدا فانّا نراه رویة واحدة متعلقة بهويته ولسنا نرى اعراضه من اللون والصوء كما يقوله الفلاسفلا حيث يزعمون أن المرتبى بالذات هو الالوان والاهواء وامّا الاجسام فهي مرئية بالعرض والتبعيّة بل نرى هويته ثم ربما نفصّله الى جواهر في اعصاوه والى اعراض تقوم بها اى بتلك للواهر وربما نغفل عن ذلك التفصيل حتى لو سُمُّلنا عن كثير منها اي من تلك الجواهر والاعراض لم نعلمها ولم نكبي قد ابصرفاها اذ كنا أي زمان كنا أبصرنا الهوية ولو لم يكن متعلق الروية هو الهوية التي بها الاشتراك بين خصوصيات الهويات بل كان متعلق الروية الامر الذي به الافتراق بينها اعنى خصوصية فوية زيد

النكير اي الانكار ويقول هذه مكابرة محصة وخروج عن حير العقل بالكلية وَنعس نقول ما قو اى انكاره الا استبعاد ناش عما هو معتاد في الردية ولحقايف أي الاحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تُوخِذ من العادات بل مما تحكم به العقول الخالصة من الهوى وشوايب التقليدات ولا شبهة في ان الروية بالمعنى الذي حققناه فيما سلف ليست ممتنعة في ساتر الخسوسات ثم الاعتراص عليه بعد النقض المنكور من وجوة الاول لا نمر انا نرى العرص والتجوهر معا بل المرتبي هو الاعراض فقط قولك نرى الطول والعرض وهما جوهران قلنا للكم برؤيتهما صحيم ولكن المرجع بهما الى المقدار وانه عرض قايم بالتجسم والتجواب انا قد ابطلنا نلك اى كونهما مقدارا قايما بالجسم بما فيه كفايلاً فان وجود القدار الذي هو عرص مبنى على نفى الإزء وتركّب الإسم من الهيولي والصورة وقد مرّ بطلانه بما لا حاجة الى اعادته ونويد فهنا لابطال المقدار العرضى انا لو فرضنا تألّف الاجواء من السماء الى الارص فإنا نعلم بالصرورة كونها طويلة جدًا وإن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراص فعلم انه لا حاجة في الطول الى شيء سوى الاجزاء فالمرسى هو تلك الاجزاء لا عرض قايم بها وايضا فالامتداد للحاصل فيما بين الاجزاء شرط لقيام العرض الواحد الذي هو المقدار بها والا لقام المقدار الواحد بها اي بتلك الاجزاء وان كانت متناثرة متفاصلا وفو ضروري البطلان واذاكان الامتداد شرطا لقيام المقدار العرضي بالاجزاء فلا يكون الامتداد عرضاً قايما بها والا لزم اشتراط الشيء بنفسه فمرجع الطول الى الاجزاء المتألَّفة في سمت مخصوص فرويَّته رويَّة تلك الاجزاء المتميزة وهو المط الثاني من وجود الاعتراض لا نم احتياج الصحة الى علة لأنها الامكان والامكان عدمي لما تقدم في باب الامكان والعدمي لا حاجة بع الى علم والجواب جدلا المعارضة بما سبق فيه اي في باب الامكان من

الادلة المالة على كونه وجوديا والجواب تحقيقا أن المراد بعلة عدة الروية

الصحة لها علة مختصة بحال وجودهما وذلك لتحققها عند المجمد كما عرفت وانتفائها عند العدم فان الاجسام والاعراص لو كانت معدومة لاستحال كونها مربية بالصرورة والاتفاق ولولا تحقف امر مصحّم حالً الوجود غيرُ متحقق حالَ العدم لكان ذلك اي احتصاص الصحة حال الوجود ترجيحا بلا مرجيح لان نسبة الصحة على تقدير استغنائها عي العلة الى طرفي الوجود والعدم على السواء وهذه العلة المصححة للرؤية لا بدان تكون مشتركة بين الجوهر والعرض والالزم تعليل الامر الواحد وهو صعة كون الشي مرئيا بالعلل المختلفة وهي الامور المختصة اما بالجواهر واما بالاعراص وهو غير جايز لما مر في مباحث المعلل ثمر نقول وهذه العلة المشتركة اما الوجود او الحدوث اد لا مشترك بين الجوهم والعرض سواهما فان الاجسام لا توافق الالوان في صفة عامة يتوهم كونها مصححة سوى فذين لكن الحدوث لا يصليح أن يكون علة للصحة لانه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق والعدم لا يصلي ان يكون جرء العلة لان التأثير صفة اثبات فلا يتصف به العدم ولا ما هو مركب منه واذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لمريبق الا البوجبود فاذن في اى العلة المشتركة الوجود وانه مشترى بينهما وبين الواجب لما تقدم من اشتراك الوجود بين الموجودات كلها فعلَّة صحة الروِّية متحققة في حف الله تع فتتحقف صحة الروية وهو الط واعلم أن هذا الدليل يوجب ان يصبح روية كل موجود كالاصوات والرواييج والملموسات والطعومر والشيخُ الاشعرى يُلْزِمه ويقول لا يلزم من صحة الروية لشيء تَحقَّفُ الروية وانما لا فرى هذه الاشياء التي ذكرتموها لجريان العادة من الله بَذَلَكُ اَى مِعْدُم رَبِيتِهَا فَانَهُ تَعْ جَرَى عَلَاتُهُ بِعَدْمُ خَلَقَ رَبِيتِهَا فَيْنَا وَلا يمتنع أن يخلف فينا رؤيتها كما خلف رؤيلا غيرها والخصم يشدّد عليه

يقصد من التعليف المذكور بيان امكان الروية او امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم العلق به وهو الاستقرار سواء كان ممكنا او ممتنعا فلا يلزم امكار، المعلّق والمواب انه قد لا يُقْمَد الشيء في الكلام قصدا بالذات ويلزم منه لزوما قطعيا ولخال فهنا كذلك فانه اذا فرص وقوع الشرط الذي هو مبكى في نفسه فامّا أن يقع المشروط فيكون هذا أيضا ممكناً والا فلا معنى للتعليق وايراد الشرط والمشروط لاند م منتف على تقديري وجود الشرط وعدمه لا يقال فايدة التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود لانا نقول ان المتبادر في اللغة من مثل قولنا أنْ صربتَنى ضربتُك هو الربط في جانبي الوجود والعدم معا لا في جانب العدم فقط كما هو العتبر في الشرط المصطلح تذنيب كل ما سنتلوه عليك في المقام الثاني مما يدل على وقوع الروية فهو دليل جوازها وصحتها بلا شبهة فلا نطول بذكرها فهنا الكتاب كما فعله جمع مي الاصحاب والله الموقِّق للصواب المسلك الثاني من مسلكي صحَّة الروية هو العقل والعمدة في المسلك العقلي مسلك الوجود وهو طريق الشيخ الي للسي والقاضي الى بكر واكثر المتنا وتحريه انا نرى الاعراض كالالوان والاضواء وغيرها من للركة والسكون والاجتماع والافتراق وهذا طاهر ونرى الجواهر ايصا وذلك لانا نرى الطول والعرص في الجسم ولهذا نميز الطويل من العريص ونميّز الطويل من الاطول وليس الطول والعرّض عرضين قايمين بالجسم لما تقرر من انه مرتب من الجواهر الفردة فالطول مثلا أن قام باجزء واحد منها فذلك الجزء يكورن اكثر حاجما من جزء اخر فيقبل القسمة بنفسه فف وأن قام باكثر من جزء واحد لزم قيام العرض الواحد بمحلين وهو مج فروية الطول والعرص في روية الجواهر التي رجّب منها المسمر فقد ثبت أن صحّة الروية مشتركة بين الجوهر والعرض وهذه

آمرة بمعرفة انه تع يستحيل رؤيته أو يعلم موسى امتناع الرؤية والسؤال بطلبها صغيرةً لا تمتنع على الانبياء والجواب التزام أنّ الذي المصطفى المختار بالتكليم في معرفة الله وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة ودون من حصِّل طَرَفا من علم الكلام هي البدعة الشنعاء والطريقة العَوْجاء التي لا سلكها واحد من العقلاء واحتجاجنا بلزوم العبث على تقدير العلم علاستحالة وهو عا ينزه عنه من له ادنى تمييز فصلا من الانبياء كيف ومَثْلَ هذا التجاسر على الله بطلب ما لا يجوز عليه ويشعر بالتجسيم على رأيكم لا يُعَدّ من الصغاير بل من الكباير التي يمتنع صدورها غنهم وعلى تقدير كون السوال من الصغاير نقول في جوازها من الانبياء ما سيأتى من المنع والتقصيل وامّا على الوجد الثاني اي الاعتراض عليد فمن وجهين إلاول انه علَّق الروية على استقرار للبيل امّا حالَ سكونه او حالَ حركته الاول ممنوع والثاني مسلّم بيانُه انه لو علَّقه اي وجود الرويّة عليه حالً سكونه لزمر وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل فَأَنْ الله عَيَّن انه علَّقه عليه حالَ حركته ولا خفاء في ان الاستقرار حال الحركة متح فيكون تعليق الروية عليه تعليقا بالحال فلا يدل على امكان المعلّق بل على استحالته وللواب انه علّقه على استقرار للبل من حيث هو من غير قيد بحال السكون او الحركة والا لزم الاصمار في الكلام وانه اى استقرار لجبل من حيث هو ممكن قطعا أذ لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته وايصا فإن استقرار الجبل عند حركته أي في زمانها ليس بمحال اذ في ذلك الوقت قد يحصر الاستقرار بـدل الحركة ولا محذور فيد وانما الحال هو الاستقرار مع الحركة اى كونهما مجتمعين لا وقوعُ شيء منهما في وقت الاخر بدل صاحبه الثاني من الوجهين انه لم

بسبب التعنُّت وإن كان المستولُّ امرا ممكنا في نفسه فاظهر الله عليهم ما يدل على صدقه معجزا له ورادعا لهم عن تعنتهم الرابع من وجهوه الاعتراض على الأول أنه سالها لنفسه وإن علم استحالتها بالعقل ليتأكد دليل العقل بدليل السمع فيتقوى علمه بتلك الاستحالة فان تعدد الادلَّة وأن كانت من جنس واحد يفيد زيادة قوَّة في العلم بالمداول قكيف اذا كانت من جنسين وانما سال هذا السوال وفَعلَه فعْلَ ابرهبم وسؤالَه حين قال رب ارني كيف تحيى الموتى قال أُولَمْ تومن قال بلي ولكن ليطمئي قلى فقد طلب الطمانينة فيما يعتقده ويعلمه بانصمام المشاهدة الى الدليل والجواب أن العلم لا يقبل التفاوت فانه كما مر صغة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقه النقيص بوجه من الوجوة ولذلك يتوّل قول الخليل تارة بما يصعف وهو انه مخاطبة منه لجبرئيل عند نوله اليه بالوحي ليعلم انه من عند الله وضعَّفه انه خاطب الرب وجبرتيل ليس برب وايضا احياء الموتى ليس مقدورا لجِهرتيل فكيف يطلب منه وتنارة بما يقوى وهو ما روى من انه أَوْحَى الله اليه الَّي اتَّخذت انسانا خليلا وعلامتُه اني احيى الموق بدعائه وطن ابرهيم انه فالمك الانسان فطلب الاحساء ليطمئن قلبه مع انه كان يمكنه اى يمكن موسى ذلك اى طلب التأكيد من غير ارتكاب سوًّال ما لا يمكن من الروّية بان يطلب اظهار الدليل السمعى على استحالتها بلا طلب لها فيكون ح طلبها خارجا عما يليف بالعقلاء خصوصا الانبياء الخامس من تلك الوجوه أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية ولا يصر ذلك في نبوته مع العلم بالوحدانية لاي المقصود مي وجوب معرفته عندنا هو التوصل الى العلم بحكمته وانه لا يفعل قبيحا والغرص من البعثة هو المحوة الى انه تع واحد وانه كلّف عباده باوامر ونواه تعريصا لهم الى المعيم المقيم وذلك لا يتوقف على العلم باستحالة رويته وامّا من جعل الوجوب شرعها فعنده باجوز ان لا يكون شريعة موسى

الذى شأهده موسى من اعظم الاعلام الدالة عليها فلا يناسب قوله ولكن انظر الى للجبل المنع من روية الاية اى العلامة الدالة على الساعة المستفاد من قوله لن تراني على هذا التأويل بل يناسب رويتها وايصا قوله فان استقرَّ مكانه لا يلائم روِّيتُها لان الاية في تدكدك الجبل لا في استقراره الثالث من تلك الوجوة انما سالها بسبب قومه لا لنفسه لانه كان علما بامتناعها لكن قومه اقترحوا عليه وقالوا ارنا الله جهرة وانما نسبها الى نفسه في قوله ارني ليهنع عن الرؤية فيعلم قومه امتناعها بالنسبة اليهم بالطريق الأوكى وفيه مبالغة بقطع دابر اقتراحهم وفي اخل الصاعقة لهم دلالة على استحالة المستول وهذا تأويل الجاحظ ومتبعيه والجواب انه خلاف الظاهر فلا بد له من دليل ومع فلك لا يستقيم امّا اولا فلاتّه لو كان مصدَّقا بينهم لكفاه ان يقول هذا ممتنع بل كان يجب عليه ان يردعهم عن طلب ما لا يليف بجلال الله كما زجرهم وقال انكمر قوم تجهلون عند قولهم اجعل لنا ألها كما لهم الهة والله اي وأن لم يكن مصدَّقا بينهم بل كان القوم كافرين منكرين لصدقه لمر يصدَّقوه ايضا في التجواب بلن ترانى اخبارا عن الله لان الكفار لم يحصروا وقت السؤال ولمر يسمعوا للواب بل لخاصرون هم السبعون المختارون فكيف يقبلون مجرَّد اخباره مع انكارهم لمعجزاته الباهرة وامَّا ثانيا فلاتَّهم لمَّا سمُّلوا وقالوا ارنا الله جهرة زجرهم الله وردعهم عن السوُّال باخذ الصاعقة فلمر يحتبج موسى في زجرهم الى سوال الروية واضافتها الى نفسه وليس في اخذ الصاعقة دلالة على امتناع المسول لانهم لمريروا الآان اخذتهم الصاعقة عقيب سوالهم وليس في ذلك ما يدل على امتناع ما طلبوه بل جاز ان يكون فلك الاخد لقصدهم اعجاز موسى عن الاثيان بما طلبوه تعنتاً مع كونه ممكنا فانكر الله ذلك عليهم وعاقبهم كما انكر قولَهم لن تومن لك حتى تُفجِّر لنا من الارض ينبوها وقولَهم انزل علينا كتابا من السماء

العلم الصروري لائه لازمها واطلائي اسم الملوم على اللازم شايع سيما استعمالُ رَأَى بمعنى عَلَمَ وأَرَى بمعنى أَعْلَمَ فكانَّه قال اجعلنى عالما بك علما صروريا وهذا تأويلُ الى الهذيل العلَّاف وتبعد فيد الجبَّانِّي واكثر البصريين والجواب أن الروية وأن استُعْملت للعلمر لكنها أذا وصلت بالى فبعيدٌ جدًا والصواب أن يقال ولو كانت الروية المطلوبة في أرنى بمعنى العلم لكان النظر المترتب عليه بمعناه ايصا والنظر وان استُعمل بمعنى العلم الله أن استعماله فيه موصولا بال مستبعد مخالف للظاهر قطعا ومخالفة الظاهر لا تجوز الا لدليل ولا دليل فهنا فوجب حمله على الروية بل على تقليب للدقة نحو المرئي للودي الى رويته فيكون الطلب الروية ايصا ثم نقول متنع حملها اى حمل الروية المطلوبة عليه اى على العلم الصروري ههنا أمّا اولا فلانّه يلزمر ان لا يكون موسى عالما بربّه صرورةً مع انه يخاطبه وذلك ما لا يُعقَل لان المخاطب في حكم لخاصر المشاهد وما هو معلوم بالنظر ليس كذاك وأمّا ثانيا فلان للواب ينبغي ان يطابق السوال وقوله لن تراني نفي المروية لا للعلم الصروري باجماع المعتزلة فلو حمل السوال على طلب العلم لم يتطابقا اصلا الثاني من وجوه الاعتراض على الاول انع لم يسالة ارآءة ذاته بل ساله أن يريه عُلَما وأمارة من اعلامه واماراته الدالة على الساعة وتقدير الكلام انظر الى عُلَمك فحذف المصاف واقام المصاف اليد مقامة وقال انظر اليك نحو وأسال القريغُ اي اهلها فتكون الرَّوية المطلوبة متعلقة بالعَلَم ايصا والمعني ارني عَلَما من اعلامك انظر الى عَلَمك وهذا تأويل الكعبي والبغداديين وللوابُ أنه خلاف الظاهر فلا يُرتكب الا لدليل ايصا ومع ذلك لا يستقيم امّا اولا فلقولد لن ترانى فانه نفى لرويته تع لا لرويه علم من اعلام الساعة باجماعهم ولا يطابق الجواب السوال م وامّا ثانيا فلان تَدَكُدُك الجبل

لخاسة ولا في مشروطة به عندنا فجاز أن نرى الله سجانه من غير أن يتأثر عند لخاسة وقد سبق ما فيه كفاية وهو أن الروية امر يخلقه الله في للبي ولا يشترط بصوء ولا مقابلة ولا غيرهما من الشرايط التي اعتبرها لحكماء ثم علمت أن الله ليس جسما ولا في جهة ويستحيل عليد مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه ومع ذلك يصبح أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الاحاديث الصحيحة وان يحصل لهويّة العيد بالنسمة اليه هذه الحالة العبّر عنها بالروية هذا ما تغرّد به اهل السُنَّة وخالفهم في ذلك سائر الفرق فإن الكرامية والمجسَّمة وان جوزوا رؤيته تع لكن بناء على اعتقادهم كونه جسما وفي جهة وأمَّا الذي لا مكان له ولا جهة فهو عندهم عا يمتنع وجوده فصلا عن رؤيته وسَيَرِدُ عليك زيادة تقرير للهبهم وقد استُدلَّ عليه اي على جبواز ,ويته تع بالنقل والعقل فلنجعله مسلكين المسلك الاول النقل وائما قدمه لانه هو الاصل في هذا الباب والعمدة من المنقولات في ذلك قوله تع حكايةً عن موسى ربّ أرنى أنظرْ اليك قال لن ترانى ولكن انظرْ الى للمهل فان استقرّ مكانَّه فسوف ترانى الاحتجاج به من وجهين الاول ان موسى عليه السلام سأل الروية ولو امتنع كونه تع مرديا لما سأل لانه م امّا أن يعلم امتناعه او يجهله فانْ علمه فالعاقل لا يطلب الحال فانه عبثُ وأن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبيا كليماً وقد وصف الله تع بذلك في كتابه بل ينبغي أن لا يصلح للنبوة أذ القصود من البعثة هو الدعوة الى العقايد للقّة والاعمال الصالحة الثاني انم تع علَّق الروّية على استقرار للبيل واستقرار للبيل امر عكن في نفسه وما عُلَّق على المكن فهو عكن اذ لو كان عتنعا لامكن صدى المازوم بدون صدى اللازم الاعتراض أمّا على الاول فمن وجوه الاول أن موسى لد يسال الروية بل تاجوز بها عن

اجتمعت الأثمة من اصحابنا على لن رويته تع في الدنيا والاخرة جليزة · عقلا واختلفوا في جوازها سمعا في الدنيا فاثبته بعصهم ونفاه اخرون وهل يجوز أن يرى في المنام فقيل لا وقيل نعمر ولحق انه لا مانع من هذه الروية وان لم تكن روية حقيقية ولا خلاف بيننا في انه تع يرى ذاته والمعتزلة حكموا بامتناع رويته عقلا لذى للحواس واختلفوا في رويته لذاته ولا بد أولا من تحرير أحل النزاع فنقول أذا نظرنا ألى الشمس فرايناها ثمر غبصنا العين فعند التغميص نعلمر الشمس علما جليا وهنه الحالة مغايرة للحالة الاولى التي هي الروية بالصرورة فإن لخالتين وأن اشتركتا في حصول العلم فيهما الآ أن للحالة الاولى فيها أمر زايد هو الروية وكذا أذا علمنا شيئًا علما تاما جليا ثم رايناه فانّا نعلم بالبديهة تفرقة بين لخالتين وان في الثانية زيادة ليست في الاولى قالت الفلاسفة هي اي تلك المغايرة والزيادة عايدة الى تأثّر للدقة لا الى الريادة في الانكشاف وفي الروية والابصار لوجوه الاول أن من نظر الى الشمس بالاستقصاء ثمر غمَّص فانع يتخيل ان الشمس حاضرة عنده لا يتأتى لم ان يدفعه اي قذا التخبيل عن نفسم اصلاً. وما ذلك الا لان الحدقة تأثرت عبى صبورة الشمس وبقيت صورتها في للدقة بعد أن زالت الروية الثاني أن من نظر بالاستقصاء آلي روضة خصراء زماناً طويلا ثمر حوّل عينه الى شيء ابيض فانع يرى لونه عترجا من البياض والخصرة فقد تحقف أن حدقته تأثرت عن الخصرة وبقى صورتها فيها بعد التحويل الثالث أن الصوء القوى يقهر الباصرة وكذلك البياض الشديد يقهرها بحيث لو نظر الرآق بعد رويتهما الى صوء صعیف او بیاص صعیف فر یرهما فلولا تأثرها ای تأثر لخاسة منه بل منهما لما كان الام كذلك قلنا كل ذلك الذي ذكرتموه يدل على تأثر الحدقة مند الابصار واما عود تلك الريادة التي هي الابصار اليه اي الي التأثر فلا فلا فلا عليه فلا هي اي فلا الابصار بتأويل الرؤية قو اي تأثر

الصحّة الاولى فهي بالقياس الى الفاعل ومعللة بالقدرة فان القدرة هي الصفة التي باعتبارها يصمِّ عن الفاعل طرفا الفعل والترك على سواء من الشيء المقدور له فلا يحصل بها منه أحدهما بعينة بل لا بد في حصوله من صفة اخرى متعلقة به اى بذلك الطرف رحده فتلك الصفة في التكوين قلنا كل منهما أي من دينك الطرفين يصلح اثرا لها أي القدرة وانما يحتاج صدور احدهما بعيته عنها آلى مخصص بعينه وهو الارادة المتعلقة بذالك الطرف وح لا حاجة الى مبداء للكون غير القدرة المؤثرة فيد بواسطة الارادة المتعلقة وقد ورد في حديث ليلة المعراج وضع كقَّه بين كتفي فوجدت بردها في كبدى ولا يجوز اثبات للارحة كما ذهبت اليه المشبّهة فقيل هو موصوف بكفِّ لا كالكفوف وقيل مُوّل بالتدبير يقال فلان في كفّ فلان اي في تدبيره والمقصود من لخديث بيان الطافع فى تدبيره له او بيانُ انه وَجَدَ رَوْحَ الطافه فان البرد يطلق على كلَّ رَوْح وراحة وطمانينة وقد ورد في الاحاديث انه ضحك حتى بدت نواجذه ويمتنع حمله على حقيقته فقيل هو ضحك لا كصحكنا وقيل هو مُولً بظهور تباشير لخير والنجرج في كل امر ومنه صحكت الرياص اذا بدت ازهارها فمعنى صَحكُ طُهَرَ تباشير الخير والنجيج منع وبدو النواجذ عبارة عن ظهور كنه ما كان متوقعا منه ومن كان له رسوخ قدم في علم البيان حمل أكثر ما ذكر من الايات والاحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير وبعضها على الكناية وبعضها على المجاز مراعيا لجزالة المعنى وفخامته ومجانبا عما يوجب ركاكته فعليك بالتأمل فيها وحملها على مأ يليقها والله المستعان وعليه التكلان • المرصد الخامس فيما يجوز عليه تع اى ياجبوز أن يتعلف به كالروية والعلمر بالكنه وفيه مقصدان الاول في الربية والكلام في الصحّة وفي الوقوع وفي شُبّه المنكرين فههنا ثلث مقامات المقام الاول في صحة الربية وقد طال نزاع المنتمين الى الملة فيها فذهب الاشاعرة الى انه تع يصبح أن يُرَى ومنعه الاكثرون قال الآمدى

الصفة الثامنة القَدِّمُ قال عليه السلام في اثناء حديث مطوّل فيضع البّار قدمه على النار فتقول قَطْ قَطْ اى حسبى حسبى وفي رواية اخرى حتى يصع رب العرة فيها قدمه فينزوى بعصها الى بعص وتقول قط قط بعرتك وكرمك وفي اخرى يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى يصع الرب قدمه عليها فتقول قط قط وتأويل الببار بمالك خازن النار او بمن يرفع نفسه عن امتثال التكاليف عا لا يُلْتفت اليه كيف وقد ورد في رواية أنَّس في اثناء حديث واما النار فلا تمتلي حتى يضع الله رجله فيها الصفة التاسعة الاصبع قال عليه السلام إنّ قلب المؤمن بين اصبعين مي اصابع الرحمي وفي رواية ان قلوب بني ادم كلّها بين اصبعين مي اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ولا يمكن اثبات للجارحة واما وجه التأويل فكما في اليدين الصغة العاشرة اليمين قال تع والسموات مطويّات بيمينه وتأويلها بالقدرة التامة ظاهر الصفة الحادية عشر التكويب اثبته الحنفية صفة زايدة على السبع المشهورة اخذًا من قوله تع كن فيكون فقد جعل قوله كن متقدما على كون لخادثات اعنى وجودها والمراد به التكوين والايجاد والتخليف قالوا وانه غير القدرة لان القدرة اثرها الصحة والصحة لا تستلزم الكون فلا يكون الكون اثرا للقدرة واثر التكوير هو الكون والجواب إن الصحّة هي الامكان وانه للممكن ناتى فلا يصلح اثرا القدرة لان ما بالذات لا يعلل بالغير بل به اى بامكان الشيء في نفسه يعلل المقدورية فيقال هذا مقدور لانه عكن وذلك غير مقدور لانه واجب او عتلع فأنن اثر القدرة هو الكون اي كون المقدور ورجوده لا صحّته وامكانه فاستغنى عن اثبات صفة اخرى كذلك اي بكون اثرها الكون فأن قيل المراد بالصحّة التي جعلناها اثرا للقدرة هو صحّة الفعل بمعنى التأثر والايجاد عن الفاعل لا صحّة المفعول في نفسه وهذه الصحة في امكانه الذالق الذي لا يمكن تعليله بغيره واما

شايع وخلقته بيدى اى بقدرتى الكاملة ولم يرد بقدرتى وتخصيص خلق الم بذلك مع ان الكل مخلوق بقدرته تع تشريف وتكريم له كما اهاف الكعبة الى نفسة فى قوله أن طهرا بيتى للتشريف مع انه مالك للمخلوقات

كلها وكما خصص المؤمنين بالعبودية لذلك في قوله أن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقالت المعتزلة بل اليد مجاز عن القادرية بناء على اصلهم الذى هو نفى الصفات واثبات الاحوال وقال بعصهم مجاز عن النعمة وهو في غلية الصعف أذ لا يلائم نسبة الخلق الى اليد وقيل صفة زايدة وهذا تكرار لما تقدم من مذهب الشيخ والسلف وقد يوجد في بعض النسخ بدلة وقيل صلة زايدة أى لفظة بيدى زايدة كما في قوله

دعوت لما نابني مسورا

## فلَتَّى فلَتَّىٰ يَدَىٰ مِسْوَرِ

وهو في غاية الركاكة وتحقيقه كما في الاول اى كالتحقيق الذى ذكرناه في الوجه من انه موضوع للجارحة وقد تعذّرت فيجب للمل على التجوز عن معنى معقول هو القدرة الصفة السادسة العينان قال تع تجرى باعيننا ولتصنع على عينى وقال الشيخ تارة انه صفة زايدة على سائر الصفات وتارة انه البصر والكلامُ فيه ما مرّ آنفا فإن اثبات للارحة ممتنع وللمل على التجوز عن صفة لا نعرفها يوجب الاجمال فوجب أن يجعل مجازا عن الهصر أو عن للفظ والكلّقة وصيغة للمع للتعظيم الصفة السابعة الجنب الله وقيل صفة زايدة وقيل الشاعر أيدة وقيل الشاعر

اى تلمع وتتحرك ورقران السراب ما تلاًاء منه اى جاء ونهب وكذلك المدمع اذا دار في الحمّلات أو اراد الجناب يقال لاذ جنبه اى جنابه وحرّمه

الادنى أذ مقرر في الارهام أن العرش أعظم التخلق فأذا أستولى عليه كان مستوليا على غيرة قطعا رهذا عكس ما هو المشهور من التنبية بالادنى على الاعلى وكلافها صواب فانه كما يفهم من حكم الادني حكم الاعلى اذا كان به اولى كذلك يفهم عكسة اذا كان الادنى بالحكم اولى وقيل قو اى الاستواء فهنا القصد فيعود الى صغة الارادة تحو قوله ثم استوى الى السماء اى قصد اليها وهو بعيد اذ ذلك يعدى بالى كالقصد دون على كالاستيلاء وذهب الشيخ في احد قوليه الى انه اي الاستواء صفة زاهدة ليست عاهدة الى الصفات السابقة وان لم نعلمها بعينها ولم يقمر دليلا عليها ولا يجوز التعويل في اثباته على الظواهر من الايات والاحاديث مع قيام الاحتمال المذكور وهو أن يراد به الاستيلاء أو القصد على ضعف فالحقّ التوقف مع القطع بانه ليس كاستواء الاجسام الصفة الرابعة الوجه قال تع ويبقي وجه ربك كل شيء هالك الا وجهه اثبته الشيخ في احد قوليه وابو اسحف الاسفرائني والسلف صفة ثبوتية زايدة على ما مر من الصفات وقال في قول آخر ووافقه القاضي انه الوجود وهو كما قبله اعنى الاستواء في عدم القاطع وعدم جواز التعويل على الظواهر مع قيام الاحتمال تنبية الوجه وضع في اللغة للجارحة المخصوصة حقيقة ولا يجوز ارادتها في حقّه تع ولمر يوضع لصفة اخرى مجهولة لنا بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله المخاطَب اذ المقصود من الاوضاع تفهيمر المعانى فتعيّن المجاز والتجوّزُ به عما يُعْقَل ويثبت بالدليل متعين وهنو أن يتجوّز به عن الذات وجميع الصفات فان الباقي هو ذاته مع مجموع صفاته وما سواه هالك غير باق الصفة الخامسة اليد قال الله تع يد الله فوق ايديهم ما منعك ان تسجد لما خلقتُ بيدى فاثبتهما الشيرخ صفتين ثبوتيتين زايدتين على الذات وسائر الصفات لكن لا بمعنى لجارحتين وعليه السلف والية ميل القاضي في بعض كتبه وقال الاكثر انهما مجاوان عن القدرة فانه

وجوديا أو أنه صغة لاجلها لا يختص البارى سبحانه بحير كما فسره أى كما فسر كلام أبن سعيد بذلك الشيخ أبو اسحق الاسفرائي فانه قال معنى كلامه أنه تع مختص بمعنى لاجله ثبت وجوده لا في حير كما أن المتحير يختص بمعنى لاجله ثبت وجوده لا في حير كما أن المتحير يختص بمعنى لاجله كان متحيرا ولا يخفى عليك أن هذا التفسير بعيد جدا عن دلالة زيادة القدم عليه فكذلك يحون القدم أمرا سلبيا أن مرجعه ع ألى وجوده لا في حير فأن قلت فذا السلبي معلل مالقدم لا نفسه قلت أن الصفات السلبية لا تعلل بخلف الثبوتية أو غيرهما من المعلى فالتصوير أى فعليه تصوير ذلك المعنى المراد أولا ثمر ألتقرير والتحقيق باقامة الدليل عليه ثانيا هذا الذي أوردناه ههنا في ألبطاله منصر ألى ما سبق في مباحث الامور العامة من أنه أى القدم أمر أعتبارى لا وجود له في الخارج فانه يدل على بطلان مذهبه ودليله أيضا المتوى اختلف الاستواء لها وصف تع بالاستواء في قوله الرحمن على العرش أستوى اختلف الاصحاب فيه فقال الاكثرون هو الاستيلاء ويعود الاستواء ألى صفة القدرة وقال الشاعر

قد استوی عمرو علی العراق من غیر سیف ودم مهرای

اى استولى وقال الاخر

فلما علونا واستوینا علیهم ترکنه صُرْعَی لنسر وطایر

اى استولينا لا يقال الاستواء بمعنى الاستيلاء يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبة اى يشعر بسبق هذه الامور التى تستحيل في حقد تع وايضا لا فيدة لتخصيص العرش لان استيلاءه يعم الكل لانا نجيب عن الاول بمنع الاشعار الا يرى ان الغالب لا يشعر به كما في قوله والله غالب على امره نعمر ربّما يُفْهَم سبق تلك الامور من خصوصية من أُسند السيد الاستيلاء في امر مخصوص وعن الثاني بان الفايدة هي الأشعار بالاعلى على

ال الذات لكان الذات محتاجا اليه وكان هو مستغنيا عن الذات مع استغناله عن غيره ايصا فكان البقاء هو الواجب الوجود لانه الغني الطلق دون الذات والجواب منع احتياج الذات اليه وما قيل من إن وجودة في الزمان الثاني معلّل به ممر غايةٌ ما في الباب أن وجودة فيه لا يكون الا مع البقاء ونلك لا يوجب أن يكون البقاء علة لوجودة فيه اذيجوزان يكون تحققهما معاعلى سبيل الاتفاق واليه الاشارة بقوله ران اتَّفَق تحققهما معا تنبيعً اثبات البقاء قد يفسِّر بان الوجود في الزمان الثاني امر زايد حلى الذوات مريد أن المثبتين للبقاء يفسووند تارة باستمرار الرجود ويدّعون أن الوجود في الزمان الثاني زايد على الذات وأخرى بانه معنى زايد يعلل به الوجود في الزمان الثاني واول الوجهين للنافين ينفي المعنى الآول من معنيى البقاء لان الاستمرار اذا لم يكن باقيا لم يكي الوجود مستمرًا ولا ينفي الثاني لان البقاء اذا كان امرا يعلل بد الوجود في الزمان الثاني لا يستلزم أن يكون له بقاء آخر والوجه الثاني منهما ينفى المعنى الثاني دون الاول اذ لا يلوم من استمرار الوجود وكونه زايدا على الذات احتياج الذات في وجوده الى البقاء الذي هو الاستمرار فلا يلزم الدور الصفة الثانية القدم واحالة الجمهور متفقين على انه تع قديم بنفسة لا بقدم وجودي زايد على ذاته واثبته ابن سعيد من الاشاعرة ودليلة على كونه صغة وجودية زايدة ما مر في البقاء وتصويره فهنا أن يقال القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود أذا تطاول عليه الأمد ومنه قوله تع كالعُرْجون القديم والجسم لا يوصف بهذا القدم في اول زمان حدوثه بل بعده فقد تجدد له القدم بعد ما فريكن فيكون موجودا زايدا على الذات فكذا القدم الذي هو التقدم بلا نهاية لا بمجرِّد مدَّة متطاولة بابطالة اي ما مر مع ابطاله فلا حاجة الى اعادة شي، منهما وحملُ ما مر على الوجهين السابقين عالا وجه لصحته والذي يخصه اي يختص بابطاله أنه أن أراد بع أي بالقدم أنه لا أول له فسلى فلا يتصور كونه

إلاول البقاء اتفقول على انه تع باق لكن اختلفوا في كونه صفة ثموتية وليدة كما لشار اليد بقولد اثبته الشيخ ابو الحسى الاشعرى واتباعه وجهور معتزلة بغداد صفة وجودية وايدة على الوجود اذ الوجود متحقف دونها في دور. البقام كما في أول الحدوث بل يتجدد بعده صفة هم البقاء واجبب عنه بلنه منقوض بالحدوث فانه غير الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث يعني الى البقاء حصل بعد ما لم يحكن والخدوث زال بعد ان كان لانه الخروج من العدم الى الوجود عند الشييخ لا مسبوقية الوجودية فلو دل ذلك الذي ذكرتموه في البقاء على كونه وجودها إليدا لكان للدوث ايصا وجوديا زايداً لما نكرناه لان العدم بعد المصول كالجصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة اذ حاصلهما الانتقال الواقع بين العدم وما يقابله اعنى الوجود ولزم التسلسل في الحدوثات الوجودية ضرورةً أن للدوث لا بد أن يكون حادثًا مع أن الشيخ معترف بان للموث ليس امرا زايدا وحلَّه بعد نقصه أن تجدد الاتصاف بصفة لا يقتصى كونَّها وجودية كتجدد معية البارى تع مع الحادث وكذَّا زواله ايصا لا يقتصيه وذلك كله لجواز الاتصاف بالعدميات وزوال ذلك الاتصاف ونفاه اى نفى كون البقاء صفة وجودية زاهدة القاضى ابو بكر والامامان امام الحرمين والامام الرازى وجمهور معتزلة البصرة وقالوا البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني لا إمر زايد عليه لوجهين الاول لو كان البقاء زايدا لكان له بقاء اذ لو لم يكن البقاء باقيا لم يكن الوجود باقيا لان كونه ياقيا انما هو بواسطة البقاء والمغروض زواله وج تسلسل البقاءات المتوتبة الموجودة معا والجواب أن بقاء البقاء نفس البقاء كما قيل في وجود الوجود ووجوب الوجوب وامكان الامكان فلا تسلسل اصلا ويرد على هذا المواب ان ما تكور نوعة يجب كونة اعتباريا كما مر الثاني لو احتاج البقاء على تقدير كونه وجودها الى الذات لزم الدور لان الذات محتاج الى البقاء ايصا فان وجوده في الزمان الثاني معلّل به والآ اي وان لم يحتم البقاء

وما يقال من أن للروف والالفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب انما عوفي التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة فالتلفظ حادث والادلة الدالة على للدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعا بين الادلة وهذا الذى ذكرناه وان كان مخالفا لما عليه متأخروا اسحابنا الَّا انه بعد التأمل يعرف حقَّيته تمَّ كلامه وهذا المجمل لكلام الشيخ عا اختاره محمد الشَّهْرَسْتانَّ في كتابه المسمى بنهايلا الاقدام ولا شبهلا في انه اقرب الى الاحكام الظاهرة المنسوبة الى قواعد الملَّة ؛ المقصد الثامن في صفات اختلف فيها وفيه مقدمة ومسائل احدى عشرة فالمقدمة في أنه عل لله صفة وجودية زايدة على ذاته غير ما ذكرنا من الصفات السبع التي هي لخيوة والعلم والقدرة والأرادة والسمع والبصر والكلام فمنعة بعض اصحابنا مقتصراً في نفيها على انه لا دليل عليه اي على ثبوت صفة اخرى فيجب نفيه ولا يتخفى ضعفه لما مرّ من لن عدم الدليل عندك لا يفيد وعدمه في نفس الامر لمنوع وان سُلّم لمر يفد ايصا لان انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمه ومنهم من زاد على ذلك فاستدل على نفيها بان قال نحى مكلفون بكمال المعرفة وانما يحصل بمعرفة جميع صفاته فلوكان لة صفة غير ما ذكرنا لَعُرَّفَناها لكنا لا نعرفها بلالا طريف لنا الى معرفة الصفات سوى الاستدلال بالافعال والتنزيد عب النقايص ولا يدل شيء منهما على صفة زايدة على ما ذكر والجواب منع التكليف بكمال معرفته ان قو اي التكليف بقدر وسعنا فنحي مكلّفون بان نعرف مي صفاته ما يتوقف تصديف النبي على العلم بد لا بمعرفة صفات اخرى آو بان نقول سلَّمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يارم من التكليف به حصوله من جميع المكلَّفين بل ربَّما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم كالانبياء والكاملين من اتباعهم دون بعض وهو من عداهم وهولاء وان كانوا هم الاكثرين ولكن لا يمتنع كثرةُ الهالكين بسبب ترك ما كُلُّفوا بد من كمال معرفته واثبت بعض من المتكلمين صفات أُخّ بيانها تلك المسائل الاحدى عسسرة

حادثة فيجوز زوالها بحدوث الصدي الذي يقابلها مع أن الاقم عندنا هو بيان صفقها الثالث وعليه الاعتماد لصحّته ودلالته على الصدى في الكلام النفسي واللفظي معا خبر النبي عليه السلام بكونه صادقا في كلامه كله وذلك أي خبره عليه السلام بصدقه مما يعلم بالصرورة من الديس فلا حاجة الى بيان اسناده وصحّته ولا الى تعيين ذلك الخبر بل نقول تواتر عن الانبياء كونُه تع صادقا كما تواتر عنهم كونه متكلما فان قيل صدي النبي انما يعلم بتصديقه تع له وانما يدل تصديقه اياه عم على الصدي اى صدى النبي أن امتنع عليه تع الكذب ووجب أن يكون كلامه صدقا فصدّ الذي انما يعرف بصدى الله فيلزم الدور اذا ثبت صدقة تع بصدى النبى كما فعلتم قلنا التصديق بالمعجزة كما مر فهو تصديف فعلى لا قولي ودلالتها على الصدى دلالة عاديّة لا يتطرق اليها شبهة كما ستقف عليه ، واعلم أن للمص مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تع على وفق ما اشار اليه في خطبة الكتاب ومحصولُها أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ واخرى على الامر القايم بالغير فالشيخ الاشعرى لما قال الكلام هو المعنى النفسي فَهم الاصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده واما العبارات فانما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ما هو كلام حقيقي حتى صرحوا بان الالفاظ حادثه على مذهبه ايصا لكنها ليست كلامه تع حقيقة وهذا الذى فهموه من كلامر الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة كعدم النفار من إنكر كلاميَّة ما بين دفَّتَى المصحف مع انه عُلم من الدين ضرورةً كونَّه كلام الله تع حقيقة وكعدم المعارضة والتحدى بكلام الله لخقيقي وكعدم كون المقروء والحفوظ كلامه حقيقة الى غير ذلك عا لا يخفى على المتفطى في الاحكام الدينية فوجب حمل كلام الشيخ على انه اراد به المعنى الثاني فيكون الكلام النفسي عنده امرا شاملا للفظ والمعنى جميعا قايما بذات الله تع وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالالسن محفوظ في الصدور وهو غيير الكتابة والقراءة ولخفظ لحادثة

اى الكذب في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الافعال دون الصفات تبييم وهو سبحانة لا يفعل القبيم وهو بناء على اصلهم في اثبات حكم العقل بحسى الافعال وقبحها مقيسة الى الله تع وستعرف بطلانه الثاني انه مناف لمصلحة العالم لانه اذ جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق على اخياره بالثواب والعقاب وسائر ما اخبر به من أحوال الآخرة والاولى وفي نلك فوات مصالح لا تحصى والاصليع واجب عليه تع عندهم فلا يجوز اخلاله به والجواب منع وجوب الاصليح ان لا يجب عليه شيء اصلا بل هو متعال عن ذلك قطعا واما امتناع الكذب عليه عندنا فلثلاثة أوجه الأول انه نقص والنقص على الله محال اجماعا وايصا فيلزم على تقدير ان يقع الكذب في كلامه أن نكون نحن اكمل منه في بعض الاوقات أعنى رقت صدقها في كلامنا وهذا الوجه انما يدل على أن الكلام النفسي الذي هو صفة قايمة بداته يكون صادقا والا لزم النقصان في صفاته تع مع كمال صفتنا ولا يدل على صدقه تع في الخروف والكلمات التي يتخلقها في جسمر دالة على معان مقصودة ولما كان لقايل أن يقول خلفُ الكانب ايصا نقص في فعله قيعود المحدورُ بعينه اشار الى دفعه بقوله واعلم انه لم مظهر لى فرق بين النقص في الفعل وبين القبيم العقلي فيع فان النقص في النعال هو القبح العقلي بعينه فيها وانما تختلف العبارة دون المعنى فاصحابنا المنكرون للقبح العقلى كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظى بلزوم النقص في افعاله تع الثاني انه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما اذ لا يقوم الحادث بذاته تع فيلزم أن يمتنع عليه الصدى المقابل لذاك الكفب والا جاز زوال ذلك الكذب وهو مح فان ما ثبت قدمه امتنع عدمه واللازم وهو امتناع الصدى عليه بط فانا نعلم بالصرورة أن من علم شيا امكن أن يخبر عنه على ما هو عليه وهذا الوجه الثاني ايصا أنما يدلل على كون الكلام النفسي صدقاً لانه القديم وأما هذه العبارات الدالة على الكلام النفسي فلآ دلالة على صدقها لانها

صفاته القديمة القايمة بذاته تع التاس قوله عليه السلام في دعائه يا رب القران العظيم ويا رب طع ويس فالقران مربوب كُلّا وبعضا والمربوب محدث اتفاقا التاسع انه تع اخبر بلفط الماضي نحو أنا انزلناه أنا أرسلناه ولا شك ان لا انزال ولا ارسال في الازل فلو كان كلامة قديما لكان كذبها لانه اخبار بالوقوع في الماضي ولا يتصور ما هو ماص بالقياس الى الازل العاشر النسخ حق باجماع الامة وواقع في القران وهو رفع أو أنتهاء ولا شيء منهما يتصور في الفديم لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه والامام الرازي جعل هذين الوجهين في الاربعين من الادلة المعقولة وللحقّ ما اختاره المص والجواب عن الوجوه العشرة أنها تدل على حدوث اللفظ كما لا يخفى على المتأمل وهو غير المتنازع فيه كما مر تحقيقه تنبية كلامه تع واحد لما مة في القدرة من انها لو تعددت لاستندت الى الذات اما والاختيار او بالايجاب وهمًا باطلان اما الاول فلان القديم لا يستند إلى المختار واما الثاني فلان نسبة الموجب الى جميع الاعداد سواء فيلزم وجود قُدّر لا تتناهى واما انقسامه الى الامر والنهي واللخبر والاستفهام والنداء فانما هو بتحسب التعلق فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا وباعتبار تعلقه بشيء آخر على وجع آخر يكون امرا وكذا لخال في البواقي وقيل كلامة خمسة هي الاقسام المذكورة وقال ابن سعيد من الاشاعرة هو في الأزل واحد وليس متصفا بشيء من للك للمست وانمآ يصير احدها فيما لا يزال واورد عليه انها انواعه فلآ يوجد دونها اذ الجنس لا يوجد الا في ضمن شيء من انواعة والجواب منع ذلك في انواع تحصل بحسب التعلق يعني انها ليست انسواعها حقيقية له حتى يلزم ما ذكرتم بل هي الواع اعتبارية تحصل له بحسب تعلقه بالاشياء فجازان يوجد جنسها بدونها ومعها ايصا فليس كلام ابن سعيد ببعيد جدًا كما توقّموه تفريعٌ على ثبوت الكلام لله تع وهو انه يمتنع عليه الكذب اتفاقا اما عنسد المعتزلة فلوجهين الاول انه

لذاتها ببعض ما يصبح تعلقها به دون بعض فلا تسعلى ما مر واما المنقول فوجوة الاول القرار، ذكر لقوله تع وهذا ذكر مبارك وقوله تع وانه لذك. لك ولقومك مع قوله تع ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث وما ياتيهمر من ذكر من الرحمن محدث فانهما يدلان على أن الذكر محدث فيكون القران محدثا الثاني قوله تع انما امرنا اذا اردنا شيا ان نقول له كن فيكون أذ معناه أذا أردنا شيا قلنا له كن فيكون قوله كن وهو قسم مي كلامه متاخراً عن الأرادة الواقعة في الاستقبال لكونه جزًّا له ويكور. حاصلا قُبَيْل كون الشيء اي وُجوده بقرينة الفاء الدالة على الترتيب بلا مهلة وكلاهما ينوجب الحدوث اما التأخر عن الارادة الحادثة في المستقبل فلان التأخر عن الشيء يوجب للدوث خصوصا اذا كان ذلك الشيء حادثًا واقعا في الاستقبال وأما التُقدم على الكاين لخادث بمدَّة يسيرة فطاهر ايصا دلالته على الحدوث الثالث قوله تع وأذ قال ربك للملايكة واذ ظرف زمان ماص فيكون ثوله الواقع في هذا الظرف مختصا بزمان معين والمختص بزمان معين محدث الرابع كتاب احكمت اياته ثمر فصّلت فانه يدل على أن القرآن مرجّب من الايات التي هي اجزاء متعاقبة فيكون حادثا وكذا قوله أنا الزلناء قرانا عربياً يدل على أن كلام الله تع قد يكون عربيا تارة وعبريا اخرى فيكون متغيرا ونلك دليل حدوثه التخامس حتى يسمع كلام الله فانه يدل على أن كلامه مسموع فيكون حادثا لان المسموع لا يكون الا حرفا وصوتا السانس انه اى القران معجز اجماعا ويجب مقارنته للدعوى حتى يكون تصديقا للمدُّعي في نعواه فيكون حانثا مع حدوثها وَالَّا أَي وَانَ لَمِ يكنِ. مقارنا لها حادثا معها بل يكون قديما سابقا عليها فلا اختصاص له به اى بذلك المدعى وتصديقه السابع انه اى القران موصوف بانه منزل وتنزيل وذلكه يوجب حدوثه لاستحالة الانتقال بالانزال والتنزيل على

الالفاظ لا يكون لهم حاجة علينا ولا يجدى عليهم اى لا يعطى عليهم فايدة وجدوى بالقياس الينا الآ أن يبرقنوا على عدم المعنى الزايد على العلم والارادة وم ينفعهم ال على هذا التقدير ينحصر القران في هذه الالفاظ والعبارات ولا سبيل لهم الى هذا البرهان فلا حجة لهمر ايصافي تلك الادلة المطلقة لكنا نذكر بعض ادلتهم التي من هذا القبيل ونجيب هنها تكميلاً للصناعة الكلامية وتثبيتا لطلَّاب للق في مزالف الاوهام وهو من المعقول والمنقول اما المعقول فوجهان الاول الامر والخبر في الازل ولا ﴿ مَامُورٌ وَلا سَامَعُ فَيهُ سَفَّةً فَكِيفَ يَتَصُورُ ثَبُوتَهُ لَلَّهُ سَبِحَانَهُ الثَّانَى لَو كَانَ كلابه تع قديما لاستوى نسبته الى جميع المتعلقات لانه م يكون كالعلم .. في ان تعلقه بمتعلقاته يكون لذاته فكما ان علمه يتعلق بجميع ما يصبح تعلقه به كذلك كلامه يتعلق بكل ما يصبح تعلقه به ولما كان للسن والقبيم بالشرع صبح في كل فعل أن يومو به وان ينهى عنه فيلزمر تعلق امره ونهيد بالافعال كلها فيكون كل فعل مامورا بد ومنهيا عند معا هذا خِلْف وقد وقع في بعض النسيخ كالعلم والقدرة وهو سهو من القلمر · فان القذرة كما صرّح به فيما بعد لا يجب تعلقها بكل ما يصليح ان يتعِلقَ بد بخلاف العلم والجواب عن الاول أن ذلك السفد الذي . التميتموه انما هو في اللفظ واما الكلام النفسي فلا سفه فيه كطلب التعلم من أبن سيولد ويرد عليه أن ما يجده احدفا في باطنه هو العزم على المِطلب وتخيله وهو عكن وليس بسفه واما نفس الطلب فلا شك في كونه سفها بل قيل هو غير عكن لان وجود الطلب بدون من يطلب منه شيء محال وللواب عن الثاني أن الشيء القديم الصالح للامور المتعددة قد يتعلق ببعص من تلك الامور دون بعض كالقدرة القديمة فانها تتعلق ببعض المقدورات وهو ما تعلقت الارادة بد منها دون بعض فان قيل مخصص القدرة عو الارادة فلا بد في الكلام أيضا من مخصص ويعود الكلام اليه ويلزم التسلسل قلنا تعلق الكلام ببعض دون اخر كتعلق الارادة

بالمامور بد وكالمعتثر من صرب عبده بعصيانه فاند قد يامره وهو يريد ان لا يفعل المامور به ليظهر عسلمه عند من يلومه واعترض عليه بان الموجود في هاتين الصورتين صيغة الامر لا حقيقته أذ لا طلب فيهما اصلا كما لا ارادة قطعا فانن هو اي المعنى النفسى الذي يعبّر عنه بصيغة لخبر والام صفة ثالثة مغادرة للغلم والآرادة قادمة بالنفس ثمر نزعم انه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تع قال المص ولو قالت المعتولة اند اي المعنى النفسي الذي يغاير العبارات في الخبر والامر هو ارادةُ فعل ِ يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما اخسر به او يصير سبها لاعتقاده أرادته أي ارادة المتكلمر لما أمر به لم يكن بعيداً لأن أرادة نعل كذلك موجودة في الخبر والامر ومعايرة لما يدل عليها من الامور البتغيرة وللختلفة وليس يتجه عليه ان الزجل قد يخبر بما لا يعلم ادیام بها لا یرید وج لایثبت معنی نفسی یُدُنّ علیه بالعبارات مغایر للارادة كما يدّعيه الاشاعرة لكتّى لم اجده في كلامهم بل الموجود فيه أنَّ مدلول العبارات في الخبر راجع الى العلم القايم بالمتكلم وفي الامر راجع الى ارائة المامور به وفي النهى الى كراهة المنهى عنه فلا يثبت كلام نفسى معاير لباقي الصفات وقد مر ما فيه أذا عرفت هذا الذي قررناه لك فاعلم أن ما يقوله المعتزلة في كلام الله تع وهو خلف الاصوات والحروف الدالة على المعانى المقصودة وكونها حادثة قايمة بغير ذاته تع فنحس نقول به ولا نزاع بينها وبينهم في ذلك كما مر آنفا وما نقوله نحس ونتهنه الكلام النفسي المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون فبوتة ولو سلموه الم أنفوا قدسه الذي ندعيه في كلامه تع فصار محمل النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى النفسي واثباته فاقر. الادلة الدالة على حدوث الالفاظ اذما تفيدهم بالنسبة الى الحنابلة القايلين بقدم الالفاظ واما بالنسبة الينا نيكون نصبا للدليل في غير محمل النزاع وأما ما دل على حدوث القران طلقاً بلا تقييد بالنفسي او اللفظى فحيث ينكن حمله على حدوث

للروف التي تركّب منها كلامه على زعمهم مشروط بانقصاء الاخر منها فيكون له اى للحرف المشروط أول فلا يكون قديما وكذا يكون للحرف الاخر انقصاء فلا يكون هو ايصا قديما بل حادثا فكذا المجموع المركب منها اى من كخروف التي لها اول زمان وجود او آخره او اجتمعا معا فيها فيكون حادثا لا قديما والكرامية وافقوا لخنابلة في ان كلامع حروف واصوات وسلموا انها حادثة لكنهم زعموا انها قايمة بذاته تع لتجويزهمر قيام للوادث به فقد قالوا بصحة القياس الثاني وقدحوا في كبرى القياس الاول وقالت المعتزلة كلامه تع اصوات وحروف كما ذهب اليه القرقتان المذكورتان لكنها ليست قايمة بذاته تع بل يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ او جبراهل او الذي عليه السلام وهو حادث كما ذهب اليه الكرامية خلافا للحنابلة فهم ايصا مححوا القياس الثاني لكنهم قدحوا في صغرى القياس الاول وهي ان كلامه بتع صفة له وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكرة نحس بل نقول به ونسميه كلاما لفظيا ونعترف بحدوثه وعدم قيامه بذاته تع لكنا نثبت امرا وراء ذلك وهو المعنى القايم بالنفس الذى يعبّر عنه بالفاظ ونقول هو الكلام حقيقة وهو قديم قايم بذاته تع فنمنع صغرى القياس الثاني ونزعم انه غير العبارات اذ قد تختلف العبارات بالازمنة والامكنة والاقوام ولا يختلف نلك المعنى النفسي بل نقول ليس ينحصر الدلالة عليه في الألفاظ الدقد يدل عليه بالاشارة والكتابة كما يدل عليه بالعبارة والطلب الذبي هو معنى قايم بالنفس واحد لا يتغير مع تغير العبارات ولا يختلف باختلاف المدلالات وغير المتغير غير المتغير الى ما ليس متغيرا وهو المعنى النفسى مغاير للمتغير اللهى هو العبارات ونزعم أنه أى المعنى النفسى الذى هو الخبر غير العلم اذ قد يُخْبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه او يشك فيه وان المعنى النفسي الذي هو الامر غير الأرادة لانه قد يامر الزجل بما لا سريدة كالمختبر لعبده عل يطيعه ام لا فان مقصوده مجرّد الاختبار دون الانيان

في الأزل ولا مسموع ولا مبصر فيه خروج عن المعقول والجواب أن انتفاء التعلق في الازل لا يستلزم انتفاء الصفة فيه كما في سمعنا وبصرنا فان خلوهما عن الادراك بالفعل في وقت لا يوجب انتفاءهما اصلا في فلك الوقت ، المقصد السابع في انه تع متكلم والدليل عليه اجماع الانبياء عليهم السلام عليه فانه تواتر انهم كانوا يثبتون له الكلام ويقولون انه تع امر بكذا ونهى عن كِذا واخبر بكذا وكل نلك من اقسام الكلام فثبت المدَّعَى فإن قيل صدُّق رسول الله موقوف على تصديف الله اياه اذ لا طريقة الى معرفته سواه وانه اى تصليف الله اياه اخباره عن كونه مادقا رهو اي هذا الاخبار كلام خاص له تع فاذًا قد توقّف صدق الرسول على كلامة تع فاثبات الكلام لله تع سبحانه به أي بصدى الرسول دور قلنا لا نم أن تصديقه له كلام بل هو اظهار المعجزة على وفق دعواه فانه يدلُّ على صدقه ثَبَّتَ الكلامُ بان يكون المعجزة من جنسه كالقرآن الذي يُعْلَم اولا انه معجزة خارجة عن قوة البشر ثمر يُعْلَم به صدى الدعوى آم لم يثبت كما اذا كانت المعجزة شيًا اخر ثم أن فهنا قياسين متعارضين احدهما ان كلام الله تع صفة له وكل ما صفة له فهو قديمر فكلامه تعالى قديم وثانيهما أن كلامه مؤلَّف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وكل ما هو كذلك فهو حادث فكلامه تع حادث فافترق المسلمون ال فرِّى اربع ففرقتان منهم ذهبوا الى حدَّة القياس الاول وقدحَتْ واحدة منهما في صغرى القياس الثاني وقدحت الاخرى في كبراه وفرقتان اخريان نهبوا الى صحّة الثاني وقدحوا في احدى مقدّمتي الاول على التفصيل المذكور والى ما ذكرناه اشار المص بقوله ثم قال الحَنابلة كلامه تع حرف وصوت يقومان بذاته وانه قديم وقد بالغوا فيه حتى قال بعصهم جهلا الجلدُ والغلاف قديمان فصلا عن المصحف فهولاء محتحوا القياس الاول ومنعوا كبرى القياس الثباني وهذا هط بالصرورة فأن حصول كل حرف من

بل نقول ابتداء هو عا عُلم من الدين بالصرورة كما ذكرناه تنبية قد تقدم في مباحث العلم أن طايفة يزعمون أن الادراك أعنى السمع والبصر وسائر اخواتهما نفس العلم بمتعلقه الذي هو المدرك وقد ابطلناه بانا انا علمنا شيئًا علما تامّا جليًّا ثمر ابصرناه فانا نجد بالبدافة بين الحالتُيْن فقا ونعلم بالصرورة أن لخالة الثانية تشتمل على أمر زايد مع حصول العلمر فيهما فذلك الزايد هو الابصار وللمص في هذا الابطال مناقشة قد مرت هناك فهولاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم بالمسموع والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين وراجعين الى العلم لا صفتين زايدتين عليه وفي الخصل اتفق المسلمون على انه تع سميع بصير لكنهم اختلفوا في معناه فقالت الفلاسفة والكعبى وابو للسين البصرى ذلك عبارة عن علمه تع بالمسموعات والمبصرات وقال للجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية انهما صفتان زايدتان على العلم وقال ناقده اراد فلاسفة الاسلام فان وصفه تع بالسمح والبص مستفاد من النقل وانما لم يوصف بالذوق والشم واللمس لعدم ورود النقل بها واذا نظر في ذلك من حيث العقل لمر يوجد له وجه سوى ما ذكره فولاء فان اثبات صفتين شبيهتين بسمع لخيوانات وبصرها عا لا يمكن بالعقل والأوْنَى أن يقال لمّا ورد النقل بهما آمنيًا بذلك وعرفنا انهما لا يكونان بالآلتَيْن المعروفتَيْن واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما احتُيّ على نفيهما عنه تع بوجهين الاول انهما تأثر لخاسة عن المسموع والمبصر أو مشروطان به كسائر الاحساسات وانه أي التأثّر المذكور مرع في حقّه تع والجواب منع ذلك اذ المعلوم انهما لا يحصلان لنا الَّا مع التأثَّر ولا يلزم من حصولهما مُقارِنا للتأثر فينا كونُهما نفس ذلك التأثر او مشروطين به وار. سلمنا انه كذلك في الشاهد فلم قلتم انه في الغايب كذلك فان صفاته تع مخالفة بالحقيقة لصفاتنا فجازان لا يكون سمعه وبصره نفس التأثير ولا مشروطا به الثانى اثبات السمع والبصر

ويتوقف هذا الاحتجام على مقدّمات لا صحّة لها الاول انه حيّ بحيوة مثل حيوتنا المصححة للاتصاف بالسمع والبصر وانه ممنوع اذ حيوته مخالفة لحيوة غيرة فلا يحب كونها مصحّحة لذلك الاتصاف ولهذا لا يصبِّ هليه بسبب حيوته الجهل والظن والشهوة والنفرة مع صحتها علينا بسبب حيوتنا للقدمةُ الثانيه أن الصممر والعمى صدّان لهما وهو ايصا عُنوع بلّ هما عدم ملكة لهما قلا يلزم من خلوة عن السمع والبصر أتصافه بهما لجواز انتفاء القابلية رأسا واما انتصافه بعدمهما مع انتفاء القابلية فانه ليس بنقص عندنا كيف وهو اول المسللة المتنازع فيها بيننا القدمةُ الثالثة أن الحر لا يح من الشيء وصدَّة وهو دعوى بلا دليل عليها وقد تقدم ضعفة بان الهواء خال عن الالوان والطعوم المتصادة كلها المقدمة الرابعة انه منزة عن النقايص كلها والعُمْدة في اثباته الجماع على ان ساحة عزّته مبرّاة عن شوايب النقص وح فليعوّل عليه اى على الاجماع في هذه المسمّلة ابتداء اذ قد اطبقوا على انه تع سميع بسير وانا اكتفوا بالاجماع يُكْفُون مُونغَ سائر المقدّمات كيف وحُجّين الجماع الدال على الشيء أن اثبتناها بالظواهر من الآيات والاحاديث التي تدلُّ على حجَّية الاجماء فالظواهر الدالَّة على السمع والبصر اقوى منها أي من الظواهر الدالة على حجّية الاجماع اذ يتجه على هذه اعتراضات كثيرة بحُتاج الى دفعها فلا معنى للعدول عمّا هو اقوى في اثبات الملَّعَى الى التمسَّك بشيء يحتاج في اثباته الى ما هو اضعف لانه تطويل المسافة مع التشبُّث بالاضعف وأن اثبتناها أي حجّية الاجماع بالعلم الصروري من الدبين فذلك العلم الصروري ثابت في المسمّلة التي نحن نيها سواء بسواء فلا حاجة بنا في اثبات السمع والبصر الى التمسك. بالإجماع ثم النمسك في خُجّيته بالعلم الصرورى فاقد تطويل بلا طليل

في كونه تع مريدا قال الامام الرازي في الاربعين كونه تع مريدا اما ارر يكون نفس ذاته وهو قول صوار واما أن لا يكون نفس ذاته وج أما أن يكون امرا سلبيا وهو احد قولي النجّار كما مر من كونه غير مغلوب ولا مكرَّه وأما أمرا تبوتياً ولا بد له من علة لامكانه فيكون أما معللاً بذاته تع وهو القول الاخر له واما معللاً بغير ذاته وم اما أن يعلل بمعنى قديم قایم بذاته تع وهو قول اصحابنا واما بمعنی حادث اما قایم بذاته تع وهو قول الكرامية أو موجود لا في محلّ وهوقول الجُبّائية وعبد الجبّار من المعتزلة أو قايم بذات غير نات الله تع ولم نر احدا نهب اليه ويبطل الاولَ انا نعلمه ونشك في كونه مريدا ويبطل الثاني لمزوم كون الجماد مريدا لانه غير مغلوب وببطل المخامس والسلاس لزوم التس في الارادات وببطل الخامس خاصةً أنه لا يقوم الحلاث بذاته تع والسادس خاصة أنه يلوم عرض لا في محلّ وإن نسبة ما لا محلّ له الى جميع الذوات سواء فاذا كانت الارادة قايمة بذاتها فليس كونه تع مريدا بها اولى من كور، غيره مريدا بها وكون ذاته تع لا في محلّ كقلك الارادة لا يوجب اختصاصه به لان كونه لا في محمل امر سلبي فلا يكون علم للثبوت ، المقصد السادس في انه تع سميع بصير السمعُ دُلّ عليه وهو عا عُلم بالصرورة من دين محمد عليه السلام فلا حاجة الى الاستدلال عليه كما فوحف سائر الصروريات الدينية والقرآن وكذا الحديث علو بع بحيث لا يمكن انكاره ولا تأويله لانه معلوم ضرورى فلا اشتباه فيه وقد احتب عليه بعص الاصحاب بانه تع حتى وكل حى يصمّ اتصافه بالسمع والبصر ومن صمّ اتصافه بصفة اتصف بها او بصدّها وصدّ السمع والبصر هو الصمم والعمى وانهما من صفات النقس فامتنع اتصافه تع بهما فوجبب اتصافه بالسمع والبصر

تصويره فتذكُّر وربما قال الحكماء لا نم أن كل علم فهو تبع للوقوع وانما ذلك في العلم الانفعالي التابع لوجود المعلوم واما العلم الفعلي الذي كلامنا فيه فانه متبوع وسبب لوقوع المعلوم فيصليح ان يكون مخصصا كما لخترناه في البارى سبحانه والاصحاب في جواب لحكماء يدعون الصرورة في استواء نسبة العلم والقدرة الى الطرفين فلا يكون شيء منهما مخصصا وان كان العلم فعليا البحث الثاني ارادته تع قديمة أذ لو كانت حادثة فلا شك انها مستندة الى المختار الذي هو ذاته تع لاحتاجت الى ارادة اخرى مستندة الى ارادة ثالثة وهكذا ولزم النس في الارادات الموجودة وقالت المعتزلة اى الأبائيان وعبد البار ومن تابعهم من المعتزلة انها حادثة قايمة بذاتها لا بذاته تع فكانه مأخود من قول للحكماء انه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض وتوجيه الاخذ على ما نُقل من المستَّف أن قيام الصفة بذاتها يستلزم أن لا تكون صفة وهو صروريُّ البطلان فكانهم ارادوا بالارادات المعدّات المكتنفة بالمكن الذي يحدث في المادة وذلك لان المعدّ يخصص وقوع المقدور على صفة معيّنة بوقت معين يتم فيع الاستعداد المستفاد منه ولا معنى للارادة الا الامر المخصص كذلك والمعدّات قايمة بذواتها فالارادة بهذا المعنى قايمة بذاتها وفيه بعد لانه خروج عن قانون الملَّة الى القول بوجود المانة القديمة واختصاص للوادث باوقاتها على حسب استعداداتها المتعاقبة الى غير النهاية والاظهر ان يقال رجه الاخذ انهم لما سمعوا مقالتهم هذه فهموا ان مخصص لخادث بوقته يحب ان يكون حادثا فيه إذ لوكان موجودا قبله ازمر الترجيم بلا مرجيم ولمّا اعتقدوا أن مخصص للوائث أرادته تع حكموا بحدوثها ولمّا لم يجوّزوا قيام لخادث بذاته تع التجارًّا الى انها قايمة بذاتها وقالت الكرامية انها حادثة قايمة بذاته تع ويعرف بطلانهما بما نكرنا من لزوم التس في الارادات على أن قيام الصفة بذاتها غير معقول وقيام لخادث بذاته تع قد مر بطلانه خاتمة في ضبط مذاهب المتكلمين

الاخر لا بمرجم هف وليس نلك المخصص القدرة لاستواء نسبتها اليهما والى الاوقات كلها كما عرفت ولا العلم لانه تبعُ للوقوع اى العلمر بوقوع شيء في وقت معين تابع لكونه بحيث يقع فيه لانه طلَّه وحكاية عنه فلا يكون الوقوع تبعا له والآلم الدور فانن هو اي المخصص أم ثالث يكون مغايرا للحبوة والسمع والبصر والكلامر ايضا أذ لا يصلح شيء منها للتخصيص قطعا زهو المط فان قيل الارادة من حيث هي ارادة نسبتها الى الصدين والى الاوقات سواء أن كما يجوز تعلقها بهذا الصدّ يجوز تعلقها بالصد الاخر وكما يجوز ارادة وقوع واحد منهما فى وقت يجوز ارادة وقوعة في وقت اخر فيعود الكلام فيها فيقال لا بد للتخصيص مي مخصص مغاير للعلم والقدرة والارادة فيثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل قلمًا لا نم ذلك أي تساوي نسبة الإرادة الى الصدين والاوقات حتى يلزم التسلسل بل في صفة تعلقها باحدهما ووقوعه في وقت معين للذاتها المخصوصة فلا حاجة الى صفة اخرى لا يقال أذا تعلقت الارادة لذاتها باحد جانبي الفعل في وقت معين على وجه مخصوص فيجب ذلك الجانب في ذلك الوقت على ذلك الوجة ويمتنع للجانب الآخر وم يلزم الايجاب وسلب الاختيار قلنا أي لانا نقول وقد مر مثله وجوب الشيء بالاختيار لاينافي الاختيار بل يحققه لانه فرعه وههنا بحث وهو إن ارادة احد الصدّين أن كانت مغايرة لارادة الاخر وكانت كل واحدة منهما لذاتها متعلقة باحدهما على التعيين اتجه ان يقال اذا لزم احدى الارادتين نات المريد لمر يمكن له الارادة المتعلقة بالجانب الاخر بدلا عن الارادة الاولى فلا قدرة بمعنى صحة الفعل والترك واذا لم يلزم جاز تجدد الارادة وحدوثها وان لم تكن مغايرة لها بل تتعلف ارادة واحدة تارة بهذا وتارة بذاك فاذا كان تعلقها باحدهما لذاتها لمر يتصور تعلقها بالاخر ويلزم الاياجاب وما ذكرة من إن الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه انما يصمِّ في القدرة بمعنى أن شاء فعل وأن لمر يشاء لمر يفعل كما سبق

قوله ليس صحة العلم فمن اراد اثبات زيادة عملى نفس الصحة فعلية بالدليل ؛ المقصد الجامس في انه تع مريد وفيه بحثان الاول في اثبات الرائة ولا بد فهنا من تصويرها أولا ثم تقريرها وتحقيقها بالبرهان ثانيا فقال الحكماء ارادته تع هي نفس علمه بوجه النظام الاكمل ويسمونه عناية قال ابن سينا العناية هي احاطة علم الاول تع بالكل وبما يجب ان يكون عليه الكل حتى يكون على احسن النظام فعلمُ الاول بكيفينا الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيصان الخير في الكل من غير انبعاث قصد وطلب من الاول الحق وقال ابو الحسين وجماعة من روساء المعتزلة كالنظام وللجاحظ والعلاف وابي القاسم البلخسي ومحمود الخوارزمتي ارادته تع هو علمه بنفع في الفعل وذلك كما يجده كل عاقل من نفسه أن ظنه أو اعتقاده بنفع في الفعل او علمه به يوجب الفعل ويسبيه ابو الحسيب بالدامية ولمّا استحال الظنّ والاعتقاد في حقه تع انحصر داعيته في العلم بالنفع ونُقل عن إلى الحسين وحده انه قال الارادة في الشاهد زايدة على المداعى وقال المسين النجار انه اى كونه مريدا امر عدمي وهو عدم كونه مكرها ومغلوبا وقال الكعبي هي في فعله العلم بما فيه من المصلحة وفي فعل غيره الأمر به وقال اصحابنا ووافقهم جمهور معتزلة البصرة انها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب تلك الصفة تخصيص احد المقدورين بالوقوع واحتجوا عليه اي على ثبوت تلك الصفة بان الصدين نسبتهما الى القدرة سواء اذ كما يمكن أن يقع بها هذا الصد يمكن أن يقع بها نلك الصد من غير فرق بينهما في امكان الوقوع بها وكل واحد منهما فرض وقوعه مها فان نسبته الى الاوقات المعينة كلها سواء فكما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع قبله وبعدة فلا بد لتخصيصه بالوقوع دون ضده ولتخصيص وقوعه بوقته المعين دون سامر الاوقات من تبوت مخصص يقتصبه والله لوم ترجي احد المتساويين على

وتأويله بالمعلوم خلاف الظاهر أن الله عنده علم الساعة كيف وانه أي قوله وفوق كل ذي علم عليم دليل لفظني هامر يقبل التخصيص فيجب تخصيصه بما عدا الباري تع ليوافق ما ذكرناه من الدليل القطعي على ثبوت علمه ، المقصد الرابع في انه تع حيّ هذا عا اتّفف عليه الكن من اهل الملل وغيرهم لأنه عالم قادر لما مر من الدلايل وقد اطبقوا ايصا علية اى على انه عالم الا شرنمة لا يعباء بهم كما عرفته وكل عالم قادر فهو حي بالصورة لكن اختلفوا في معنى حيوته لانها في حقنا اما اعتدالُ المزاج النوعي كما يشعر به كلام الحصل حيث قال المراد من لليوة ان كان اعتدال المزاج او قوة للسّ وللركة فهو معقول وان كان امرا ثالثا فلا بد من تصويره واقامة الدليل علية واما قوة تتبع ذلك الاعتدال سواء كانت نفس قوة للس وللركة او مغايرة لها على ما اختاره ابن سينا كما مرّ ولا تتصور لليوة بشيء من عذه المعاني في حقم تع فقالوا انما في كونة يصبِّج أن يعلم ويقدر وهو مذهب الحكماء وافي السين البصري من المعتزلة وقال الجمهور من اصحابنا ومن المعتزلة انها صفة توجب صحة العلم والقدرة أذ لو لا اختصاصه بصفة توجب صحة العلم الكامل والقدرة الشاملة لكان اختصاصه بصحة العلم والقدرة الكاملتين المذكورتين ترجيحا بلا مرجي واجابوا عنه بانه منقوص باختصاصه بتلك الصفة الموجبة للصحة فانه لو كان جمعة اخرى لزمر التسلسل في الصفات الوجودية هف فلا بدا من الانتهاء الى ما لا يكوب اكتصاصه به بصفة آخرى فيكون ترجيحا بلا مرجع ولمّا كان استدلالهم هذا مبنيّا على تماثل الدوات اشار الى بطلانه بقوله والحق ان-ذاته تع مخالفة بالحقيقة لسائه المُذوات فقد يقتصى هو لذاته الاختصاص بامر فلا يازم ترجيم من غير مرجح رمن المعلوم ال ليس جعل نلك الامر الذى يقتصيه ناته لذاته علة صحة العلم أولى من جعلها أي جعل نلك الامر أنَّه نظرا الى

تعلقا بمعلوم واحد من جهة واحدة فهما متماثلان ويلزم امّا قدمهما معا او حدوثهما معا لان المتماثلات ياجب اشتراكها في اللوازم فان قيل في جوابهم هذا لازم عليكم في العالمية فاذا تعلق طليته تع بشيء وتعلق به عالميتنا من وجه واحد لزم تماثلهما واشتراكهما في القدم او للدوث فما هو جوابكم في العالمية فهو جوابناً في العلم قلنا لهم أن يقولوا في دفع هذا النقص عليته تع تعلق الذات بالعلوم وعالميتنا تعلق العلم بالمعلوم فليساً اى هذان التعلقان من وجه واحد فلا يكونان متماثلين والجواب الدلا يلزم من الاشتراك في وجه التعلق وطريقه التماثلُ اذ المختلفات بل المتصادات قد تشترك في لازمر واحد فان قيل اذا لم يدل ما ذكرناه على تماثل العلمين فبم يعرف تماثل العلوم قلنا أن كان هناك طريق أخر الى معرفة تماثلها فذلك يتوصل بد اليها والا تُوقّف كما في سائر الاشياء التي لاسبيل لنا الى معرفتها سلمنا التماثل لكن لا يجب الاشتراك في القدم والعدوث لان المتماثلات قد تختلف فيهما كما في الوجود فإن وجوده تع قديم ووجود المكنات حادث مع تماثلهما وسرَّه أن المتماثلين لا بد ان يتمايزا بشيء فربما كان ذلك الشيء مبداء لحكم مختص الثاتي من الوجوء أنه تع عالم بما لا نهاية له فاذا فُرص أن علمه زايد على ذاته فيلزم أن يكون له علوم موجودة غير متنافية صرورة أن العلم بشيء غير العلم بشيء اخر والجواب إن التعدد في التعلقات العلمية وفي اصافية فيجوز لاتناهيها وأمَّا ذات العلم فواحدة الثالث منها يلزم على تقدير كونه عالماً بعلم أن يكون علمه بعلمة ايضا زايدا على علمه وتتسلسل العلوم الموجودة الي ما لا نهاية له والجواب انه في الاضافات لان علمه واحد ولع تعلقات بمعلومات لا تتنافى من جملتها علمه الذي يخالفه بالاعتبار دون الذات الرابع لو كان تع ذا علم لكان فوقه عليم واللازم بط اتفاقا بيان الملازمة قوله تع وفوق كل ذى علم عليم والاجواب المعارضة بقوله وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمة ولا يحيطون بشيء من علمة

فثبت ح تغاير العلمين ابتداء ويشهد لما قلناه قوله وقد يعبّر عين هذا الثالث بأن قبل الوقوع اهتقاد انه سيقع علم واهتقاد انه واقع جهل وبعد الوقوع بالعكس فتغايرا لتنافى وصفيهما اعنى العلمية وألجهلية كتنافى وصفى العلومية والجهولية المعتبرين في الوجه الثالث وقد عدَّه الامام الرازي وجها برأسه ثم ان ابا لخسين بعد ابطاله جواب مشايخ المعتزلة التزمر وقوع التغير في علم البارى تع بالمتغيرات وزعم ان ذاته تع يقتصى كونه عالما بالملومات بشرط وقوعها فيحدث العلم بها عند وجودها ويزول عند زوالها ويحصل علم اخر ورد عليه بانه يلوم منه أن لا يكون الباري تع في الازل علما باحوال وجودات للحوادث وهو تجهيل له تع عنه ، السادسة من الفرق المخالفين من قال لا يعلم الجميع بمعنى سلب الكل اى رفع الايجاب الكلى لا بمعنى السلب الكلى كما زعمته الفرقة الثانية أَنْ لو علم كل شيء فاذا علم شيئًا عَلمَ ايصا علْمَه بد لان هذا العلم شيء من الاشياء ومفهوم من المفهومات وكذا علم علَّمة بعلمة لائد شيء اخر ويلزم التسلسل في العلوم والجواب انه تسلسل في الاصافات لا في امور موجودة لان العلم من قبيل الاضافة والتعلق عندنا وانه اي تسلسل الاضافات غير ممتنع كما مر غير مرة بل نقول كيف يلزم التسلسل في الامور الموجودة على تقدير كون العلم صفة حقيقية ولخال انه قد يكون علبه بعلمه نفس علمه كما ذهب اليع الامام والقاضي فانهما قالا كل شيئين لا يجوز انفكاك العلم بهما كالعلم بالشيء والعلم بالعلم به وكالعلم بالتصادد والاختلاف فقد يتعلق بهما علم واحد كما سلف في مباحث العلم من الموقف الثالث تنبية العلم صفة زايدة على ذاته تع قايمة به لما مر س بيان زيادة الصفات على الاجمال وانكره المعتزلة بوجوه الاول لو كان له تع علم فاذا تعلق بشيء وتعلق علمنا به فقد تعلقا به من وجه واحد وهو تعلق العلوم بمعلوماتها اما اجمالا او تفصيلا فيلزم ح تماثلهما لان كل علمين

بطبايع الإزئيات واحكامها دون خصوصياتها وما يتعلف بها من الاحوال كيف رما ذهبوا البد من أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ينافي ما توقَّموه كما سبقَتْ اليه الاشارة وقد انكر ابو الحسين البهري ذلك الذى ذكره تلك الشايح من ان علمه بانه وُجد عين علمه بانه سيوجد واحتبج عليه بوجوه الاول حقيقة انه سيقع غير حقيقة انه وقع بالضرورة فالعلم به غير العلم به لآن اختلاف المتعلّقين اى العلومين يستدعى اختلاف العلم بهما الثاني ان شرط العلم بانه وقع هو الوقوع وشرط العلم بانه سيقع هو هدم الوقوع فلو كانا واحدا لمر يختلف شرطهما اصلا فصلا من التنافي بين شرطيهما رقد يعبّر عند اي عن الوجد الثاني بأن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا وجلس الى مجيء الغد في بيت مظلم مستديما للنلك العلم فلم يعلم لاجل تلك الظلمة تخول غد لم يعلم أنع دخل البلد بذلك العلم المستمر فكيف يكون احدهما عين الاخر نعم لو اقصم اليه اي الى العلم باقه سيدخل العلم بدخول غد علم مي هذين العلمين ذلك اي انه دخل فيكون م هذا العلم متفرعا على العلمين السابقين لا عين اولهما وانما لم يجعله وجها ثالثيا كما فعله الامام الرازي في الاربعين لان محصولة هو إن العلم بانه سيدخل البلد غدا ليس مشروطا بالعلم بمجيء الغد والعلم بانه دخل في مثالنا هذا مسروط به فيكون راجعا الى الوجه الثانى لا وجها على حدة الثالث يمكن العلم بأنه وقع مع الجهل بأنه سيقع كما أذا علم لخادث حال حدوثه ولم يشعر بع قبله اصلا وبالعكس كما اذا علم حاله قبل حدوثه ولم يشعر بع في اوانه وغيرُ المعلوم أي ما ليس معلوما في زمان غيرُ المعلوم أي مغاير لما هو معلوم في ذلك الزمان واذا تغاير المعلومان تغاير العلمان وعلى هذا فقد رجع الثالث الى الاول والصوابُ كما هو في الاربعين انه عكن العلم بانه عالم بانه سيقع مع الجهل بانه عالم بانه وقع وبالعكس وفير المعلوم غير المعلوم

بدانه دخل الان لطريان الغفلة عن الاول والبارى تع يمتنع عليه الغفلة فكان علمه بانه وجد عين علمه بانه سيوجد فلا يازم من تغير العلوم من عدم الى وجود تغير في علمه وهذا الذي نكروه مأخوذ من قول الحكماء علمه تع ليس علما زمانياً أي واقعاً في زمان كعلم احدفا بالحوادث المختصة بازمنة متعينة فانه واقع في زمان مخصوص فما حدث في ذلك الزمان كان حاصرا عنده وما حدث قبله او بعده كان ماصيا او مستقبلا واما علمة تع فلا اختصاص له بزمان اصلا فلا يكون ثمة حال وماص ومستقبل فان هذه صفات عارضة الزمان بالقياس الى ما يختص بجزء مند اذ الحال معناه زمان حكمي هذا والماضي زمان هو قبهل زمان حكمى هذا والمستقبل زمان هو بعد زمان حكمى هذا فمن كان علمه أزليا محيطا بالزمان وغير محتاج في وجوده اليه وغير مختص باجزء معين من اجزائه لا يتصور في حقه حال ولا ماص ولا مستقبل فالله سبحانه عالم عندهم بجميع للوادث للزئية وازمنتها الواقعة في فيها لا من حيث ان بعصها واقع في لخلل وبعصها في الماضي وبعصها في المستقبل فان العلمر بها من هذه لخيثية يتغير بل يعلمها علما متعاليا عن الدخول تحت الازمنة ثابتا ابد الدهر وتوضيحُه انه لمّا لم يكن مكانيا كان نسبته الى جميع الامكنة على سواء فليس فيها بالقياس اليه قريب وبعيد ومتوسط كذلك لمّا لد يكن هو وصفاته القيقية زمانية لد يتصف الزمان مقيسا الميه بالمصي والاستقبال والحصور بل كان نسيته الى جميع الازمنة سواء فالموجودات من الاول إلى الابد معلومة له كلِّ في وقته وليبس في علمه كانَ وكايئ وسيكونُ بل في حاضرة عنده في ارقاتها فهو عالم بخصوصيات لخزئيات واحكامها لكن لا من حيث دخول الزمان فيها بحسب ارصافها الثلثة أذ لا تحقَّف لها بالنسبة اليه ومثلُ هذا العلم يكون ثابتا مستمرًا لا يتغير أصلا كالعلم بالكليات قال بعض الغصلاء وهذا معنى قولهم أثم يعلم النبيات على وجه كلي لا ما تُوقعه بعصهم من أن علمه محيط

في تميز كل واحد واحد عدم تميز الكل من حيث هو كل ولمّا لوم من هذا الجواب كون غير المتناهي معلوما له تع تفصيلا لا اجمالا على عكس الجواب الاول اعرص عنه ايصا فقال واللق ان نقول لا نم ان المعقول المتميز ياجب ان يكون له حد ونهاية يمتاز به عن غيره وانما يكون كَفْلُكُ أَن لُو كَان تَعَقَلُه بِتَمِيرُ وَانقَصَالُهُ عَن غيرُ الْحَدُّ وَالنَّهَايَةُ وَانْهُ مُم لان وجوه التميز لا تنحصر في للحدّ ، التخامسة منها من قال وهم جمهور الفلاسفة لا يعلم الجزئيات المتغيرة والله فاذا علم مثلا أن زيدا في الدار الآن ثم خرج زيد عنها فامّا أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدار او يبقى ذلك العلم باحاله والاول يوجب التغير في ذاته من صفة الى اخرى والثانى يوجب الجهل وكلاهما نقص ياجب تنزيهم عنه قالوا وكذا لا يعلم الجزئيات المتشكلة وان ثم تكن متغيرة كاجرام الافلاك الثابتة على اشكالها لان ادراكها انما يكون بآلات جسمانية وكذا لحال في الجزئيات المتشكلة المتغيرة ان قد اجتمع فيها المانعان بخلاف للزبيات التي ليست متشكلة ولا متغيرة فانه يعلمها بلا محذور كذاته تع وذوات العقول والجواب منع لزوم التغير فيه بل التغير انما هو في الاضافات لان العلم عندنا اضافة محصة أو صفة حقيقية ذات أضافة فعلى الأول يتغير نفس العلم وعلى الثانى تتغير اصافته فقط وعلى التقديرين لا يلزم التغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري وهو جايز وادراك المتشكل انما يحتاج الى آلة جسمانية اذا كان العلم حصول الصورة واما اذا كان اصافة محصة أوصفة حقيقية ذات أضافة بدون الصورة فلا حاجة اليها وقد أجاب عنه مشايخ المعتزلة وكثير من الاشاعرة بأن العلم بأنه وجد الشيء والعلم بانه سيوجد واحد فان من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم انه دخل البلد الان اذا كان علمه فذا مستمرًا بلا غفلة مُزيلة له وأنما يحتاج احدنا آلى علم اخر متجدد يعلم

أند لا يعلم نفسه ، الثالثة من الفرق المخالفة من قال أنه تع لا يعلم غيره مع كونه عالما بذاته وذلك لآن العلم بالشيء غير العلم بغيرة أي بغير ذلك الشيء من الاشياء الأُخَر والله فمن علم شيئًا علم جميع الاشياء لان العلم بدح عين العلم بها وهو بط واذا كان العلم بشيء مغايرا للعلم بشيء اكر فيكون له تع بحسب كل معلوم علم على حدة فيكون في فاته كثرة متحققة غير متنافية في العلوم بالمعلومات التي لا تتنافي وذلك مح بالتطبيق والجواب انه أي ما ذكرتموه من كثرة العلم كثرة في الاضافات والتعلقات وذلك لانا لا نم تعدّد ذات العلم بتعدّد العلومات بل العلم واحد يتعدد تعلقاته بحسب معلوماته وذلك اى تكثر الاضافات والتعلقات لا يمتنع لانها أمور اعتبارية لا موجودة و الرابعة من تلك الفرى من قال انه تع لا يعقل غير المتناهي ان المعقول متميز عن غيره . لان العلم اما نفس التميز او صفة توجية ولانه لو لم يتميز عن غييره لم يكن هو بالمعقولية أولى منه وغير المتناهى غير متميز عن غيرة بوجه من الوجوة والله لكان له حد وطرف بع يتميز وينغصل عن الغير واذا كان له طرف فليس غير متناه هف والجواب من وجهين الاول انه معقول من حيث الدغير متناة يعنى ان المجموع من حيث الد مجموع متميز عن غيره بوصف اللاتناهى ومعقول بحسبه وان كانت آحاده غير متميزة كما ذكرتم وفيه نظر لأن ذلك الوصف اعنى اللاتناهي آمر واحد عارص لغير المتناهى وهو غيرما صدق عليه الغ غير متناه والنزاع انما وقع فسية لاند الموصوف باللاتنافي لا في ذلك المفهوم العارض لانه موصوف بالوحدة ولمَّا اتَّاجِهُ أَن يقال المرأك أن مجموع ما صدق عليه معقول باعتبار عارضه لا أن عارضة معقول في نفسه أشار ألى دفعه فقال وبالجملة فالنزاع في غير المتناهى تفصيلا لا اجمالاً وما فكرتم علم اجمال لا منازعة فيه لاحد كيف ولا بد منه في للحكم بعدم تميزه الثاني المعقول كل واحد واحد من غير المتناهى وانه متميز عن غيرة من تلك الآحاد ومن غيرها ولا يصر

من الوجود اي سواء كان تركيما خارجيا او نهنيا وكلامنا في الواحد للقيقي الذي لا تكثَّر فيه اصلا فلو كان عالما بذاته لزم تحقف النسبة بين الشيء ونفسة قطعا بخلاف المركّب اذ فيد كثرة يمكن إن يتصور بينها نسبة فلا يتَّجِه النقص به لآنا نقول احدنا على تقدير علمه بنفسه لو كان له نسبة الى كل جزء منه فقد حصل المط اذ قد تحقف النسبة بينه وبين جميع اجزانه وهوعينه والافلا يعلم الااحد جزئيه فيكون العالم غير المعلوم لأن للزء غير الكل فلا يعلم نفسه والمفروض خلافه فان قلت من اين يثبت التغاير الاهتبارى المصحيح للنسبة قلت من حيث ان ذات الشيء باعتبار صلاحيتها للمعلومية في الجملة مغايرة لها باعتبار صلاحيتها للعالمية في الجملة وهذا القدر من التغاير يكفيها ' التانية من تلك الغرق من قال من قدماء الفلاسفة انه لا يعلم شيئا اصلا والا علم نفسه أذ يعلم على فقدير كونه عالما بشيء أنه يعلمه وذلك يتصمن علمه بنفسه وقد بيناً امتناعه في مذهب الفرقة الاولى لا يقال لا نم أن من علم شيئًا علم انه عالم به والآلزم من العلم بشيء العلم بالعلم بذلك الشيء وهكذا فيلزم من العلم بشيء واحد العلم بامور غير متناهية وهو من لانا نقول المدَّعَى لزومُ امكان علمه به اي بانه عالم وذلك ما لا خفاء فيه فان من علم شيئًا امكنه ان يعلم انه عالم به بالصرورة والآ جاز ان يكون احدنا عالما بالمجسطي والمخروطات وسائر العلوم الدقيقة الكثيرة المباحث المثبتة بالدلايل القطعية ولكن لا يمكنه أن يعلم أنه عالمر بع وأن التفت الى ذلك وبالغ في الاجتهاد وذلك سفسطة ظاهرة واذا لزمر الامكان يثبت المدَّعَى لان امكان المح مح والجواب إنه ان امتنع منه تع علمة بنفسة منعنا الملازمة وقلنا الصرورة التي ذكرتموها انما في فيمن يمكنه العلم بنفسه وال امكن له علمه ينفسه منعنا بطلان التالى المتصمن لهذا العلم للمكر بالفرض وايضا فقد مر بطلال ما ذكروه من البات انتفاء علم الله تع بالجرئيات من حيث هي جوئية لاستلزامة التغير في صفاته للقيقية فاعترض عليهم بعض للحققين وقال انهم مع ادعائهم الذكاه قد تناقض كلامهم ههنا فان للزئيات معلولة له كالكليات فيلزم من قاعدتهم المذكورة علمة بها ايضا لكنهم التجاوًا في دفعة الى تخصيص القاعدة العقلية يسهب مانع هو التغير كما هو دأب ارباب العلوم الطنية فانهم يخصصون قواعدهم بموانع تمنع اطرادها وذلك مما لا يستقيم في فانهم يخصصون قواعدهم بموانع تمنع عمرادها وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقنية البحث الثاني أن علمة تع يعم المفهومات كلها المكنة والواجبة والمتنعة فهو اعم من القدرة لانها تختص بالمكنات دون الواجبات والمتنعات وانما قلنا بعمومة للمفهومات لمثل ما مر في القدرة وهو أن الموجب للعلم فائدة والمقتصى للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها ونسبة الذات الى الكل سواء فان كان عالما ببعضها كان

عالما بكلها والمخالف في هذا الاصل ايصا فرق ستّ الاولى من قال من

الدهرية انه لا يعلم نفسه لان العلم نسبة والنسبة لا تكون الا بين شين متغايرين هما طرفاها بالمصرورة ونسبة الشيء الى نفسه من ال لا تغاير هناك والجواب منع كون العلم نسبة محصة بل هو صفة حقيقية نات نسبة الى المعلوم ونسبة الصفة الى الذات ممكنة فان قبل تلك الصفة تقتصى نسبة بين العالم والمعلوم فلا يجوز ان يكونا متحدين قلنا هي تقتصى نسبة بينها وبين المعلوم ونسبة اخرى بينها وبين العالم وهما مكنتان كما عرفت واما النسبة بين العالم والمعلوم فهي بعينها النسبة الأولى من هاتين المذكورتين اعتيرت بالعرض فيما بينهما فلا اشكال سلمناه اى كون العلم نسبة محصة بين محتلة ومتعلقة لكن لا نم أن الشيء لا ينسب الى ذاته نسبة علمية فان التغاير الاعتبارى كاف للحقق هذه النسبة وكيف لا يكون كذلك وأحدفنا يعلم نفسة مع عدم التغاير بالذات لا يقال ذلك أى علمنا بذاتنا جايز لتركيب في انفسنا بوجة

يعنون بالتعقل ذلكه المعلى الذي عرفوه به ولكن من اين لهم أن الحالة التي نجدها من انفسنا ونسميها العلم حقيقة نلك اللبي نكروه لآبد من دليل سلَّمناه اى سلَّمنا ان حقيقة العلم ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز ان يشترط فيه التغاير بين لخاصر وما حصر هو عنده فلا يكون الشيء هو عالمًا بنفسه كما اشترط ذلك في الخواس فانها لا تدرك انفسها مع كونها حاصرة عندها غير غايبة عنها سلمناه اي عدم اشتراط التغاير لكرى لا نم أن العلم بالعلة يوجب العلمر بالمعلول والا لزم من العلم بالشيء العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة لانه اذا علم الشيء علمر لازمه القريب الذي هو معلوله واذا علما معا علم البعيد المصا لانه معلولهما نعم يلزمر ذلك اذا عُلم الشيء الذي هو علة وعلم أنه علة له اى الشيء الاخر الذي هو معلول وعلم انه موجود وعلم انه يلزم من وجود العلة وجود المعلول في يعلم وجود المعلول قطعا لكن ما ذكرتم يدل على انه عالم بذات العلة التي هي ذاته الحاصرة عنده ولا يدل على ثبوت العلوم الأُخر فلم قلتم لن ذلك كله حاصل له حتى يتم مطلو بكم، تنبية مسلكا المتكلمين يغيدان العلم بالجزئيات كما يفيدان العلم بالكليات وذلك لان للزئيات كالكليات صادرة عنه على صفة الاتقلى ومقدورة له فيكون عالما بهما معا واما مسلكا الحكماء فلا يوجيان الا علما كليا لان ما عُلم بماهيته المجردة كما استفيد من الاول أو عُلم بعلَّته كما استفيد من الثاني يُعْلَم علما كليا فان المعلوم ماهية كذا أما وحدها كما في المسلك الاول أو مع كونها معللة بكِذا كما في المسلك الثاني والماهية كلية وكونها معللة بكفا كلي ايصا وتقييد الكلي ببالكلي مرّات كثيرة لا يعيد الجزئية فصلا عن تقييده به مرّة واحدة وههنا محل تأمل فانهم زعموأ ان العلم التام بخصوصية العلة يستلزم العلم التامر بخصوصيات معلولاتة الصادرة عنها بواسطة او بغير واسطة والعوا ايصا

واشتماله على كل كمال حتى لو امكن إن يكتب احسى منه أو يتكلم بانصح منه لم يدل على علم والحواب عن الثاني انا لا نم عدم علم الناحنل الفعل الصادر عنهما أو يلهمهما حالا فحالا ما هو مبداء لذلك الفعل المسلكُ الثاني انه تع قادر لما مر وكل قادر فهو عالم لان القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختبار ولا يتصور ذلك الا مع العلم لا يقال كون كل قادر عالمًا مم أذ قد يصدر عن النايم والغافل مع كونهما قادرين عند المعتزلة وكثير من الاشاعرة فعل قليل. متقن اتفاقا واذا جُاز نلك جاز صدور الكثير عنه لان حكم الشيء حكم مثله ولا عبرة بالقلة والكثرة لانا نقول لآ نم الملاءمة أن الضرورة فارقة فانها تجوّز صدور قليل من المتقى عن قادر غير عالم ولا تجوز صدور كثير عنه واما من جعل النوم صداً للقدرة فالسوَّال ساقط عنه واما الحكماء فلهم في اثبات علمه تع ايضاً مسلكان الاول انه ماجرد اي ليس جسما ولا جسمانيا كما مر في التنزيهات وكل مجرد فهو عاقل لجميع الكليات وقد برهنا فيما سلف على المقدّمتين الثاني اندتع يعقل فاتد وافا عقل فاتد عقل ما عداد اما الاول فلان التعقل حصور الماهية المجردة عن العلايف المادية للشيء المجبد القايمر بذاته وهو حاصل في سأنه تع لان ذاته مجردة غير غايهة عن ناته فيكون عالما بذاته واما الثاني فلانه مبداء لما سواه اي جميعه اما بواسطة اوبدونها والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فيكون عالما بذاته وبالجميع معلولاته ويرد على المسلك الاول منع الكهرى القايلة بان كل مجرِّد عاقل للمفهومات الكليلة وبرهائه الذي تمسكوا به قد مرَّ صعفه ويرد على المسلك الثاني الا لا نم أن التعقل ما ذكرتم وتعريفه بذلك لا يوجب الاجزم بان حقيقته ذلك ما لم يقم عليه برهان اذ غايته انهمر

الآت المناسبة لها ويُعِين على ذلك علمر التشريح ومنافع خلقة الانسان واعصائه التي قد كُسرت عليها المجلّدات واما الثاني وهو ان من كان فعلد متقنا كان عالما فصرورى وينبِّه عليه أن من رأى خطًّا حسنا يتصمى الفاظا عذبة رشيقة تدل على معان دقيقة مونقة علم بالصرورة أن كاتبة عالم وكذلك من سمع خطابا منتظما مناسبا للمقام من شخص يُصْطرّ ال ان يجزم بانه عالم فان قيل المتقى ان اردت به الموافقُ للمصلحة مي جبيع الوجود فممر أن فعله متقن اذ لا شيء من مفردات العالمر ومن مركباته الا ويشتمل على مفسدة ما ويتصمى خللا ويمكن تصوره على وجه اكبل مما هو عليه او الموافق المصلحة من بعض الوجوء فلا يدل على العلم أذما من اثر الا ويمكن أن ينتفع بد منتفع سواء كان موَّثره عالما أو لا الحراق النار وتبريد الماء او أمرا ثالثا فبيّنه لنا ما هو وكيف يدل على علم الفاعل ونقول ايصا أنه اى دليلك على اثبات علمه منقوص بفعل النحل لتلك البيوت المسدّسة المتساوية بلا فرّجار ومسطر واختيارها المسلس لانه اوسع من المثلث والمربع والمخمس ولا يقع بينها أي بين السنسات فُرَج كما تقع بين المدورات وما سواها من المصلّعات وهذا الذى ذكرناه لا يعرفه الا للذَّاي من اهل الهندسة وكذلك العنكبوت ينسج تلك البيوت ويجعل لها سَدى ولْحُمة على تناسب هندسي بلا الدمع اند لا علم لهما بما صدر عنهما وما يتصمنه من الحكم والجواب عن الأول أن المراد بالمتقى ما نشاهد، من الصنع الغريب والترتيب العجيب الذي يتحير فيه العقول ولا تهتدي الى كمال ما فيه من المصالح والنافع ولا شك في دلالته على علم الصانع ويوضحه ما ذكرنا في مثال الكتابة والخطاب اذ لا نشتبط في الدلالة على العلم خلوه من كل خلل

يكون متَّصفا بشيء من الاعتبارات المُحكورة اجاب عند بقولد رقو اي فلك المثل الصادر عنه خال عن الغرص كسائر افعاله المنزَّفة عن الأغراض فلا يتَّجِع أن يقال فناك مصلحة أو مفسدة ولا يلزم من عدم ثبوت الغرض العبت انما يلزم نلك اذا كان الفعل ممن شأنه ان يتبع فعله الغرض لا ممن تعالى عن ذلك و الفرقة السادسة المهابئة قالوا لا يقدر على عين فعل العبد بدليل التمانع وهو انه لو اراد الله تع فعلاً من افعال العبد يوجده فيه واراد العبد عدمة منه لزم امّا وقوعهما فتجتمع النقيصان او لاوقوعهما فيرتفع النقيصان او وقوع احدهما فلا قدرة للاخر على مراده والقدُّرُ خلافه لا يقال يقع مقدور الله تع لان قدرته أعم من قدرة العبد فلا يتصور بينهما مقاومة كما تتصور في قدرتي الهين لانا نقول معنى كون قدرته اعمَّ تعلَّقُها بغير هذا القدور ولا اثر له في هذا القدور فهما في هذا للقدور سواء فيتقاومان والجواب انه مبئى على تأثير القدرة لحادثة وقد بيِّنًا بطلانه فراجعٌ الى ما تقدم وعلى تقدير تأثيرهما فتساويهما في هذا المقدور مم بل الله تع اقدر عليه من العبد فتأثير قدرته فيه يمنع تأثير قدرة العبد ولا يلزم من ذلك انتفاء قدرته بالكلية نعمر يثبت فيه نوع عجز وذلك ينافي الالوهية دون العبودية القصد الثالث في علمة نع وفية بحثان البحث الاول في اثباته وهو متَّفَق عليه بيننا وبين للكماء والما نفاه شرئمة من قدماء الفلاسفة لا يُعْباء بهم وسنذكره لكن المسلك في اثبات كونه تع عالما مختلف امّا المتكلمون فلهم مسلكان الاول ان فعله تع مُثْقَى اى مُحْكُم خال عن وجود الخلل ومشتمل على حِكمر ومصالح متكثرة وكل من فعله متقن فهو عالم اما الاول اعنى اثقان افعاله فطاهر لمن نظر في الآفاي والانفس وتأمّل ارتباط العلويات بالسفليات سيما اذا تأمل في الحيوانات وما فديت اليد من مصالحها واعطيت من

معين من اجزاء الفلك يبطل بساطة الافلاك أن لو كانت بسيطة لهم الترجيم بلا مرجح وعلى هذا فيعود الاشكال اعنى بطلان الهيئة المتخيلة وما يترتب عليه من بطلان الاحكام ، الفرقة الثالثة الثنوية ومنهم التجوس فانهم قالوا انه تع لا يقلب على الشرّ والا لكلن جيّرا وشريرا معا فلذلك اثبتوا آلهين كما مر تفصيله والجواب انا نلتزم التالى فانه تع خالق للخيرات والشرور كلها وانما لا نطلق لفظ الشريو عليه كمآ لآ نطلق عليه لفظ خالف القردة والخنازير مع كونه خالقا لهما لاحد الامرين امّا لانه يُوهمر أن يكون الشرّ عالما في فعلم كما يقال فلان شربو اى نلك مفتصى نحيرته اى طبيعته والغالب على هِجِّيراه اى دأبه وعادته وإمّا لعدم التوقيف من الشرع واسماء الله تع توقيفية ، الغرقة الرابعة النَّظَّام ومتَّبعوه قالوا لا يقدر على الفعل القبير لانه مع العلم بقبحه سفة ودونه جهل وكلاهما نقص ياجب تنزيهه تع عنه واللجواب انه لا قبر بالنسبة اليه فإن الكل مُلكه فله أن يتصرّف فيه على اي وجه اراد وان سُلّم قبيح الفعل بالقياس البه فغليته عدم الفعل لوجود الصارف عند وهو القبيح وذلك لا ينفى القدرة عليه ، الفرقة التعامسة ابو قاسم البلخى ومتابعوه قالوا لا يقدر على مثل فعل العبد لانه اما طاعة مشتبلة على مصلحة أو معصية مشتبلة على مفسدة أو سفة خال عنهما اومشتمل على متساويتين منهما والكل مح منه تع والجواب انها اى ما نكرتموه من صفات الافعال اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة البنا وصدوره بحسب قصدنا ودوامينا واما فعلم تع فمئزه عن هذه الاعتبارات فجاز أن يصدر عنه قع مثل فقل العبد مجرّدا عنها فأن الاختلاف بالعوارض لا ينافي التماثل في الماهية ولما كان لقايل ان يقول ما صدر عنه من استلل انعالنا اما ان يشتمل على مصلحة او مفسدة او يخلو عنهما وعلى التقادير

في الماهية فلا يمكن ح جعل درجة حارة او نيرة او نهارية وجعل درجة اخرى باردة او مظلمة او ليلية الا تحكما بحتا وكذا لخال في جعل بعص البروج بيتا لكوكب وبعصها بيتا لكوكب اخر وفي جعل بعص الدرج شرفا وبعصها وبالا الى غير ذلك من الامور التي تدّعونها فانها كلها على تقدير البساطة تحكمات محصة تمر نردد ونقول الفلك أن كأن بسيطاً فقد بطل الاحكام التي تزعمونها لما ذكرناه والا بطل علم الهيئة اذ مبناه إن الفلك بسيط فحركاته بسيطة متشابهة في انفسها والحركات المختلفة المشاهدة والمرصودة منها تقتصى محركات مختلفة على ارضاع متفاوتة تكون حركة كل واحد منها وحدها متشابهة غير مختلفة ويلزم منها حركات متخالفة كما عرفت واذا بطلت الهيئة بطلت الاحكام النجومية لانها مبنية على الهيئات المتخيّلة لهم والا فلا اوج ولا حصيص ولا وقوف ولا رجوع فكيف يثبت لها احكام مترتبة عليها لا يقال الافلاك وأن كانت بسيطة متساوية الاجزاء في الماهية فالبروج مكوكبة بالثوابت المتخالفة في الطبايع والعبوة في تلك الأحكام ليست بنفس الببروج المتوافقة الطبيعة بل بقرب كواكبها الثابتة من السيارات وبعدها عنها ومسامنتها وعدمها فمدار الاحكام المختلفة على اختلاف اوضاع الكواكب السيّارة بحركاتها من الثوابت المركوزة في البروج لآفا نقول البروج كما علمت تعتير من الفلك الاطلس الذي لا كوكب فية على رأيهم وان امكن ان يقال فيه كواكب صغار غير مرئيّة فتختلف آثار السيّارة بحلولها في البروج المختلفة الكواكب لكن لم يقل به احد منهم فان قلت البروج المعتبرة فيه وان كانت خالية عن الكواكب الا انها تسامتها كواكب متخالفة الطبايع وهذا القدر كاف لاختلاف الاحكام او الآثار قلت تلك الكواكب تزول عن المسامتة بالجركة البطيئة فيلزم ان ينتقل الاحوال من برج الى اخر وهو بط عند كم ثم أنا نقول اختصاص كل كوكب بجير

اخروعلى التقديرين لا يكون نسبة الذات الى جميع المكنات على السواء قيل ولا بد ايصا من تجانس الاجسام لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة للقيقة ليكون اختصاص بعصها ببعض الاعراض لارادة الفاعل المختار الامع تخالفها جازان يكون ذلك الاختصاص لذواتها فلا قدرة على ايجاد بعض اخر فيها واعلم أن المخالفين في هذا الاصل اعنى عموم قدرته تع للممكنات كلها وهو اعظم الاصول فرق متعددة كما سيتلى عليك الاولى الفلاسفة الالهيون فانهم قالوا انه تع واحد حقيقي فلا يصدر عنه اثران والصادر عنه ابتداء هو العقل الأول والبواقي صادرة عنه بالرسايط كما شرحناه من قبل والجواب منع قولهم الواحد لا يصدر عنه الا الواحد وما تمسكوا به في اثباته فقد ريَّفناه ، الـفـرقــة الثانية المنجمون ومنهم الصابمة قالوا الكواكب المتكوكة بحركات الافلاك هي المدبرات امرا في عالمنا هذا للدوران الحوادث السفلية والتغييرات الواقعة في جوف فلك القمر وجودا وعدما مع مواضعها اى مع مواضع الكواكب في البروج واوضاعها بعضها الى بعض والى السفليات واظهرها ما نشافده من اختلاف الغصول الاربعة وما يتجدد فيها من الحر والبرد والاعتدال بواسطة قرب الشمس من سمت الراس وبعدها عنه وتوسطها فيما بينهما وتأثير الطوالع في المواليد بالسعادة والنحوسة والجواب ان الدوران لا يفيد العليَّة سيِّما أذا تحقف التخلف كما في توممين احدهما في غاية السعادة والاخر في غاية الشقاوة ولا يمكن أن يُحال بذلك على ما بينهما من التفاوت في وقت الولادة لان التفاوت بقدر درجة واحدة لا يوجب تغير الاحكام عندهم باتفاق فيما بينهم وسيما انا قام البرقان على نقيضه فان البراهين العقلية والنقلية شاهدة بان لا موَّثر في الوجود الا الله كيف ونقول لهم ما اثبتوه من الاحكام لا يستُتب لكم على قواعدكم لانكم قد اتميتم أن الافلاك بسيطة فأجواوها متساوية

لان علة عدم الصلاحية موجودة فيها ايصا ولجواب أن التعليل بالعلل المختلفة جابز عندكم فأن القبح عندكم حكم واحد وقد عللتموة بكون الشيء ظلما واخرى بكونه جهلا الى غير ذلك وكذا صحة الروية معللة عندكم بخصوصيات الرئيات وهو الحق لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد ثم نقول لمر لا يجوز اشتراك القدر الحادثة في صفة غير موجودة في القدرة القديمة تكون تلك الصفة علة لعدم صلاحيتها فلا يتعدى للحكم الى القديمة وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود اى مدم وجداننا لتلك الصفة لا يدل على عدم وجودها في نفسها الثاني القدر في الشاهد مختلفة اختلافا ظاهرا ففي العايب أن كانت القدرة مثلها أي مثل أحدى القدر التي في الشاهد لم تصليح قدرة الغايب لتخلق الاجسام كنظيرتها والالمريكن مخالفتها لها اشد من مخالفة بعصها لبعض فلم تصليح كذلك إيصا والجواب منع أن مخالفتها للقدر الحادثة ليست اشد من مخالفة بعصها لبعض فلا يلزم عدم صلاحيتها لما نكر البحث الثانى في ان قدرته تع تعمّ سائر الممكنات اى جميعها والدليل عليه إن المقتصى للقدرة هو الذات لوجوب استناد صفاته ألى ذاته والمصحيح للمقدورية هو الامكان لان الوجوب والامتناع الذاتيين يُحيلان المقدورية ونسبة الذات الى جميع المكنات على السواء فاذا ثبت قدرته على بعصها ثبتت على كلها وهذا الاستدلال بناء على. ما نعب البع اهل الحق من أن المعدوم ليس بشيء وانما هو نفي محص لا امتياز فيه اصلا ولا تخصص قطعا فلا يتصور اختلاف في نسبة . الذات الى المعدومات بوجه من الوجوة خلافا للمعتزلة ومن ان المعدوم لا مادة له ولا صورة خلافا للحكماء والا لمر يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته تع دور بعض كما يقوله الخصم فعلى قاعدة الاعتزال جاز ان تكون خصوصية بعض المعدومات الثابتة المتميزة مانعة من تعلق القدرة بد وعلى قانون للكماء جاز ان يستعد المادة لحدوث عكن دون

الْمُعْلُوكَيُّ وهو بط لان وجود ما لا يتناهى مج مطلقا وقد تبين لك صعف تساوى نسبة الاعداد بما تقدم من ان عدم الاولوية في نفس الامر مم وعندك لا يغيد ويرداد صعفه فهنا بان هذا مصير الى ان الواحد الرجب لا يصدر عند الا الواحد وبلزم مند نفى ما عدا القدرة من سائر الصفات اذ تأثير الذات فيها لا يمكن ان يكون بالقدرة والاختيار كما نُبَّهِتَ عليه بل يجب أن يكون بالايجاب فاذا صدرت عنه القدرة الواحدة بالايجاب لم يصدر عنه صفة اخرى كذاله وقو خلاف ما نهب اليدمثبتوا الصفات الثالث قدرته تع غير متناعية أى ليست موصوفة بالتنافي لا ذاتا ولا تعلقا أما ذاتا فلأن التنافي من خواص الكمّ ولا كمّ ثمه اذ القدرة بحسب ذاتها من الكيف فبسلب عنها التناهي وأما تعلقا فمعناه اى معنى سلب التناهي عنه هو اثبيات اللاتناهي له رمعني لاتناهيم أن تعلقها لا يقف عند حدّ لا يمكن تعلقها بالغير أي بما وراء ذلك للد وان كان كل ما تتعلق بد بالفعل متناهيا فمتعلقاتها متنافية بالفعل دايما غير متنافية بالقوة دايما وفذه الاحكام الثلثة التفريعية مطّردة في الصفات كلها فلا نكرّرها يعني ان كل واحدة من سامّر الصفات قديمة غير متعددة وغير متناهية فصفة العلم قديمة وواحدة رغير متناهية ذاتا بمعنى سلب التفاهى وغير متناهية تعلقا بمعنى اثبات اللاتناهي في تعلقه بالفعل والارادة ايصا كذالك لكن تعلقها غير متناه القوة كما في القدرة وعلى عدا فقس واعتبر في كل صفة ما يناسبها من الاحكام المتفرعة فلا حاجة الى التكرار ، تنبية القدرة صفة زايدة على الذات لما بينًا من اثبات زيادة الصفات على وجه عام وقد احتم المعتزلة على نفيه بوجهين الاول القدرة في الشاهد مشتركة في عدم صلاحيتها بخلف الاجسام ولخكم المشترك يجب تعليله بالعلة المشتركة ولا مشترك بينها سوى كونها قدرة فلو كان لله تع قدرة لم يضلح لخلف الاجسام

المتفرع على ذلك التعلف وأن قيل هذا وجه ثالث لهمر وهو أن يقال القدرة نسبتها الى الوجود والعدم سواء فانها لو تعلقت باحدهما فقط كانت ايجابا لا قدرة والعدم غير مقدور لانه لا يصلي اثرا لكونه نفيا صرفا فلا يستند الى شيء وج لا يكون الوجود ايصا مقدورا فلا قدرة اصلا قلنا لا نمر أن العدم غير مقدور وأنه لا يصلح أثراً فأن عدم المعلول مستند الى عدم علته كما أن وجوده مستند الى وجودها وأن سلمناه اى كون العدم لا يصليح اثرا فالقادر من إن شاء فَعَلَ وان لم يشاء لمر يفعل لا أن شاء فعل العدم فالعدم ليس اثرا مفعولا للقادر كالوجود بل . معنى استناده اليه انه لم يتعلق مشيَّته بالفعل فلم يوجد الفعل وهذا اولى مما قيل هو الذي أن شاء أن يفعل فَعَلَ وأن شاء أن لا يقعل لمر يفعل لان استناد العدم الى مشيّة القادر يقتصى حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزلبًا فروع على أثبات القدرة كما هي عندنا اعنى ان يكون صفة زايدة على الذات قايمة بها الأول القدرة القايمة بذاته تع قديمة والالكانت حادثة فيلزم قيام لخادث بذاته تع وقد مر بطلانه وكانت ايصا واقعة اى صادرة عن الذات بالقدرة لما مر في هذا القصد من أن لخادث لا يستند الى الموجب القديم الا بتسلسل الحوادث وهو باطل واذا كانت واقعة بالقدرة لزم التسلسل لان القدرة الاخرى حادثة ايصا اذ المُقْدر حدوث القدرة القايمة بذاته تع فيستند الى قدرة اخرى فيلزم تسلسل القُدر الى ما لا يتناهى وهو ايصا مم الثاني أنها صفة واحدة والا لاستندت تلك القدر المتعددة القديمة بناء على الفرع الأول الى الدّات اما بالقدرة او بالايجناب وكلاهما بط اما الأول فلار، القديم لا يستند الى القدرة كما عرفت في مباحث القدم واما الثاني فلان نسبة الموجب الى جميع الاعداد سواء فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت القدرة الصادرة عن الموجب لزم ثبوت قُدّر غير متناهية ليلا يلزم الترجيح بلا مرجم كما نهب اليه ابو سُهْل

الإزمنة سواء واما القادر الذى هو مؤثر تأم فيجوز أن تتعلق قدرته بالايجاد في ذفك الوقت الذي اوجد لخادث فيه دون غيرة بلا سبب يخصّ ذلك الوقت فان صرورة العقل تدل على الفرى بين القادر المختار والعلة الموجبة الا ترى ان كل احد يفرس بين كون الانسان مختارا في قيامه وتعوده ركون للحجر هابطا بطبيعته فلو توقف فعل المختار على مرجم لريبق بينه وبين الموجب فرق فان قيل هذا وجه ثان لهمر في اثبات الايجاب وتقريره ان يقال عندكم ان ارادة الله تع وقدرته متعلقة س الازل الى الابد بترجيح الحادث المعين وايجاده في وقت معين وان التغير في صفاته مبح فوجود ذلك الحادث في ذلك الوقت واجب فهمؤ موجب بالذات لا فاعل بالاختيار الآ أن المص أورد، في صورة السوال فقال اذا كان قدرته متعلقة بهذا الطرف في الازل على هذا الوجه وهو ان يوجد في وقت معين فانه يجب وجوده في نلك الوقت وح فاتى فرق يكون بين الموجب والمختار قلنا الفرق بينهما على تقدير وجوب الفعل من القادر انه بالنظر الى ذاته تع مع قطع النظر عن تعلق قدرته يستوى اليه الطرفان ووجوب هذا الطرف وجوب بشرط تعلق القدرة والارادة به لا رجوب ذاتى كما في الموجب بالذات ولا يمتنع عقلا تعلق قدرته بالفعل بدلا من الترك وبالعكس واما الموجب فانه يتعين تأثيره في احدهما ويبتنع في الاخبر عقلا ويقرب من هذا ما قد قيل عند تمامر المرجحات س القدرة التامة والارادة للازمة والوقت والآلة والمصلحة وزوال الموانع كلها يجب الفعل والا امكن أن يوجد معها تارة ولا يوجد أخرى وأنه ترجيم بلا مرجيم واذا وجب الفعل فلا فرق بين الموجب والقادر في ذلك بل في ان شرايط التأثير في القادر سريعة التغير لكنهم قالوا ذلك التغير انما يتصور اذا كان شرايط تأثير الموثر منفصلة عنه واما الذى يكون مبداء لكل ما سواه فان ذاته يمتنع عليه التغير فكذا تأثيره في غيره لا يتغير اصلا واجيب عنه بمنع امتناع التغير في تعلق قدرته وارادته وتأثيره

معين ولون مخصوص مثلا دون ما عداه من الاشكال والالوان اما لذاتها بلا مرجع وداع فيستغنى المكن عن المرجع لان نسبة ذات القدرة الى الصدين على السوية كما اعترف به القايل بقادريته وانه يسد باب اثبات الصانع ال يجوز ح ان يترجح وجود المكن على علمه من غير مرجم وايصا يلزم قدم الاثر لان المؤثر ح مستجمع لشرايط التأثير لان الواجب ارلى وكذا قدرته وتعلقها فلا يجوز تخلف الاثر عنه وهو بط لان اثر القادر حادث اتفاقا وخصوصا على رأيكم وأما لا لذاتها فيحتاج تعلقها به الى مرجي من خارج ومع ذلك المرجيح لا يجب الفعل والا لزم الايجاب \* بل كان جايزا هو وصده ايصا فيحتاج الى مرجم اخر ويازم التس في المرجحات والتجواب نختار أن تعلقها باحد القدورين انما هو لذاتها لا بامر خارج وليس يحتاج تعلق ارادة المختار باحد مقدوريَّه الى داع كما بيّنًا في طريقَى الهارب وقَدَحَى العطشان وقولكم اولا فيستغنى الممكن عن المرجم قلما لا يلزم من ترجيج القادر لاحد مقدورية على الاخر بلا مرجيج وداع ترجيح احد طرفي المكن في حد ذاته من غير المرجيج المؤثر فيه اذ بينهما بون بعيد كما اشار اليه بقوله وبالجملة فالترجيم الصادر عن مودر قادر بلا مرجم اى بلا دامية غير الترجيم بلا مرجم اى بلا مبود اصلا مغايرة طاهرة ولا يلزم من صحته صحته اي من صحة الاول صحة الثاني الا يرى الى أن بديهة العقل شاهدة بامتناع الثاني بلا توفق ولذلك لم يذهب الى صحتم احد من العقلاء ولا تشهد كذلك بامتناع الاول ومن ثمة ترى جمعا يجوزونه وربماً نختار أن تعلقها لا لذاتها ويقال الفعل مع الداعي اولى بالوقوع ولا ينتهي الى الوجوب فلا يلزم الايجاب ولا يحتاج ايصا الى مرجم اخر ليتسلسل وقد عرفت ضعفه بما مر من أن الاولوية التي لم تنته الى حد الوجوب غير كافية في صدور الممكن عن المؤثر قولكم ثانيا يلزم قدم الاثر قلنا ممدوع وانما علوم فالك في الموجب الذي اذا اقتصى شيئًا لذاته اقتصاه دايما اذ نسبت الى

نهاية محفوظة استناده كذلك بحبكة دايمة أن على تقدير فذا الاستناد جازان يكون المبداء الاول موجما مفيضا لوجود التحادث اليومي على مادة قديمة بواسطة أستعدادات متعاقبة مستندة الى تسلك الحركة السرمدية كما ذهب اليه الفلاسفة حيث جوّزوا التس في الامور المترتبة اذا لر تكن مجتمعة وعموا أن الحركة الدايمة في الواسطة بين عالمًى القدم والحدوث فانها نات جهتين استمرار وتجدد فباعتيار استمرارها جاز استنادها الى القديمر وباعتبار تجددها صارت واسطة في صدور العوادث عن المبداء القديم واذا لم يَجُزُّ هذا الاستناد فلو كان البارى تع موجبا لكان الحادث اليومي المستند اليه بواسطة او بغير واسطة • قديما هذا خلف فقد تمر هذا الاستدلال بهذا الطريف ايصا ولقايل أن يقول ذلك البرهان المديع لا يتمر ايصا الا بالطريف الاول اذ لو جاز قديم سوى داته تع وصفاته او جاز تعاقب صفاته التي لا تتناهى لمر المر الامر الرابع اعنى التخلف عن المؤثر التام اما على الاول فلانه جاز أن يكون ذلك القديم مختارا كما مرّ واما على الثاني فلجواز استناد الحادث الى الموجب بتعاقب حوادث لا تتناهى وليس يلزم على شيء من فلين تخلف الاثر عن المؤثر الموجب التامر لان مؤثره اما مختار مع كون البارى تع موجبا واما غير تامر في المؤثرية لتوقّف تأثيره فيه على شرايط حادثة غير متنافية قايمة بذاته تع وانت بعد احاطتك بسما تقدم من المباحث خليف بان يسهل عليك ذلك أى بيار، الامور الذكورة اما بيان حدوث ما سوى الله سبحانه فيما مر من المسلك العام في حدوث العالم مطلقا اعنى مسلك الامكان أو المسلك للخاص بالاجسام مع نفى المجردات واما بيان امتناع تعاقب الصفات او الحركات الى غيير النهاية فبالبرهان التطبيقي احتم الحكماء على الاجابه تع بوجوه كثيرة اقواها ما صرح به المص وعبر عنه بقوله الأول لانه الذي عليه يعولون وبه عصولون وتقريره أن يقال لا يجوز أن يكون قادرا آل تعلَّف القصرة منه باحد الصدِّين المقدورين له كتخصيص السم بشكل

واسطة عن المقديم الذي يوجبه بذأته واما بطلان اللوازم فالاول بالصرورة والثانى بما علمت من أن المكن الحادث محتاج الى مؤثر والثالث بما مر في مباحث التسلسل والرابع بان الموجب التامر ما يلزمه اثهره وتخلف الملازم عن الملزوم مح وبانه يلزم الترجيج بلا مرجيح من فاعل موجب فان وجود ذلك الحادث منه في وتنه ليس اولى من وجوده فيما قبله قيل هذا الدليل برقان بديع لا يحتاج الى اثبات حدوث العالم وقد تفرد به المس وان شيَّت قلت في اثبات كونه قادرا لو كان الباري تع موجبا بالذات لزم قدم الحادث والتالي بط بطلانا طاهرا واما بيان الملازمة فهو إن اثو الموجب القديم يجب أن يكو أن قديما أذ لو حدث لتوقف على شرط حادث كيلا يلزم التخلف عن الموجب التام وذلك الشرط الحادث يتوقف ايصا على شرط اخر حادث وع تسلسل اى لزم التس في الشروط الحادثة متعاقبة او مجتمعة وكلاهما مرم وأعلم أن فذا الاستدلال الذى اشار اليه بقوله وان شيَّت قلت أنما يتم باحد الطريقين الاول ان يبيِّن حدوث ما سوى ذات الله تع وصفاته اذ لولا ذلك نجاز أن يسصدر عن البارى على تقدير كونه موجبا قديمٌ مختارٌ ليس بجسم ولا جسماني يصدر عنه الحوادث حسب ارادته المختلفة فلا يلزم من اجباب البارى قدم الحادث وان يمين مع نلك ايضا أنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته اذ لو جاز ذلك لامكن أن يصدر عنه مع كونه موجبا حادث مشروط بصفة خادثة قايمة بذاته مشروطة بصفة اخرى وهكذا الى غير النهاية وإذا ثبت حدوث ما سوى ذاته وصفاته وثبت ايصا استحالة قيام الصفات المتعاقبة الى ما لا نهاية له بذاته تم الاستدلال المذكور بهذا الطريف لان اثر الموجب القديم لا يكورن حادثا بلا تسلسل الحوادث فان الصادر بلا شرط او بشرط قديمر قديمر قطعا لامتناع التخلف عن الموجب التام كما عرفت الثاتي من الطريقين أن يبيِّن في الحادث اليومي انه لا يستند الى حادث مسبوى بآخَر لا الى

بالقياس الى بعص مصنوعاته ودعوى ان ايجاب الصفات كمال وايجاب غيرها نقصل مشكلة جدًا ، المقصد الثاني في قدرته تع وفيه بحثال الأول في انه تع قادر اي يصم مده ايجاد العالم وتركه فليس شيء منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه والى فذا نعب المتبون كلهم واما الفلاسفة فانهم قالوا ايجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه فانكروا القدرة بالمعنى المذكور لاعتقادهم انه نقصان واثبتوا له الايجاب زعما منهم انه الكمال التام واما كونه تع قادرا بمعنى ان شاء نَعَل وان لم يشاء لم يفعل فهو متَّفَق عليد بين الفريقين الا ان الحكماء ذهبوا الى أن مشيَّة الفعل الذي هو الفيص والجود لازمة لذَّاته كارم العلم وساتر الصفات الكمالية له فيستحيل الانفكاك بينهما فمقدّم الشرطية الاولى واجب صدقعه ومقدم الثانية ممتنع الصدي فكأتنا الشرطيتين صادقتان في حق البارى تع واشار المص الى الاحتجاج على كونه قادرا بقوله والآ اى وان لم يكن قادرا بل موجبا بالذات لزم احد الأمور الاربعة اما نفى الحادث بالكلية او عدم استناده الى المؤثر او التسلسل او تخلُّف الاثر عن المؤثر الموجب التام وبطلان هذه اللوازم كلها دليل على بطلان الملزوم أمًّا بيان الملازمة فهو أنه على تقدير كونه تع موجها امّا ان لا يوجد حادث او يوجد فان لمر يوجد فهو الامر الاول وأن وجد فامّا أن لا يستند فلك الحادث الموجد الى الموّثر الموجد آو يستند فان لم يستند فهو الامر الثاني من تلك الامور وان استند فامًا أن لا ينتهي الى قديم أو ينتهي وأن لم ينتد فهو الثالث منها لاند أذا استند الى مؤثر لا يكون قديما ولا منتهى اليد فلا بد هناك من مؤثرات حلاثة غير متناهية مع كونها مترتبة مجتمعة وهو تسلسل مي اتفاقا رأن انتهى فلا بد هناك من قديم يوجب حادثا بلا واسطة من للوادث دفعاً للتس في الحوادث سواء كانت مجتمعة او متعاقبة فيلزم الرابع وهو التخلف من المؤثر الموجب التام صرورة تخلف ذلك لخادث الصادر بلا

على ناته لكان هو فاعلاً لتلك الصفة لاستناد جميع المكنات اليه وقابلاً لها ايضا لقيامها بذاته وقد تقدم ابطاله والجواب لا نمر بطلانه وقد تقدم الكلام عليه واحتبج المعتزلة والشيعة بوجوه ثلثة الاول ما مر من ان اثبات القدماء كفر وبه كفرت النصارى والجواب ما مر ايصا من أن الكفر اثبات ذوات قديمة لا أثبات ذات واحدة وصفات قدماء الثاني عالميته وقادريته وأجبة فلا تحتاج الى الغير والجواب أن العالمية عندنا يعنى نفاة الاحوال ليست امرا وراء قيامر العلم به فيْحْكَمَ بالنصب على جواب النفي عليها بانها واجبة والحاصل إن العلم صفة قايمة بذاته تع وليس فناك صفة اخرى تسمى عالمية حتى يصبح الحكم عليها بانها واجبة فلا تكون محتاجة معللة بالعلم وان سُلّم ثبوت العالمية فالمراد بوجوبها ان كان امتناع خلو الذات عنها فذلك لا يمنع استنادها الى صفة آخرى واجبة ايصاً بهذا العني اعنى صفة العلم فانه نفس المتنازع فيه بيننا اذ نحن نجوره وانتمر لا تجوزونه وأن اردتم انها اى العالمية واجبة لذاتها فبطلانه ظاهر فإن الصفة في حدّ ذاتها محتاجة الى موصوفها فيمتنع اتصافها بالوجوب الذاتي الثالث صفته صفة كمال فيلزم على تقدير قيام صفة زايدة به أن يكون فو ناقصا لذاته مستكملا بغيرة الذي هو تلك الصفة وهو باطل اتفاقا والجواب أن اردتم باستكماله بالغير ثبوت صفة الكمال الزايدة على ذاته لذاته فهو جايز عندنا وهو المتنازع فيه بعينه وإن اردتم بع غيرة أي غير المعنى الذي ذكرناه فصوروه أولا حتى نفهمه ثم بَيِّنوا لزومه لما ادَّعيناه وملخَّصُه أن الحال هو استفادته صفة كمال من غيره لا اتصافه لذاته بصفة كمال هي غيره واللازم من مذهبنا هو الثاني لا الاول لكن يتجه أن يقال تأثيره تع في صفة القدرة مثلا أن كان بقدرة واختيار لزم محذوران التسلسل في صفاته وحدوثها وان كان بايجاب لرم كونه موجبا بالذات ولا يكون الايجاب نقصانا فجاز ان يتصف به

واما زيادة ما صدي عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا يفيده هذا الدليل نعم لو تصورا أي مفهوم الوصف والذات معا بحقيقتيهما وامكيز حمل احدهما أي الوصف على الذات دون حمل الاخر أي الذات عليها حسل الط وهو زيادة الرصف على الذات ولكن أنَّ ذلك التصور الواصل ال كنه حقيقتيهما الوجه الثالث لو كان العلم نفس الذات والقدرة ايصا نفس الذات كما زعموة لكان العلم نفس القدرة فكان المفهوم من العلم والقدرة امرا واحدا وانه ضروري البطلان وكذا لخال في باقي الصفات التي العي انها عين الذات وهذا الوجه من النمط الأول اي الرجه السابق عليه والايراد هو الايراد يعني الله يدل على تغاير مفهومي العلم والقدرة ومغايرتهما للذات لاعلى تغاير حقيقتيهما ومغايرتهما لها والمتنازع فيعاهو الثاني دون الارل ومنشاء هذين الوجهين عدم القري بين مفهوم الشيء وحقيقته فإن قلت كيف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقته مع ال كل واحد من الموصوف والصفة يشهد بمغايرته لصاحبه وهل هذا الاكلام مخيل لا يمكن إن يصدَّى به كما في سائر القصايا المخيلة التي يمتنع التصديق بها فلا حاجة بنا الى الاستدلال على بطلانه قلت ليس معنى ما ذكروه أن فناكه ذاتا وله صفة وهما متحدان حقيقة كما تخيلته بل معناء أن فاته تع يترتب عليه ما يترتب على فات وصغه معا مثلا فاتك ليست كافية في انكشاف الاشياء عليك بل تحتاج في ذلك الى صفة العلم التى تقوم بك بخلاف ذاته تع فانه لا جتاج في انكشاف الاشياء وطهورها عليه الى صفة تقوم به بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لاجل ذاته فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم وكذا الحال في القدرة فان ذاته تع موثرة بذاتها لا بصفة زايدة عليها كما في ذاتنا فهي بهذا الاعتبار حقيقة القدرة وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة في الحقيقة متفايرة بالاعتبار والمفهوم ومرجعه اذا حقف الى نفى الصفات مع حصول نتايجها وثمراتها من الذات وحدها أحتم الحكماء بالد لو كان له صفة زايدة

بارادة وعلى عذا القيلس فهو سميع بسمع بصير ببصر حي بحيوة وذهبت الفلاسفة والشيعة لل نقيها أي نقى الصغات الوايدة على الذات فقالوا هو عالم بالذات وقادر بالذات وكذا سأبر الصفات مع خلاف الشيعة في اطلاق الاسماء الحسني عليه فمنهم من لم يطلق عليه شيا ومنهم من لم يجوّز خلوّ عنها والمعتزلة لهم في الصفات تفصيل يأتي في كل مسئلة مسلَّة من مباحثها احتم الاشاعرة على ما نهبوا اليه بوجوه ثلثة الأولّ ما اعتمد عليه القدماء من الاشاعرة وقو قياس الغايب على الشاهد فإن العلة ولخد والشرط لا يختلف غايبا رشاهدا ولا شكوان علة كورم الشيء عالما في الشاهد هي العلم فكذا في الغايب وحدّ العالم ههنا مهم قام بد العلم فكذا حدَّه فناك وشيط صدى المشتقَّ على واحد منَّا ثبوت اصله له فكذا شرطه فيمن غاب عنا وقس على هذا سائر الصفات وقد عرفت ضعفه في المرصد الاخير من الموقف الاول كيف والخصم اي القايس كما وقع في كلام الآمدي قايل ومعترف باختلاف مقتضى الصفات شاعدا رغايباً فإن القدرة في الشاهد لا يتصور فيها الايجاد بخلانها في الغايب والارادة فيه لا تخصّص بخلاف ارادة الغايب وكذا الحال في باقى الصفات فاذًا ما رجد في احدهما لمر يوجد في الاخر فلا يـصـح القياس كيف وقد يمنع ثبوتها اى ثبوت العلم والقدرة والارادة ونظايرها في الشاهد بل الثابت فيه بيقين هو العالمية والقادرية والمريدية لا ما في مشتقة منها فيصمحل القياس بالكلية الوجه الثآني لوكان مفهوم كونة عالما حيا قادرا نفس ذاته لم يفد حملها على ذاته وكان قولنا على طريقة الاخبار الله الواجب أو العالم أو القادر أو للي الى سأنو الصفات بمثابة حمل الشيء على نفسه واللازم بط لان حمل عنه الصفات يغيد فايدة محيحة بخلاف قولنا فاته ناته واذا بطل كونها نفسا ولا مجال للجزية قطعا تعين الزيادة على الذات وفيه نظر فانه لا يفيد الا زيادة هذا المفهوم اعنى مفهوم العالم والقادر ونظايرهما على مفهوم الذات ولا نزاع في ذلك

فلا يكون الها عف لانه خلاف المقدِّر وقد مرَّ أنه يمكن اثبات الوحدانية اللايل النقلية لعدم توقف صحتها على التوحيد وأعلم انه لا تخالف في هذه السلَّة الله الثنوية دون الوثنية فانهمر لا يقولون بوجود الَّهين واجبى الوجود ولا يصغون الاوثان بصغات الالهية وأن اطلقوا عليها اسمر الآله بل اتخذوها على انها تماثيل الانبياء او الزهاد او الملايكة او الكواكب واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصّلا بها الى ما هو الّه حقيقة واما الثنوية فانهم قالوا نجد في ألعالم خيرا كثيرا وشرا كثيرا وإن الواحد لا يكورن خيرًا وشريرا بالضرورة فلكل واحد منهما فاعل على حدة فالمانوية والديصانية من الثنوية قانوا فاهل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة وفسادة ظاهر لانهما عرضان فيلزم قدّم الجسمر ركون الآلم محتاجا اليم وكانهم ارادوا معنى اخر سوى المتعارف فانهم قالوا النورحي قادر سميع بصير والمجوس منهم ذهبوا الى أن فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشر هو أقرمن ويعنون به الشيطان والجواب منع قولهم الواحد لا يكون خبرًا وشريرا بمعنى انه يوجد خبرا كثيرا وشرا كثيرا اللهم الا أن يراد بالخير من يغلب خيره على شره وبالشرير من يغلب شره على خيره كما ينبي عنه ظاهر اللغة فلا يجتمعان ج في واحد لكنة غير ما أنهم مما ذكر بل اللازم منه هذا المعنى الذي اشرنا اليع فلآ يفيد ابطاله اى ابطال ما ليس بلازم ثم بعد هذا المنع والتنزل عنه يقال لهمر الخير ان قدر على دفع شر الشرير ولم يفعله فهو شرير وان لم يقدر عليه فهر عاجز عن بعص المكنات فلا يصبح الها كما ذكرتم فتُعارَص خطابتُهم بخطابة احسى من ذلك مآلا واكثر اقناعا • المرصد الرابع في الصفات الوجودية وفيه مقاصد ثمانية الاول في اثبات الصفات لله تع على وجه عام لا يختص بصفة دون اخرى ذهبت الاشاعرة ومن تأسّى بهم آلى أن له تع صفات موجودة قديمة زايدة على ذاته فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد

فلك التعين الموجود واجبا لذاته الامتناع الواجب بدون الوجوب وهو أيضا بناء على أن كون الوجوب امرا ثبوتياً لتحقف كونه نفس الماهية واما الثاني وهو أن الوجوب أذا كان هو المقتصى للتعين أمتنع التعدد فلما علمت أن الماهية المقتصية لتعينها ينحصر نوعها في شخص واحد ولذلك لم يتعرض له واما المتكلمون فقالوا بمتنع وجود الهين مستجمعين لشرايط الالهية لوجهين الاول ان لو وجد الهان قادران على الكمال لكان نسبة المقدورات اليهما سواء اذ المقتصى للقدرة ذاتهما والمقدورية الامكار. لان الامتناع والوجوب يحيلان المقدورية فيستوى النسبة بين كل مقدور وبينهما فاذًا يلزم وقوع هذا المقدور المعين اما بهما وهو بط لما بيّنًا من امتناع مقدور بين قادرين واما باحدهما ويلزم الترجيح بلا مرجم فلو تعدد الاله لم يوجد شيء من الممكنات لاستلزامه احد الخالين اما وقوع مقدور بين قادرين واما الترجيع بلا مرجع الثاني من الوجهين اذا أراد احدهما شيا فاماً أن يمكن من الأخر ارادةُ صدَّه أو تمتنع وكلاهما مرح أما الأول فلانا نفرض وقوع ارادته له لان المحكن لا يلزم من فرض وقوعه مج فيلزم اما وقوعهما معا فيلزم اجتماع الصدين واما لاوقوعهما فيلزم أرتفاعهما فيلزم عجزهما لعدم حصول مرادهما وايصا يلزم اجتماعهما لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو حصول مراد الاخر لا قادريته عليه فاذا امتنع مراد كل منهما فقد حصل مرادهما معا هف واهضا فاذا فرض ما ذكرناه في ضدون لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم المرج وهو ارتفاعهما معا واما وقوع احدهما دون الاخر فالذي لا يقع مواده لا يكون قادرًا كاملًا فلا يكون ألَّها واما الثانى وهو أن يمتنع أرادة الاخر صدّة فلان فلك الشيء الذي امتنع تعلق ارادة الاخر به هو لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الآلهين وارادته بع فالذي امتنع تعلق قدرته وارادته به فالمانع عنه هو تعلق قدرة الاخر وارادته به فيكون هذا عاجزا

الثالث على الثاني لكان له رجه رجيه كما لا يتخفي على نعي فطنة سليمة و الموصد الثالث في توحيده تع افرقه عن سائر التنزيهات اهتماما بشاند وهو مقصد واحد وهو الله يمتنع وجود الهين اما للكاء فقالوا يمتنع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته وذلك لوجهين الاول لو وجد واجبان وقد تقدم إن الوجوب نفس الماهية لتمايزا بالتعين لامتناع الاثنينية مع التشارك في تمامر الماهية بدون الامتياز بالتعيّن الداخل في هوية كل من دينك المتشاركين فيلزم تركيبهما اي تركيب هوية كل منهما من الماهية للشتركة والتعين الميز واند من ال يلزم ان لا يكون شيء منهما واجبا والمقدّر خلافه وهو اي هذا الوجه مبنى على ان آلوجوب وجودي اذج يكون نفس الماهية فان صبح لهمر ذلك تمّر الدَّسْنُ وهو فارسى معرَّب بمعنى اليد يطلق على التمكن في المناصب والصدارة اى تم استدلالهم على هذا الطلب للليل وحصل لهم مقصودهم الذى راموه ولم يمكن منع كون الوجوب على تقدير ثبوته نفس الماهية ولا منع كون التعين امرا ثبوتها كيلا يلوم التركيب ح وانما لم يمكن منعهما أذ قد فرغنا عنهما أى عن هاتين المقدمتين واثباتهما فيما تقدم الثاني من الوجهين الوجوب الذي هو نفس ماهية الواجب هو المقتصى التعين الذي ينصم اليه فيمتنع التعدد ع في الواجب أما الاول وهو ان الوجوب هو المقتصى للتعين فاذ لولاه فاما ان يستلزم ويقتصى التعين الوجوبُ فيلزم تأخَّره لي تأخَّر الوجوب عن التعين ضرورةَ تأخَّر المعلول عن علته ويلزم المدور لان الوجوب الذاتي الذي هو عين الذات يجب ان يكون متقدما على ما عداد علة له أولا يستارم ولا يقتصى شيء منهما الآخر فيجوزج الاتفكاك بينهما لاستحالة أن يكون هناك امر ثالث مقتص لهما معا حتى يتلارها لاجلد فيجرز الوجوب بلا تعين وانه من ان يستحيل لي يوجد شه بلا تعين رجوز التعين بلا رجوب فلا يكون

مع عروض المُعيَّة والقَبْليَّة المتجددتين بفاته تع كما مر فقد نهبوا ايضا الى قيام للوادث بذاته والجواب أن التغيير في الاهافات وهو جايد كما تقدم في تحرير محل النزاع فمراد الاشعرية إن تعلق للكم ينتهي او يرتفع وكذا مراد ابي للسين والجبائي هو ان تعلق العلم والميدية والكارهية يتاجدد أو نقول هولًاء ذهبوا الى تنجدد الاحوال في ذالله كما نُبِّهِتَ عليه والحكماء لا يثبتون كل أضافة فلا يرد عليهم الألزام بالمعيّنة والقبليَّة ونظايرهما فانها اضافات لا وجود لها تنبية على صابط ينتفع بد في دفع ما تمسك بد المصمر الصفات على ثلثلا اقسام حقيقية محصلا كالسواد والبياص والمحيوة والوجود وحقيقية ذات اضافة كالعلم والقدرة واصافة محصة كالمعية والقبلية وفي عدادها الصفات السلبية ولا يجوز والنسبة الى ذاته تع التغير في القسم الأول مطلقا ويجور في القسم الثالث مطلقا وامّا في القسم الثاتي فانه لا يجوز التغير في نفسه ويجوز في تعلقه للقصد السابع اتفف العقلاء على انه تع لا يتصف بشيء من الاعراض المحسوسة بالحس الطاهر أو الباطن كانطعم واللون والرايحة والالم مطلقا وكذا اللَّهُ اللَّهُ الْحَسِيلَةِ وسائر الكيفيات النفسائية من للقد والني والنوف ونظايرها فان كلها تابعة المزاج المستلزم التركيب المنافى الوجوب الذاتي وأما اللذة العقلية فنفاها الملبون واثبتها الفلاسفة كالوا اللذة ادراك الملائم فمن ادرك كمالا في ذاته التذ به وذلك صروري يشهد به الوجدان ثم أن كماله تع اجلَّ الكمالات وادراكه اقوى الادراكات فوجب أن يكون لذته اقوى اللذات ولذلك قالوا اجلُّ مبتهج هو المبداء الاول لذاته تع والجواب لا نمر أن اللذة نفس الادراك كما مر واذا كان سببا للذة فقد لا يكون ذاته قابلة للذة ووجود السبب لا يكفى لوجود المسبب دون وجود القابل وار. سُلّم قبول ذاته لها فلم قلت أن ادراكنا مماثل لادراكه بالتحقيقة حتى يكون هو ايصا سببا للذة كادراكما ولو قُدَّم هذا المسوَّال

والثلث الأول من هذه المقدمات مشكلة اذ لا دليل على محتها فلا يصح الاستدلال بها والرابعة أذا تمَّت تمَّ الدليل الثاني واندفع عنه حديث . تلاحق الصفات احتج الخصم بوجوة ثلثة الاول الاتفاق على انه متكلم سبيع بصير ولا تنصور هذا الامور الا بوجود المخاطب والمسموع والمبصر وع حادثة فوجب حدوث هذه الصفات القايمة بذاته تع قلنا الحادث تعلُّقه اي تعلُّق ما ذكر من الصفات وانع أي ذلك التعلق أضافة من الاضافات فيجوز تجددها وتغيرها اذ الكلام عندنا معنى نفسي قديم قايم بذاته لا يتوقف على وجود المخاطب بل يتوقف عليه تعلقه وكذا السمع والبصر والارادة والكرافة الثانى المصحيح للقيام بداما كوند صفة فيعم هذا المصحيم الحادث آو كونه صفة مع وصف القدم وهو كوند غير مسبوق بالعدم وانه سلب لا يصلح جزءا للمؤثر في الصحة فتعين الاول فيصبح قيام الصفة للحادثة به قلنا المصحم للقيام به هو حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها فلا يلزم اشتراك الصحة الثالث أنه تع صار خالقا للعالم بعد أن لم يكن وصار عالما بأنه رُجد بعد أن كان عالما بانه سيرجد فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم قلنا التغير في الاصافات فإن العلمر صفة حقيقية لها تعلق بالمعلوم يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره وألخالقية من الصفات الاضافية او من القيقية والمتغير تعلقها بالمخلوق لا نفسها قال الكرامية اكثر العقلاء يوافقوننا فيه اى فى قيام الصفة لخادثة بذاته تع وان انكروه باللسان فان للبائية قالوا بارادة وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته وكذا السامعية والبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر وابو الحسين البصرى يثبت علوما متجددة والاشعرية يثبتون النسم وهو اما رفع الحكم القايم بذاته أو انتهاوً وهما عدم بعد الوجود فيكونان حادثين والفلاسفة اثبتوا الاضافات اى قالوا بوجودها في الخارج

الفعل والتاثير فانها ازلية كما اشرنا اليه فيازم امكان ارلية المفعول لا في الفاعلية الحاصلة بالفعل ويمكن الجواب عن الوجه الثاني بان يقال لم لا يجوز أن يكون ثمه صفات كمال متلاحقة غير متنافية لا يمكن بقارها واجتماعها وكل لاحق منها مشروط بالسابق على قياس لخركات الفلكية عند لحكماء فلا ينتقل ح عن الكمال الممكن له الا الي كمال احر يعاقبه ولا يلزم الخلوعن الكمال المشترك بين تلك الامور المتلاحقة واما الخلو عن كلُ واحد منها فاما لامتناع بقائد ولا نم امتناع الخلوعين مثلة مما يمتنع بقارُّه انما المتنع هو الخلوّ عن كل كمال ممكن بقارُّه واما لاند لو لم يَخْلُ عند لم يمكن حصول غيرة فلزم ح فقد كمالات غير متنافية فكان فقده أي فقد كل واحد منها لتحصيل كمالات غير متناهية فو الكمال بالحقيقة لا وجدانه مع فقدان تلك الكمالات الاان هذا التصوير ينافيه برهان التطبيق على راى المتكلم كما يشير اليه المص ودمكن للواب عن الوجه الثالث وهو انك ان اردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له بعد أن لم تكن فهو أول المسلَّة أذ لا معنى لقيام الحادث بذاته تع سوى هذا فيكون قولك انه لا يتأثر عن غيره عين مدّعاك فيكون مصادرة على المط وأن اردت أن هذه الصفة الحادثة تحصل في ذاته من فاعل غيره فممنوع أن ذلك لازم من قيام الصفة الحادثة به لجوازان يكون حصوله في ذاته مقتصى لذاته اما على سبيل الايجاب لما ذكرنا من الترتب والتلاحق واما على سبيل الاختيار فكما اوجد ساتر المحدثات في ارقات مخصوصة يوجد لخادث في ذاته وربما يقال لو قام لخادث بذاته لم يبخل عنه وعن صدّه وصدّ لخادث حادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهذا الاستدلال مبتني على اربع مقدمات الاولى ان لكل صفة حادثة صدّا الثانية صد لحادث الثالثة الذات لا يخلو عن الشيء وعن صدة الرابعة ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث

يكم لنا حاجة الى هذا لم نتعرص له وايصا فيكور القابلية على تقدير عدم لومها وثبوتها للذات ازلا طارية على الذات فتكون صفة زايدة عليها عارضة لها وم فلا بد للذات من قابلية لهذه القابلية فان كالت قابلية القابلية لازمة للذات فذلك والافهناك قابلية ثالثة ويلزم التسلسل في القابليات المحصورة بين حاصرين وذلك مبح والدا كانت القابلية مبر لوازم الذات امتنع انفكاكها عنها فتدوم القابلية بدوامها والذات ازلية فكذا القابلية وهي اي ازلية القابلية تقتصي جواز اتصاف الذات به اي بالحادث ازلا اذ لا معنى للقابلية الا جواز الاتصاف به اى بالمقبول واما بطلان اللازم فلان القابلية نسبة تقتصى قابلا ومقبولا وصحتها ازلا تستلزم صحة الطرفين ازلا فيلزم صحة وجود الحادث ازلا هذا خلف الثاني من تلك الوجوة صفاته تع صفات كمال فخُلوة عنها نقص والنقص عليه مرم اجماعا فلا يكون شيء من صفاته حادثا والا كان خاليا عنه قبل حدوثة الثالثُ منها انه تع لا يتأثر عن غيرة ولو قام به حادث لكان ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به ويمكن الجواب عن الوجه الأول بان اللازم عا ذكرتموه من لزوم القابلية للذات هو أزلية الصحة أى ازلية معة رجود الحادث وهذا اللازم ليس بمحال فان عجة وجود الحادث ازلية بلا شبهة والمر هو صحة الأزلية اي صحة ازلية وجود الحادث رهذا ليس بلازم لان ازلية الامكان تغاير امكان الازلية ولا تستلزمه كما في الحوادث اليومية على ما مر تحقيقه فاين احدهما من الاخر وايضا ما ذكرتموه منقوص أذ لو لزم وصبح لوم مثله في وجود العالم وايجادة فانه تع موصوف في الازل بصحة ايجاد العالم فيصبح في الازل وجوده قطعا فيصح ان يكون العالم ازليا وهومم فلو لزم من القابلية الازلية المكانُ ازليمٌ الحادث النم من الفاهلية الازلية المكانُ ازليمٌ العالم لا يقالَ القابلية صفئة ذاتبة لازمة للذات فيلزم امكان ازلية المقبول دون الفاعلية فاتها صفة غيير لازمة فلا يليم أمكان ازلية المفعول لانا نقول الكلام في قابلية

الافكار وقال الامام الوازى في نهاية العقول اختلفت المعتزلة في تجويع تجدد الاحوال مثل للدركية والسامعية والمبصرية والمهدية والكارهية واما ابو للسين فاثبت تجمد العالميات في فاتم تع الثاني الاضافات اي النسب ويجوز تجمدها اتفاقاً من العقلاء حتى يقال انه تع موجود مع العالم بعد أن لم يكن معه الثالث السلوب فما نسب الى ما يستحيل أتصاف الباري تع به امتنع تجمده كما في قولنا انه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرص فان هذه سلوب يمتنع تجددها والا جاز اي جاز تجدده فانه تع موجود مع كل حادث ويزول عند هذه المعية اذا عدم الحادث فقد تجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن أذا عرفت قذا الذي ذكرناه فقد اختلف في كونه محل الحوادث أي الامور الموجودة بعد عدمها فمنعة الجمهور من العقلاء من ارباب الملل وغيرهم وقال المجوس كل حادث هو من صفات الكمال قايم به اى يجوز ان يقوم به الصفات الكمالية الحادثة مطلقا وقال الكرامية يجوز أن يقوم الحادث لا مطلقا بل كل حادث يحتاج البارى اليه في الاهجاد اى في ايجاده الخلف ثمر اختلفوا في ذلك للالث فقيل هي الارادة وقيل هو قوله كن فخلف هذا القول او الأرادة في ناته تع مستند الى القدرة القديمة واما خلف باقى المخلوقات ضستند الى الارادة او القول على اختلاف للذهبين واتفقوا على أنَّة اي لخادث القايم بذاته يسمي حادثا رما لا يقوم بذاته من لخوادث يسمى محدَثا لا حادثا فرقا بينهما لنا في اثبات عذا المدعى رجوء ثلثة الاول لو جاز قيام الحادث بذاته تع لجاز ازلا واللازم بط امّاً الملازمة فلأن القابلية من لوازم الذات والا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي فإن القابلية أذا لم تكن لازمة بل عارضة كان الدّات في حدّ نفسها قبل عروض الغابلية لها ممتنعة القبول للحادث المقبول وبعد عروضها ممكنة القبول لع فيلزم فانك الانقلاب ولو فرص زوال القابلية بعد ثبوتها لزم الانقلاب من الامكل الذاتي الى الامتناع الذاتني ولما لمر

في الوجود الا الله وهذا كلام اجمالي واما تفصيل مذهبهم فسنذكره في خاتمة الكتاب كان في عزيمته أن يشير هناك الى جميع الملل والنحل اشارة خفيفة لكنه بعد اتمام الكتاب راى الاقتصار على بيان الفرق السلامية خوفا من الاملال الطايفة الثانية النصيرية والاسحاقية من غلاة الشيعة قالوا ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر ففي طرف الشر كالشياطين فانه كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة انسان ليعلُّمه الشَّر ويكلَّمه بلسانه وفي طرف الخير كالملايكة فان جبرئيل كان يظهر بصورة دحية الكلبي والاعراق فلا يمتنع ع أن يظهر الله في صورة بعض الكاملين وأوثى الخلف بذلك اشرفهم واكملهم وهو العترة الطاهرة وهو من يظهر فيع العلم التامر والقدرة التامة من الادُّمة من تلك العترة ولم يتحاشوا عن اطلاق الالهية على اتمتهم وهذه صلالة بينة الطايفة الثالثة بعض المتصوفة وكلامهم تحبط بين الحلول والاتحاد والصيطُ ما ذكرناه في قول النصاري والكل بط سوى انه تع خَس اولياءه بخوارق عادات كرامةً لهم ورايت س الصوفية الوجودية من ينكره ويقول لا حلول ولا اتحاد أذ كل ذلك يشعر الغيرية ونحي لا نقول بها بل نقول ليس في دار الوجود غيرة ديّار وهذا العُذر اشدٌ قبحا وبطلانا من ذلك الجُرم ان دازم تلك المخالطة التي لا يجترى على القول بها عاقل ولا مميّز له ادنى تمبيز ، المقصد السادس في أنه تع يمتنع أن يقوم بذاته حادث ولا بد أولا أي قبل الشروع في الحجاج س تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالنفى والاثبات من الجانبين على شء واحد فنقول الحادث هو الموجود بعد العدم واما ما لا وجود له ويتجدد ويقال له متجدد ولا يقال له حادث فثلثة اقسام الاول الاحوال ولم يجوَّز تجددُها في ذاته تع الله ابو الحسين من المعتزلة فانه قال يتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات فكذا نكره الآمدي في ابكار

المحدّ لذاته فان الاستغناء عدم الاحتياج فلا واسطلا بينهما ولزم ح مع حاجة الواجب قدم المحلّ فيلزم المُحالان معا وايصا اذا حلّ في شيء فان المحلّ ان قبل الانقسام لزم انقسامه وتركبه واحتياجه الى اجزائه وهو بط والآ اى وان لم يقبل الانقسام كالجوهر الفرد كان الواجب احقر الاشياء لحلوله فيه وايصا فلوحل في جسم فذاته قابلة للحلول في الجسم والاجسام متساوية في القبول لتركبها من الجواهر الافراد المتماثلة وانما التخصص ببعض الاجسام دون بعض للفاعل المختار فلا يمكن الجزم بعدم حلولة في البقة والنواة وانه ضروري البطلان والخصم معترف به وربما يحتج عليه بان معنى حلوله في الغير كون تحيره تبعا لتحيز المحلّ فيلزم كونه متحيزا في جهة وقد ابطلناه وقد عرفت ضعفه لان الحلول مفسر بالاختصاص الناعث دون التبعية في التحيز كيف وانه ينتقص بصفاته تع فانها قايمة بذاته فلا تحير هناك وتنبيه كما لا يحل فاته في غيره لا تحل صفته في غيره لان الانتقال لا يتصور على الصفات وانما هو من خواص الذات لا مطلقا بل الاجسام واعلم ان المخالف في فذين الاصلين يعني عدم الاتحاد وعدم الحلول طوايف ثلث الاولى النصاري ولما كان كلامهم مخبَّطا ولذلك اختلف في نقله اشار الى ما يفي بالمقصود فقال وضبط مذهبهم انهم اما أن يقولوا باتحاد ذات الله تع بالمسيم أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه كل ذلك أما ببدنه ای ببدن عیسی او بنفسه فهله سته واما آن لا یقولوا بشیء من فلکه وح فاما أن يقال اعطاء الله تع قدرة على المخلق والاياجاد او لا ولكن خُصَّه الله تع بالمعجزات وسمَّاه ابنا تشريفا واكراما كما سمَّى ابرهيم خليلا فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة الا الاخير فالستة الاولى باطلة

لما بيِّنَّا من امتناع الاتحاد والحلول والسابع بط لما سنبيَّنه أن لا مؤثر

تقدَّما زمانيا والا لوم كونه تع واقعا في الومان بن هو تقدُّم فاتي عندهم وتسم سادس عندنا كتقدّم بعض اجزاء الزمان على بعصها ويعلم ايصا ان بقاءه ليس عبارة عن وجوده في زمانين والا كان تع زمانيا بل هو عبارة عم امتناع عدمه ومقارنته مع الازمنة ولا القدّم عبارة عن ان يكون قبل كل زمان زمانٌ والا لم يتصف بد البارى تع واند اى ما ذكرفاه من اند تع ليس زمانيا يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الازلي بصيغة الماضي ولوفي الامور المستقبلة الواقعة فيما لا يزال كقوله تع انا ارسلنا نوحا وذلك اذا لمر يكي زمانيا لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته كان نسبة كلامه الازلى الى جميع الازمنة على السوية الله أن حكمته تع اقتصت التعبير عن بعض الامدور بضيغة الماضى وعس بعصها بصيغة المستقبل فسقط ما تمسَّك بع المعتزلة في حدوث القرآن من انه لو كان قديما لزم الكذب في امثال ما ذُكر فان الارسال لمر يكن واقعا قبل الازل وههنا اسرار اخر لا أُبُورٍ بها ثقةً بفطّنتك منها ألّا الله قلنا كان الله موجودا في الازل رسيكون موجودا في الابد وهو موجود في الآن لم نُردَّ به ان وجوده واقع في تلك الازمنة جل اردنا انه مقارن معها من غير ان يتعلق بها كتعلُّف الزمانيات ومنها انه لو ثبت وجود مجردات عقلية لمر تكن ايصا زمانية ومنها انه اذا لم يكن زمانيا لم يكن بالقياس اليه ماض وحال ومستقبل فلا يارم من علمه بالتغيرات تغير في علمه انما يازم فلك اذا دخل فيه الزمان والمقصد الخامس في انه تع لا يتحد بغيره لما علمت فيما تقدم لى في الموقف الثاني من امتناع اتتحاد الاثنين مطلقا وفي انه سبحانه لا يجوزان يحلُّ في غيره وذلك لأن الحلول هو لخصول على سبيل التبعيلا وانه ينفي الوجوب الذاتي وايصا لو استغنى عن المحلّ لذاته لم يحلّ فيد اذ لا بد في المنول من حاجة ويستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يُحوجه الى المحسل لان ما بالذات لا يزول بالغير والا احتاج اليه اي الى

الشكل والمقدار وحجتهم ما تقدم من أن كل موجود فهو اما متحيد أو حال في المتحيد كما تشهد به البداقة والثاني عا لا يتصور في حقّة تع والاول هو لجسم وايضا كل قايم بنفسه جسم وايصا الايات والاحاديث دالة على كونه جسما والجواب الجواب المقصد الثالث في انه تع ليس جوهرا ولا عرضا اما للبوهر فنقول اله مسلوب عنه تع اما عند المتكلمين فلانه المتحيز بالذات وقد ابطلناه واما عند الحكيم فلانه ماهية انا وجدت في الأميان كانت لا في موضوع وذلكه انما يتصور فيما وجوده غير ماهيته ووجود الواجب نفس ماهيته فلا يكون جوهرا عندهم ايصا واما العرص فلاحتياجه في وجوده الى محلّه والواجب تع مستغن عن جميع ما عداه ، المقصد الرابع في انه ليس في زمان أي ليس وجموده وجودا زمانيا ومعنى كون الوجود زمانيا انه لا يمكن حصولة الله في زمان كما أن معنى كونه مكانيا أنه لا يمكن حصوله الآفي مكان هذا عا أتفق عليه ارباب الملل ولا نعرف فيه للعقلاء خلافا وان كان مذهب المجسّنة يُجَرُّ اليه كما جُرُّ الى لِجهة والمكان اما عند الحكماء فلان الزمان عندهم مقدار حركة المحدّد للجهات فلا يتصور فيما لا تعلق له بالحركة والجهة وتوصيحه أن التغير التدريجي زماني بمعنى أنه يتقدر بالزمان وينطبق عليه ولا يتصور وجوده الآ فيه والتغير الدفعي متعلق بالآن اللي هو طرف الزمان فما لا تغير فيه اصلا لا تعلّق له بالزمان قطعا نعم وجوده تع مقارن الزمان وحاصل مع حصوله واما انه زمانی او آنی ای واقع فی احدهما فلا واما عندنا فلانه اى الزمان متجدد يقدّر به متجدد آخر فلا يتصور في القديمر فالي تفسير فسر الزمان به امتنع ثبوته لله تع ؟ تنبية على ما يتصمنه هذا الاصل الذي مهدناه آنفا يعلم مما ذكرنا أَنَّا سَواء قلنا العالم حادث بالحدوث الوماني كما هو رأينا أو الذاتي كما هو رأى الحكيم فتقدُّم البارى سبحانه عليه لكونه موجدا اياه ليس

lv الشان وعلو الرتبة على سبيل التمثيل وخُصّ بالليل لانه مظنة الخلوات وانواع الخصوع والعبادات والسوال باين استكشاف عما ظن انها معتقدة لدمن الوثنية في الالهية فلما اشارت الى السماء علم انها ليست وثنية رحَمَل اشارتَها على انها ارادت كونه خالقَ السماء فحَكَم بايمانها الى غير نلك من التأويلات التي نكرها العلماء في هذه الايات والاحاديث ونظايرها فارجع الى الكتب المبسوطة تظفُّر بها ' المقصد الثاني في اند تع ليس بجسم وهو مذهب اهل لخف وذهب بعض لجهال الى انه تع جسم ثم اختلفوا فالكرامية اى بعضهم قالوا هو جسم اى موجود وقوم اخرون منهم قالوا هو جسمر اى قايمر بنفسه فلا نزاع معهمر على التفسيرين الله في التسمية الى في اطلاق لفظ الجسمر عليه ومأخذها التوقيف ولا توقيف فهنا والمجسّمة قالوا فوجسم حقيقة فقيل فو مركب من لحمر والم كمقاتل بن سليمان وغيره وقيل هو نور يتلألاء كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة اشبار من شبّر نفسه ومنهمر اى من المجسمة من يبالغ وبقول انه على صَورِة انسان فقيل شاب أمرَدُ جَعْدٌ قَطَطٌ اى شديد العودة وقيل هو شيخ أشْمُطُ الراس واللحية تعالى الله عن قول المبطلين علوًا كبيرا والمعتمد في بطلانه انه لو كان جسما لكان متحيرا واللازم

قد ابطلناه في المقصد الاول وايضا يلزم تركبة وحدوثه لان كل جسم كذلك وايصا لوكان جسما لاتصف بصفات الاجسام اما كلها فيجتمع الصدّان او بعصها فيلزم الترجيع بلا مرجّع اذ لم يكن هناك مرجي من خارج وذلك لاستواء نسبة ذاته تع الى تلك الصفات كلها أو الاحتيار اى احتياج ذاته في الاتصاف بذالك البعص الى غيره وايصا فيكون متناهيا على تقدير كونه جسما فيتخصص لا محالة بمقدار معين وشكل مخصوص

فاختصاصه بهما دون سائر الاجسام يكون بمخصص خارج عن ذاته للا يلزم الترجيم بلا مرجع ويلزم ح التحاجة الى الغير في الانصاف بذلك

القيام هو الاختصاص الناعت كما مر الخامس الاستدلال بالطواهر المومة بالتجسم من الايات والاحاديث نحو قوله تع الرحمن على العرش استوى وجاء ربَّك والملك صفًّا فإن استكبروا فالذين عند ربَّك اليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح اليه هل ينظرون اللا أن يأتيهم الله في ظُلَل من الغمام اممنتم من في السماء ان يخسف بكم آلارص ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وحديث النزول وهو انه تع ينزل الى سماء الدنيا في كل ليلة وفي رواية في كل ليلة جمعة فيقول هل من تايب فاتوب اليه وهل من مستغفر فاغفر له وقوله عم الجارية الخرساء اين الله فاشارت الى السماء فقرر ولم ينكر وقال انها مومنة فالسوال والتقرير المذكوران يشعران بالجهة والمكان والجواب انها طواهر طنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفى الكان والجهة كيف ومهما تعارض الدليلان وجب العمل بهما ما امكر، فيأول الظاهر اما اجمالا فيفوض تفصيله الى الله كما هو راى من يقف على الا الله وعليه اكثر السلف كما روى عبى أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة واما تفصيلا كما هو راى طايفة فتقول أن الاستواء الاستيلاء نحو قوله قد استوى عمرو على العراق من غير سيف ودمر مُهراني والعندية بمعنى الاصطفاء والاكرام كما يقال فلان قريب من الملك وجاء ربّك اي امره والية يصعد الكلمر الطيب اى يرتضية فان الكلمر عرض يمتنع عليه الانتقال ومن في السماء اي حكمه وسلطانه او ملك من ملايكته موكل بالعذاب للمستحقين وعليه تفسير سائر الاهات والاحاديث فالعروج الية هو العروج الى موضع يُتقرب اليه بالطاعة فيه واتبانه في ظلل اتبان عذابه والدنو هو قرب الرسول بالطاعة والتقدير بقاب قوسين تصوير للمعقول بالحسوس والنزول محمول على اللطف والرحمة وتركي ما يستدعيه عظمر

معين ووضع مخصوص فلا يطابق افرادا متباينة المقادير والاوصاع فلا يكون مشتركا بينها واما الثاني فلان العلمر بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ورضع مخصوصين والالمريكي علما بتلك الماهية فأن قلت الانسان المشترك لا بد ان يكون له اعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطي وغيرها على أوضاع مختلفة ومقادير متباينة وأبعاد متفاوتة ولا شك في أنه مع حيث هو كذلك يكون متحيرا قلت هذا انما يلزم اذا لم توخذ تلك الاعصاء من حيث انها كلية مشتركة ولا شك انها في الانسان الكلي ماخونة كذلك وانما قال وربما يستعلى في تصوره ولم يقل وربما يستدل عليه لان الاستدلال به موقوف على وجود الكلى الطبيعي ورجود العلمر به في الخارج مع انه مختلف فيه بخلاف الاستعانة المذكورة فانها تتمر مع نلك الاختلاف الثاني ان كل موجودين اما ان يتصلا أو ينفصلا فهو اى الواجب تع ان كان متصلا بالعالم فهو متحير وان كان منفصلا عند فكذلك والجواب منع الحصر وهو من الطراز الاول اي من الاحكامر الرهبية وقد عرفت أن أحكامه لا تقبل في غير المحسوسات لكنها قد تشتبع بالاوليات فيحسب انها منها الثالث انع اما داخل العالم او خارج العالم او لا داخله ولا خارجه والثالث خروج عن المعقول وعما يقتصيه بديهة العقل والاولان فيهما المط وهو انه متحيز في جهة والجواب انه لا داخل ولا خارج وهذا خروج عن الموهوم دون المعقول الرابع الموجود ينقسم الى قايم بنفسة وقايمر بغيره والقايم بنفسة هو المتحيز بالذات والقايم بغيره هو المتحيز تبعا وهو اى الواجب تع قايم بنفسه فيكون متحيزا بذاته والجواب منع التفسيرين فان القايم بنفسه هو المستغنى عن محلَّ يقومه وليس يلزمر من هذا كونه متحيزا بذاته والقليم بغيرة هو المحتاج الى فلك المحلّ ولا يلزم منه كونه متحيرا تبعا وقد يقال فى تقريره اى فى تقرير الوجه الرابع اجمعنا على ان له تع صفات قايمة بذاته رمعنى القيام هو التحيير تبعا فبكون متحيرا اصالة ويجلب بأن

الرابع لمو كان متحبيزا لكان جوهراً لاستحالة كون الواجب تع عرضا واذا كان جوهرا فاما أن لا ينقسم أصلا أو ينقسم وكلاهما بط أما الأول فلانه يكون ح جزءا لا يتاجري وهو احقر الاشباء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واما الثانى فلانه يكون جسما وكل جسم مركب وقد مر انه اى التركيب ينافي الوجوب الذاتي وايصا فقد بَينًا إن كل جسم محدث فيارم حدوث الواجب وربما يقال في ابطال الثاني لو كار الواجب حسما لقام بكل جزء منه علم وقدرة وحيوة مغايرة لما قامر بالجزء الإخر ضرورة امتناع قيام العرص الواحد بمُحَلِّين فيكور. كل واحد من اجزالته مستقلًّا بكلّ واحدة من صفات الكمال فيلزم تعدد الالهة وهذا المستدل يلتزم أن الانسان الواحد علماء قادرون احياء كيلا ينتقص دليله بالانسان الواحد بجريانه فيه وهذا الاستدلال صعيف جدًا لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا يلزم ما ذكرتم من الخذور وربما يقال في نفى المكان عند تع لو كان متحيرا لكان متساويا لسائر المتحيزات في الماهية فيلزم ع اما قدم الاجسام أو حدوثه لان المتماثلات تتوافق في الاحكام وهو أي هذا الاستدلال بناء على تماثل الاجسام بل على تماثل المتحيزات بالذات وربما يقال لو كان متحيزا لساوى الإجسام في التحمو ولا بد من ان يخالفها بغيره فيلزم التركيب في ناتم وقد علمت في صدر الكتاب ما فيه وهو ان الاشتراك والتساوى في العوارص لا يستلزم التركيب احتم الخصم على البات الجهة والمكان بوجوه خمسة الاول صرورة العقل اي بديهته تحجزم بان كل موجود فهو متحير او حال فيد فيكون مختصًا باجهة ومكان اما اصالة او تبعا والجواب منع الصرورة العقلية وانما ذلك حكم الوهم بصرورته وانه غير مقبول فيما ليس بمحسوس وربما يستعان في تصوّره اي تصوّر موجود لا حير له اصلا بالانسان الكلى المشترك بين افراده وعلمنا بع فانهما موجودان وليسا بمتحيوين قطعا اما الاول فلاندلو كان متحيرا او حالا فيه لاختص سقدار

في الجهة ككون الاجسام فيها وهو ان يكون بحيث يشار اليه انه فهنا او فناك قال وهو مماس للصفحة العليا من العرش ويجوز عليه لحركة والانتقال وتبدّل الجهات وعليه اليهود حتى قالوا العرش يَاءطّ من تحته اطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل وقالوا انه يفضل على العرش من كل جهة اربع اصابع وزاد بعض المشبهة كمُصَر وكَهْمَس واحمد الْهُجَيْمي إن المخلصين من العباد المؤمنين يعانقونه في المغيا والاخرة رمنهم من قال هو مُحاذ للعرش غير مماس له فقيل بعده عنه بمسافة متناهية وقيل بمسافة غير متناهية ومنهم من قال ليس كونه في الجهة ككون الاجسام في الجهة والمنازعة مع هذا القايل راجعة الى اللفظ دون المعنى والاطلاق اللفظى متوقف على ورود الشرع به لنا في اثبات هذا البط وجود الاول لو كان الرب تع في مكان أو في جهة لزم قدّم المكان ار الجهة وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تع وعليه الاتفاق من المتخاصمين الثاني المتمكن محتاج الى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم امكان الواجب ورجوب المكان وكلاهما بط الثالث لو كان في مكان فاما أن يكون في بعض الاحياز او في جميعها وكلاهما بط أما الاول فلتساوى الاحياز في انفسها لان المكان عند المتكلمين هو اللخلاء المتشابه ولتساوى نسبته ای نسبة ذات الواجب الیها وج فیکون اختصاصه ببعضها دون بعص اخر منها ترجيحا بلا مرجيح أن لد يكن هناك مخصص من خارج أويلزم الاحتياج اي احتياج الواجب في تحيزه الذي لا ينفك ناته عند الى الغير أن كان هناك مخصص خارجي واما الثاني وهو أن يكون في جميع الاحياز فلانه يلزم تداخل المتحيزين لان بعض الاحياز مشغول الأجسام وأنع اى تداخل المتحيزين مطلقا مح بالصرورة وأيضا فيلزم على التقدير الثاني مخالطته لقانورات العالَم تعالى عن ذلك علوا كبيرا

الذات ولا شبهة في استحالته قلنا يكون ما صدقاً اي ما صدى عليه العلم والقدرة أمرا واحدا واما المفهوم فلا يكون واحدا بل لكلّ منهما مفهوم على حدة وامثال ذلك اكثر من أن تحصى فلنكتف بما ذكرنا أذ لا يخفي عليك حالها ، تنبيه نقل من الحكماء انهم قالوا ذاته تع وجوده المشترك بين جميع الموجودات ويمتاز عن غيره بقيد سلبى وهو عدم عروضه للغير فان وجود الممكنات مُقارِن لماهية مغايرة له ووجوده ليس كذلك وفي هذه العبارة نوع قصور والاظهر أن يقال ذاته الوجود المشترك بين الجميع ويمتاز عن غيرة بقيد سلى هو ان وجوده ليس زايدا عليه بل هو عينه بخلاف سائر الموجودات فان وجودها زايد على ماهيتها او يقال ذاته وجوده المساوى لسائر الوجودات بناء على اشتراك الوجود ويمتاز عنها بعدم عروضه لماهيته بخلاف وجودات الممكنات فانها عارضة لماهيتها وهذا بطلانه ظاهر امّا على المعنى الاول فلانه يلزم منه أن يكون حقيقة الواجب أمرا مخالطا لجميع الممكنات حتى القاذورات ولا يخفى استحالته واماعلى المعنى الثانى فلانه يلزم منه التساوى في الصفات اللازمة قال المص ولمر يتحقف عندى هذا النقل عنهم بل قد صرح الفاراني وابن سينا بخلافه فانهما قالا الوجود المشترك الذى هو الكون في الاعيان زايد على ماهيته تع بالصرورة وانما هو مقارن لوجود خاص فو المبحث فل فو زايد عارض لمافيته او ليس بزايد ، المقصد الثالث في أن وجوده نفس ماهيته كما هو مذهب الشيخ وابي للحسين والحكماء أو زايد عليها كما هو مذهب جمهور المتكلمين وانه مساو لوجود الممكنات أو مخالف وقد تقدم في الامور العامة ما فيه كفاية ولا معنى للاعادة • المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات السلبية وفية مقاصد سبعة المقصد الآول انه تع ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الامكنة وخالف فيه المشبّهة وخصّصوة بجهة الفوق اتفاقا ثم اختلفوا فيما بينهم فَذَهَب ابو عبد الله محمد بن كرام آلي كونه الى ان الاشياء متساوية فى تمام الماهية مع اختلافها فى اللوازم وهو غير معقول ومآل قولنا الى عكس ذلك وهو ممكن وهذا الغلط منشارًا عَدَمُ الفرق بين مفهوم الموضوع الذى يسمّى عنوان الموضوع وبين ما صدى علية هذا المفهوم اعنى الذى يسمّى ذات الموضوع وقد ثبت فى غير هذا الفيّ أن العنوان قد يكون عين حقيقة الذات وقد يكون جزءها وقد يكون عارضا لها فمن اين ثبت التماثل والاتحاد فى القيقة بمجرد اشتراك العنوان وهذه المغلطة اى اشتباه العارض بالمعروض منشاء للغير من الشبة فى مواضع عديدة فاذا نبهت له اى لهذا المنشاء ووقفت على حاله وكنت ذا قلب شَبْحان اى يقظان غيور على حُرَمة التى هى بنات

فكرة انحلت عليك تلك الشبة وقدرت على ان تُغالِط غيرك وامنت من الهو المنت منها الى من تلك الشبة قولهم الوجود مشترك ال يجزم به ونتردد في الخصوصيات فنقول المجزوم به هو مفهوم الوجود لا ما مست علية الوجود فجواز ان يكون ذلك المفهوم شارجا عن حقايق افراده المتخالفة فلا يكون حقيقة الوجود امرا واحدا مشتركا مجزوما به والنزاع انما وقع فية لا في مفهوم عارض لحقيقتة ومنها قولهم الوجود زايد ال نعقل الموجود دون الماهية كما في الواجب مثلا وبالعكس اى نعقل الماهية دون الوجود كما في المثلث ولا يكون الوجود عينا ولا ماخلا قلنا فيه ما تقدم من ان الزايد مفهومه لا حقيقته ومنها الوحدة عدمية اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون علمية والا تسلسل قلنا اللازم من دليلكم على تقدير صحته أن يكون المالا نهاية لها ولا يلزم هذا التسلسل فيما صدى هلية فانه مختلف المالا نهاية لها ولا يلزم هذا التسلسل فيما صدى هلية فانه مختلف نبعضة وجودى وبعضة عدمي وبعضة زايد وبعضة نفس الماهية كما مرت اليه الاشارة في مباحث الوحدة ومنها الصفات زايدة على الذات والا لكان المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الاخر شيا واحدا هو عين المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الاخر شيا واحدا هو عين المفهوم من العلم ومن القدرة ومن الصفات الاخر شيا واحدا هو عين

الذى هو المثل المناوى تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا وقال قدماء المتكلمين ذاته مماثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة وانما يمتاز عن سائر الذوات باحوال اربعة الوجوب والحبوة والعلم التامر والقدرة التامة اي الواجبية والعيمية والعالمية والقادرية التامتين هذا عند ابي على الجبائي واما عند الى قاشم فانه يمتاز عما عداه من الذوات بحالة خامسة في الموجبة لهذه الاربعة يسمّيها بالالهية قالوا ولا يرد علينا قوله تع ليس كمثله شيء لان المماثلة المنفية ههنا هي المشاركة في اخص صفات النفس دور، المشاركة في الذات والحقيقة فان قيل المذكور في الموقف الثاني الموجودية بدل الوجوب وهو الموافق لما في الحصل والاربعين اجيب بان الوجود عند مثبتي الاحوال مشترك بين الموجودات كلها فلا يتصور كونه مميزا فالمراد بالموجودية المميزة هو الموجودية المقيدة بالواجبية فيرجع التميز بالحقيقة الى القيد فيندفع المنافاة بين الكلامين لنا في اثبات المذهب للق أنه تع لوشاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعيّن صرورة الاثنينية فإن المتشاركين في تمام الماهية لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخّص حتى يبتار به هويتهما ويتعددا و لا شك ان ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيلزم التركيب في هوية كل واحد منهما وقو ينافى الوجوب الذاتي كما تقدم واحتجوا على كون الذات مشتركة بين الواجب وغيره بما مرقى اشتراك الوجود من الوجوة وتقريرها هذا أن الذات ينقسم الى الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين اقسامه وأيصا فنحن تجزم به أي بالذات مع التردد في الخصوصيات من الواجب ولجواهر والاعراض على قياس ما مر في الوجود وايضا فقولنا المعلوم اما نات او صفة حصر عقلي فلولا أن المفهوم من الذات شيء واحد لم يكن كذلك والجواب أن المشترك مفهوم الذات اعنى ما يصبح أن يعلم ويخبر عنه او ما يقوم بنفسة وانه اى مفهوم الذات على الوجهين آمر عارض على الذوات المخصوصة المتخالفة بالحقايف على أن مآل قولهم

تجرا في العلوم وتوسعا في التحقيف والتدقيف وعليك بعد الاقتداء اليه بما نبهناك بد من الصابطة والامثلة أن تُوقّر امثالَه الاباعر جمع بعيه، خاتمة المقصد الاول لما ثبت أن الصانع تعالى واجب وجودة وممتنع عدمد فقد ثبت انه ازلى ابدى ولا حاجة الى جعله مسمّلة براسها قال الامام الرازي في الاربعين كلاما محصله انه لما ثبت انتهاء الموجودات الى واجب الوجود لذاته وإن العدم على الواجب ممتنع لزم كونه تع ازليا ابديا فلا حاجة الى جعله مسمّلة على حدة لكن المتكلمين لمّا لم يسلكوا تلك الطريقة بل اثبتوا إن هذه المكنات الحسوسة محتاجة الى موجود سواها احتاجوا في ذلك الى وجود أخر فقالوا مثلا لمو لم يكن ازليا لكان محدَثا محتاجا الى محدث اخر وتسلسل ولو لم يكن باقيا دايما لكان عدمة بعد وجودة اما لذاته وهو بط واما بفاعل وهو ايصا مر لان العدم نفي محص فيمتنع كونه بالفاعل واما بطريان صدّ وانه مستحيل لان القديم اقوى فاندفاع الصدّ به أولى من انعدامه بالصدّ واما بزوال شرط وقو ممتنع لان المحدّث لا يكون شرطا للقديم وان فرض له شرط قديم نقلنا الكلام اليه ولزم التس ولما بطل الاقسام كلها امتنع طريان العدمر على الصانع والمص صرح باول كلامة ثم اشار الى اخرة بقولة والمتكلمون أنما احتجواً بوجوه اخر عليه اي على كون الصانع ازليا ابديا قبل أثبات نلك اى اثبات كونه واجبا وعنه اى عن الاحتجاج بتلك الوجوة على فذا المطلوب بعد بيان كونة واجبا غنَّى فلا نطول به الكتاب كما طول الامام به كتابه على ما اشرنا اليه ، المقصد الثاني في ان ذاته تع مخالفة لسائر الذوات اليه ذهب نُفاة الاحوال قالوا والمخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لامر زايد عليه وهذا مذهب الشيخ الاشعرى وابي لخسين البصرى فانهما قالا المخالفة بين كل موجودين من الموجودات انما هي بالذات وليس بين للقايق اشتراك الله في الاسماء والاحكام دون الاجزاء المقومة رَعلى هذا فهو منزه عن المثل أي المشارك في تمام الماهية والندّ

ليطلع بها على احوال نظايرها الاولى لوكان الواجب موجودا لكان وجوده اما نفس ماهيته او زايدا عليها اذ لا مجال لكونه جزءا منها والاول بط لان الوجود مشترك كما مر والماهية غير مشترك والثاني ايضا بط والآ لكان وجوده معلول مآهيته لامتناع كونه معلول غيرها فتتقدم ماهيته علية اى على وجوده بالوجود وهو مح كما سلف والجواب وجوده نفسة ويمنع الاشتراك في الوجود اللي هو عينه بل المشترك هو الوجود بمعنى الكور في الاعيان اعنى مفهوم الوجود العارض للموجودات الخاصة وأما ما صدى عليه الوجود فلا اشتراك فيه وذلك كالماهية والتشخّص أو وجوده غيره اي زايد عليه ومعلول لماهيته وتقدم الماهية عليه ليس بالوجود كما تقدم الثانية من تلك الشبع لوكان الواجب موجودا لكان اما مختارا او موجبا والاول بط لان العالم قديم بدليله والقديم لآ يستند الى المختار والثاني بط والا لزم قدم الحادث اليومي او التسلسل وكلاهما مرح فالجواب لا نم أن العالم قديم وقد مر ضعف دلايله ، الثالثة منها لموكان الواجب موجودا لكان اما عالما بالجزئيات او لا والاول بط والا لزم التغيّر فيه اي في ذات الواجب تع لتغيّر المعلوم الجزئي من حال الى حال فإن زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام واحرى بعدمه والعلم لا بد فيه من أن يطابق معلومً فيتغير أيضا بحسبه فلا يكون الواجب على هذا التقدير واجباً بل حادثا لان محلَّ الحوادث حادث والثاني بط لانا نعلم بالبديهة أن عده الانعال المتقنة المشاهدة في الجزئيات لا تستند الى عديم العلم وللواب نختار انه عالم بالجزئيات والتغير اللازم في العلم انما هو في الاضافات لا في الذات اي لا في صفاته الحقيقية فأن علمه تع صفة حقيقية قادمة بذاته ومتعلقة بالمعلومات كلّها فاذا تغيرت لم تتغير تلك الصفة بل تغيرت تعلقاته بها واضافاته اليها فيكون تغيرا في امور اعتبارية لا في صفات حقيقية وانه جايز في الواجب كما سياتي ولنقتصر على هذا القدر فإن هذا منشاء الشبهات التي طوّل بها الكتب رعدٌ ذلك التطويل

الموجود في الواجب وللمكن امّا الاول وهو انه اذا لم يوجد واجب لذاته لم يوجد عكى فلأن الواجب اذا لم يوجد كانت الموجودات بأسرها عكنة ولا شكُّ إن أرتفاع الجميع المركب من المكنات فقط مرة أي بالكلية لا يكون على نلك التقدير عتنعا لا بالذات وهو ظاهر لانه وآحاده برمتها عكنة ولا بالغير لما عرفت من أن الغير الذي يمتنع به رفع الجميع بالمرة لا بدّ أن يكون موجودا خارجا عنه واجبا لذاته والمفروص عدمه واما الثاني وهو انه انا لم يوجد واجب لذاته ولا لغيره لم يوجد موجود اصلا فلان ما لم يجب اما بالذات واما بالغير لا يوجد كما تقدم من ان الموجود اما واجب مسبوق وجوده بوجوبه الذاتي واما عكن مسبوق وجوده بوجوبه من علته وهذا المسلك كالرابع في الاستغناء عن حديث الدور والتس وقربُه منه مكشوف لا سترة به 'المسلك السادس ما اشار اليه بعض الفضلاء وتحريره ان المكن لا يستقرّ بنفسه في وجوده وهو ظاهر ولا في ايجاده لغيره لان مرتبة الايجاد بعد مرتبة الوجود فان الشيء ما لم يوجّد لم يوجد فلو انحصر الموجود في الممكن لزم ان لا يوجد شيء اصلا لان المكن وان كان متعددا لا يستقل بوجود ولا ايجآد اذ لا وجود ولا اياجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيرة وهذا المسلك اخصر المسالك واظهرها وقد ذكر فهنا أي في مقام اثبات الصانع شبهات كثيرة أوردها الامام الرازى في كتبه واجاب عنها لكن حاصلها عايد الى امر واحد وهو

ان يوخذ ههنا وفى كل مسئلة تراد مذهبان متقابلان فيردد بينهما ترديدا مانعا من التخلوثم يُبطل كل واحد منهما بدليل الاخر ليلزم نفى القدر المشترك وحلها اجمالا هو القدح في دليل الطرف الضعيف من المذهبين أو في دليلهما أن أمكن ولا استبعاد في أمكان القدح في دليلهما معا أذ قد يكون دليل الطرفين ضعيفا ولا يلزم من بطلان دليلهما بطلانهما حتى يلزم ارتفاع المتقابلين ونلك لان الدليل ملزوم للمدلول وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء لازمة ولنذكر منها أي من تلك الشبة مع أجوبتها عدّة

مركّبا من ممكنات مستقلّ في الايجاد بان لا يستند وجود شيء من اجزائم الا اليه او الى ما هو صادر عنه فيكون هو الموجد لكل واحد منها اما ابتداء او بواسطة هي منه ايصا يكون ارتفاع الكل مرة اي بالكلية وذلك بان لا يوجد الكل ولا واحد من اجزائه اصلا ممتنعا بالنظر الى وجوده اى وجود ذلك الموجد المستقلّ اذ ما لا يمنع جميع انحاء العدم لا يكون موجباً للوجود لما عرفت من أن المكن ما لم يجب وجوده من علته لم يوجد ويلزم من ذلك امتناع عدمه من اجلها بحيث لا يتطبق الية العدم اصلا بوجة من الوجوة ولا شك ان عدم المجموع يكون على انحاء شتّى فانه قد يعدم بعدم هذا للجزء وبعدم جزء اخر وهكذا فالموجد المستقلّ للكلّ يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميعُ هذه العدمات المنسوبة الى اجزائه والشيء الذي اذا فرض عدم جميع الاجزاء اى عدم الى واحد منها كان ذلك العدم ممتنعا نظرا الى وجوده يكون خارجا عن المجموع لا نفسه ولا داخلا فيه لان عدم شيء منهما ليس عتنعا نظرا الى ذاته والا كان واجبا لذاته فيكون ذلك الخارج من جميع المكنات واجباً وجوده في حدّ ذاته اذ لا موجود في الخارج سوى المكور والواجب وهو المط فان قلت ثبوت الواجب على تقدير انحصار الموجودات في الممكن يكون خلفا لازما على تقدير نقيض المط لا مطلوبا كانه قيل أن لم يكن الواجب موجودا لزم انحصار الموجودات في المكنات ويلزم من وجود هذا الانحصار عدمه فيكون محالا فيبطل نقيص المط فتظهر حقّيته قلت نعم لكن الخلف اللازم قد يكون عين المطلوب ولذلك يقال هذا خلف ومع ذلك هو مطلوبنا وهذا المسلك غير محتاج الى ابطال الدور والتس ومستخرج من ملاحظة حال عدم المعلول بالقياس الى علته كما إن المسلك السابق لوحظ فيه حال وجوده مقيسا اليهاء السلك الخامس وهو قريب عا قبله لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره اي عكن وم فيلزم أن لا يوجد موجود أصلا ضرورة انحصار

الأول وهو النقص أنا قيدناه أي الكلُّ بما كل جزء منه عكم كما م آنفا فاندفع النقص فان قيل نحن نمنع كون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه ونسنده بالمركب من الواجب والمكن فلا يجديكم اخراجه بقيد الامكان قلنا هذا المنع مندفع بما قررناه من الدليل على أن الغاعل المستقرّ للكلِّ يجب أن يكون فاعلا لكلّ جزء منه أذا كانت آحاده باسرها ممكنة وعي الثاني وهو المعارضة أن التخلف عن العلة الفاعلية المستقلة بالمعنى الذي صورناه لا يمتنع انما المتنع هو التخلف عن العلمة الفاعلية المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التأثير اعنى العلَّة التامة على انا نقول كيف يتجه علينا ما ذكرتم والمراد بقولنا علَّة الكل يجب أن تكون علَّة لكل جزء منه أن علَّته أي علَّة الجزء لا تكون خارجة عن علة الكل وبذلك الذى ذكرنا من المراد يتمر مقصودنا وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلَّها لا ياجوز أن تكون جزء اذ يلزم ح أن لا تكون علة ذلك الجزء خارجة عنه فهي اما نفسه وهو مبح او ما هو داخل فيه فننقل الكلام اليد حتى ينتهى الى ما يكون علة لنفسه وعلى تقدير التسلسل نقول كل جزء فرص علة في تلكه السلسلة فان علته اولى منه بان تكون علة لها فيلزم ترجيح المرجوح هف ولك أن تتمسك في ابطال علية الجزء بهذا ابتداء ولا يلزم ما ذكرتم من احد الامرين أذ قد يكون

توجد علته التامة ويكون مجموع هاتين العلتين علة تامة للكل ولا محذور فيه نعم لو كانت العلة المستقلة للكل عين العلة المستقلة لكل واحد من اجزادً لزم ما ذكرتم ' المسلك الرابع وهو مما وققنا لاستخراجه ان الموجودات لو كانت بأسرها عكنة اى لو لم يوجد الواجب لاتحصرت الموجودات في المحكن ولو انحصرت فيه لاحتاج الكل اى المجموع بحيث لا يشد عنه شيء من اجزائه الممكنة الى موجد لكونه ممكنا

علة كر من الاجزاء جزء علة الكل بحيث يكون الكل علّة الكل فعند وجود الجزء المتأدر فعند وجود الجزء المتأخر

الا بحسب الاعتبار وما جزءه اعتباری لا یکو ن موجودا خارجیا <del>والجواب</del> انا نبيد بالمجموع الكرّ من حيث هو كل ولا حاجة الى اعتبار الهيئة الاجتماعية اذ الكل ههنا عين الآحاد كما في الجموع العشرة ولا شكُّ ان الكلُّ بهذا المعنى موجود ههذا الثالث أن اردت بالعلَّة العلَّة التامة فلم لا يجوز أن تكون نفسه قولك العلة متقدمة قلنا لا نمر ذلك في العلة التامة فانها مجموع امور كل واحد منها مفتقر البه ويكون كل واحد من تلك الإمور متقدّما على المعلول ولا يلزم من تقدّم كل واحد تقدم الكلّ كما أن كل واحد من الاجزاء متقدم على الماهية ومجموعها ليس متقدما بل هو نفس الماهية وان أردت بها أي بالعلَّة الفاعل وحده فلم لا يجوز أن يكون جزءه قولك لانه علة لكلَّ جزء فيكون علَّة لنفسه ولعلَله قلنا فلك منوع فلم لا يجوز أن يحصل بعض الاجزاء بلا علَّة أو بعلَّة أخرى والجواب ان المراد بالعلَّة هو الفاعل المستقلُّ بالفاعلية وهو في مجموع كُلُّ جزء منه ممكن لا بد أن يكون فاعلا لكر من الاجزاء على معنى أنه لا يستند شيء منها بالمفعولية الا اليه او الى ما صدر عنه والا وقع بعض اجزائه بفاعل اخر لمر يصدر عنه فاذا قطع النظر عنه أي عن الاخر لمر يحصل الماهية المعلولة التي هي المجموع فلم يكن ذلك الفاعل فاعلا مستقلًا بالعنى المذكور وهو خلاف المقدر فان قيل هذا الذي ذكرتموه مَنْظُوضِ بِالمركبِ مِن الواجبِ والمكن فإن مجموعهما من حيث هو الجنوع لا شك انه ممكن لاحتياجه الى جزئه الذي هو غيره مع أن فاعله ليس فاعلا لكلّ واحد من اجزابه وايصا لو كان فاعل الكلّ بالاستقلال فاعلا لكلَّ جزء منه كذلك للزم في مركب في اجزائه ترتب زماني كالسرير مثلا اما تقدّم المعلول على علته او تخلّف المعلول عن علته المستقلة ان عند وجود الجزء المتقدم كالخشب إن وجد العلَّة المستقلة للكل لزمر الامر الثانى وان لم توجد لزم الامر الاول وكلاهما مُحال قلت الجواب عن

التلويحات وهو انه لا شكُّ في وجود ممكن كالمركبات فان استند الي الواجب ابتداء او انتهى اليه فذاكه وان تسلسلت المكنات قلنا جميع المكنات المتسلسلة الى غير النهاية من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه الى اجزاله التي هي غيرة فله علَّة موجودة ترجيح وجوده على عدمه لما عرفت من أن الامكان محوج وفي لا تكون نفس فلك المجموع أذ العلَّة متقدمة على المعلول ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا جميع اجزائه لانه عينه ولا تكون ايضا جزء أي بعض اجزائه أذ ملَّة الكلُّ علَّة لكلَّ جزئه وذلك لان كلّ جزء منه محتاج الى علّة فلو لم يكن علّة المجموع علّة لكلّ واحد من الاجزاء لكان بعصها معلّلا بعلّة اخرى فلا تكون تلك الاولى علَّة للمجموع بل لبعضة فقط وج فيلزم أن يكون للزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه ولعلكه ايصا واذا لمر يكن علا المجموع نفسه ولا امرا داخلا فيه فأنن هو امر خارج عنه والخارج عن جميع المكنات واجب لذاته وهو المط ولا بد ان يستند اليه شيء من تلك المكنات ابتداء فينتهي به السلسلة واعترض عليه بوجوه الاول المجموع يشعر بالتناهي لان ما لا يتناهى ليس له كل ولا مجموع ولا جملة بل ذلك انما يتصور في المتناهي وتناهي الممكنات يتوقّف على ثبوت الواجب فاثباته به اى اثبات الواجب بما يدل على تفاهى المكفات مصادرة على المط والجواب أن المراد به أي بالمجموع وما يرادفه في هذا القام هو المكنات باسرها بحيث لا يخرج عنها شء منها وذلك متصور في غير المتناهي اذ يكفيه ملاحظة واحدة اجمالية شاملة لجميع آحاده انما المتنع أن يتصور كل واحد عا لا يتناهى مفصلا ويطلف عليه المجموع بهذا الاعتبار الثاني ان اردت بالمجموع كلّ واحد من آحاد السلسلة فعلَّته عُكبً اخًرُ متسلسلا الى غير النهاية بان يكون كلُّ واحد منها علَّة لما بعده ومعلولا لما قبله من غير أن ينتهى الى حدّ يقف عنده وأن أردت

به الكرّ المجموعي فلا نمر انه موجود أذ ليس ثمه هيمَّة أجتماعية

مؤثر صانع حكيم لأن حدوث هذه الاطوار لا من فاعل مُحالَّ وكذا صدورها عبن موَّثر لا شعور له لانها افعال عجز العقلاء عن ادراك للكمر المودعة فيها واما في الافاق كما نشاهد من احوال الافلاك والعناصر والحيوان والنبات والمعادن والاستقصاء مذكور في الكتاب المجيد ومشروع في التفاسير الرابع الاستدلال بامكان الاعراض مقيسة الى محالها كما استدل به موسى عم حيث قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثمر هدى اى اعطاه صورته الخاصة وشكله المعين المطابقين للحكمة والمنفعة المنوطة به وهو أن الاجسام متماثلة متفقة القيقة لتركبها من الله المتجانسة على ما عرفت فاختصاص كل من الاجسام بما له من الصفات جايز فلا بد في التخصيص من مخصص له ثم بعد هذه الوجوة الاربعة نقول مدبّر العالم أن كان واجب الوجود فهو المط وأن كان ممكنا فله مودر ويعود الكلام فيه ويلوم اما الدور او التس واما الانتهاء الى موثر واجب الوجود لذاته والاول بقسمية باطل كما مر في مرصد العلَّة والمعلول من الامور العامة فتعين الثاني وهو المط ولا يذهب عليك أن ما ذكره تطويل ورجوع بالأخَرة الى اعتبار الامكان وحده والاستملال به والمشهور ان المتكلمين استدلوا باحوال خصوصيات الآثار على وجود الموثر فقالوا ان الاجسام محدثة لما مر وكذا الاعراض فلا بد لها من صانع ولا يكون حادثا والّا احتاج الى موّثر اخر فيلزم الدور او التس او الانتهاء الى قديم والاولان باطلان والثالث هو المط ، المسلك الثاني للحكماء وهو أن في الواقع موجودا مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات واحوالها وهذه مقدمة يشهد بها كلّ قطرة فأن كان ذلك الموجود واجبا فذاك هو المط وأن كان ممكنا احتاج الى مؤثر فلا بدّ من الانتهاء الى الواجب واللَّا لزم الدور او التس وفي هذا المسلك طرر لمؤنات كثيرة كانت في المسلك الاول في بيان حدوث العالم او امكانه وما يتوجه عليه من الاسولة والجواب عنها فانها سقطت فهنا كما يرى المسلك الثالث لبعض المتاخرين يعني صاحب سبعة مراصد لا خمسة كما وقع في بعض النسخ المرصد الاول في الذات وفيه مسالك خمسة وفيه مقاصد ثلثة المقصد الاول في اثبات الصانع وفيه مسالك خمسة المسلك الاول المتكلّمين قد علمت ان العالم امّا جوهر او عرض وقد يستدلّ على اثبات الصانع بكلّ واحد منهما امّا بامكانه او بحدوثه بناء على ان علّة للحاجة عندهم امّا للحدوث او الامكان مع للحدوث شرطا او شطرا فهذه وجوه اربعة الاول الاستدلال بحدوث للجواهر قيل هذا طريق للخليل عم حيث قال لا احبّ الآفلين وهو ان العالم للجوهري اى المتحيز بالذات حادث كما مر وكل حادث فله محدث كما يشهد به بديهة العقل فان من راي بنآء رفيعا حادثا جزم بان له بانيا وذهب اكثر مشايخ المعتزلة الى أن هذه المقدمة استدلالية واستدلوا عليها تارة بان افعالنا محدثة ومحتاجة الى الفاعل لحدوثها فكذا للواهر المحدثة لان افعالم لمحدثة واخرى بان الحادث قد اتصف بالوجود بعد العدم فهو قابل لهما فيكون ممكنا وكلّ ممكن محتاج في ترجّي وجوده العدم فهو قابل لهما فيكون ممكنا وكلّ ممكن محتاج في ترجّي وجوده

الموقف الخامس في الالهيات التي هي المقصد الاعلى في هذا العلم وفيه

كثرة بل هو واحد حقيقي وكل ممكن فله علم مودرة الثالث الاستدلال بحدوث الاعراض امّا في الانفس مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مصغة ثم لحما ودما أن لا بد لهذه الاحوال الطارية على النطفة من

على عدمة الى مؤثر كما سلف في الامور العامة والثانى الاستدلال بامكانها وهو أن العالم الجوهرى ممكن لانة مركب من الجواهر الفردة أن كان جسما وكثير أن كان جسما أو جوهرا فردا والواجب لا تركيب فية ولا

## الالهيّات والسمعيّات والتدييل

من

كتاب المواقف للقاضي عضد الدين الايجي

مع شرح العلامة على بن محمد الجرجانيّ

الـشـهـيـر بـالـسـيـد

السشسريسف

. 

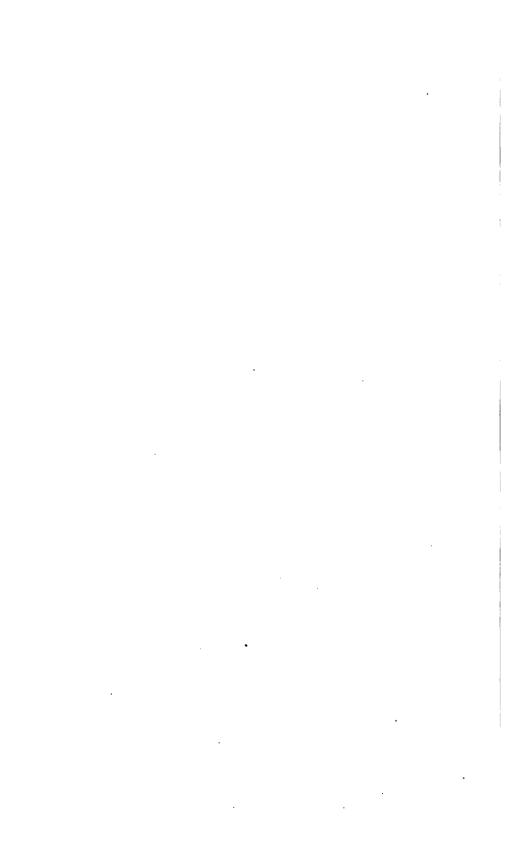

·  • • 

